





## RAPPRESENTAZIONE

DI

## SANT' IGNAZIO.

Riproduciamo l'antica edizione del sec. XV, intitolata:

- Rappresentatione di S. Ignazio Vescovo e Martire. s, n. in-4. Le altre edizioni sono così registrate dal Batines, Bibl. pag. 35:
- Nuouamente ristampata. In Firenze l'Anno MDLVIII, In-4 di 8 c.
- Nuouamente ristampata. In Firenze l'Anno MDLVIII, In-4 di 8 c. con 5 fig.
- In Firenze appresso Giouanni Baleni l'Anno 1589. In-4 di 8 c. con 2 fig.
  - L' Allacci cita una ediz. di Siena, alla loggia del Papa, s. a. in-4.
- La Reppresentazione è tolta dalla Leggenda aurea, alla quale avrà attinto anco l'autore del Mistero francese pubbl. da Monnerque e Michel, Th. franç. au moy. âge, pag. 265.

## L' ANGELO annunzia:

Pax vobis, dice il nostro Salvatore:
La pace sia con voi, cari fratelli.
Uniti, attenti e con divoto cuore
Contemplate d' Ignazio e' gran flagelli;
Piangete e lagrimate per suo amore
Voi che siete del ciel fatti ribelli:
State devoti al divino spettacolo,
Dove Dio mostrerà più d' un miracolo.
Suol l' uom tacendo, imparar a parlare:
Così vedendo, imparar a vedere:
Dipoi sapendo, cercar d'insegnare,

Vol. II.

Cosi insegnando, imparar a sapere, Le sue cose tacer, le altrui lodare, E sempre mai cercar di far piacere: Però fermate le paterne voce, Chè 'l silenzio ci giova, e 'l parlar nuoce.

Santo Ignazio chiama un suo discepolo e dice:

Vanne in Ierusalem, truova Maria E questo breve in le sua man darai; Saluta tutti lor da parte mia, E fa' tanto di ben quanto tu sai. Se tu trovassi Ilario per la via Al romitorio suo ti poserai, Ma perchè c'è un po' lungo il cammino, Porta del pane, e un barletto di vino.

El Discepolo tolte le cose dice:

Datemi, padre, la benedizione, Ch'io son parato a far ciò che m'ài imposto; Mi raccomando a le vostre orazione: Pregate Dio per me che torni tosto.

Santo Ignazio risponde al discepolo:

Abbi sempre Giesu per devozione; Così verso di lui sta ben disposto: Va' poi sicuramente, e non temere.

El Discepolo risponde:

Fie fatto, Ignazio, ciò che v'è in piacere.

Va el DISCEPOLO a la Vergine Maria e giunto a lei dice, essendo lei con San Giovanni Evangelista:

Salve, dolce Maria, pietosa e santa,
Ave, madre di Dio, di grazia piena,
Regina celi, immaculata pianta,
Oggi ti veggo posta in tanta pena
Che 'l cor nel mezzo el petto mi si schianta:
Giovanni, Marta e Maria Maddalena,
Ignazio a tutti una epistola manda,
E mille volte a voi si raccomanda.

La VERGINE risponde al discepolo:

Quanto la tua venuta mi sia grata, Sallo Colui che sa tutte le cose.

El Discepolo dice a la Vergine Maria:
Non istar, madre, tanto adolorata,

E voi, sorelle mie, si lacrimose.

La VERGINE MARIA al discepolo dice:

Diletto amico, questa croce guata Là dove il mio figliuol per te si pose: Fu schernito, battuto e flagellato, Non per sua colpa, ma pel tuo peccato. Ve' quella lancia che forò il costato, E' chiovi che fororno le sue mani; Con questa spugna il fêl ber gli fu dato Da que'tristi giudei, malvagi cani: E la corona di che fu incoronato. Omè, omè, omè, miser cristiani, Questa è la croce ove lassai il figliuolo

Che salvò tutti per morir lui solo. San Giovanni Evangelista dice:

Qui Cam, Sem, Iafet, e qui Noè. Qui Iona, qui Amos e qui Elia, Qui Iacob, Iosef e Moisè, Qui Davit, Eliseo e Jeremia, Qui Abraam, Isac e Iosuè, Qui Daniel, qui Iob e Zacheria, Qui ciò che mai pe' profeti si scrisse, Fu consumato, e qui Cristo ce 'l disse.

MARIA MADDALENA al discepolo dice:

Eva ci tolse, e ave ci diè il regno Del ciel, che Maria sciolse e lei legò: Adam peccò con la man in sul legno, Cristo in sul legno tutti ci salvò; L'un gustò il pome e passò il divin segno. L'altro mirra et aceto e fel gustò: L'un fu ingannato, e l'altro preso a torto, E per non ci amazar, Giesù fu morto.

La Vergine Maria al discepol dice:

La faccia fu percossa e sputacchiata, Gli orecchi si sentirno bestemmiare. Gli occhi velati e la barba pelata. E 'l capo si vedeva insanguinare; Tutta la carne sua fu tormentata Sol per noi peccator ricomperare; Dalla pianta de' piè fino a' capelli Fu infranto e lacerato da' flagelli.

Io ti vorrei pur dir; lassa, ch' io sento

Venirmi per dolor la vita meno.

El Discepolo a la Vergine Maria dice:

Io piango il pianto del tuo giusto lamento, <sup>1</sup> E son d'ogni mestizia e doglia pieno.

La Vergine Maria a San Giovanni dice:

Giovanni, figliuol mio, dè, sia contento Legger il breve, e risposta fareno; Vedi quel che la epistola contiene.

San GIOVANNI risponde:

Madre, lassate questa briga a mene.

San GIOVANNI legge la epistola e dice:

Christifere Marie suus Ignatio:
Nuovo alla fè, discepol di Giovanni,
D'udir del tuo Iesu non fui mai sazio:
Tu fusti a lui familiare tanti anni:
Scrivimi el suo flagel, torment' e strazio,
Chè l'inganno d'altrui me non inganni:
Confermati da te, per te, in te
Sieno e' novizii mia nella tua fè.

La VERGINE MARIA a San Giovanni:

Giovanni, la risposta gli farai: Digli che presto lo visitereno: Che creda tanto quanto detto gli hai, E alle persecuzion constanti stièno.

San GIOVANNI a la Vergine Maria dice:

Seguiro tanto quanto imposto m' hai, E per parte di noi gli narrereno Che 'l voto osservi e 'l santo cristianesimo, Fuggendo e' falsi dei del paganesimo.

Dipoi scrive la epistola; e il Discepolo mentre si scrive, dice a la Vergine Maria:

Quanto a me paia el lassarvi fatica Voi dovete stimar, chè assai mi duole.

La VERGINE MARIA al discepolo dice:

Noi el conosciamo senza che tu 'l dica: Vuolsi sempre voler quel che Dio vuole.

San GIOVANNI dà la epistola al discepolo:

Tien qui, fratel, che Dio ti benedica: Tra noi non ispendiam troppe parole.

La Vergine Maria al discepolo:

Saluta Ignazio e' discepoli suoi.

<sup>1</sup> Così hanno tutte due le stampe più antiche,

El Discepolo a la Vergine Maria dice: Sarà fatto, Maria, ciò che tu vuoi.

El Discepolo caminando, dua assassini l'assaltano, e uno detto el Tinca, dice:

Sta' forte, compagnon, da' qua il mantello: Vego sei lasso, stracco e faticato.

El Discepolo al malandrino dice:

Caro diletto e dolce mio fratello, Stu fai quest'arte, tu sarai impiccato.

El Mosca, secondo assassino gli dice:

Spogliati presto infin al giuberello; E dàcci, se tu hai, danari allato. Io giuro a' santi Dei che se tu nicchi Prima impiccherem te, ch' altri noi impicchi.

Spogliato che l' hanno, el Tinca dice:

Vanne, tristo ribaldo, al tuo cammino:

/ Io ti vo' rivestir di bastonate. 1

Dannogli de le bastonate, e lui fugge; et il Mosca al suo compagno dice: Egli è più scusso e netto che un bacino, Fornito a panni, e in punto per la state.<sup>2</sup>

El TINCA risponde:

Guarda se gli è in quel barlotto, vino: Poi dividiam queste cose rubate: Cercheremo ogni cosa, chè e'lor pari Porton nascoso adosso assai danari.

El Mosca piglia il barlotto e bee, e dice al Tinca:
Calcagno di monel, questo è buon gesso, 
Ma parmi ben che la botte sia al basso.

El Tinca risponde:

Cotesta gola tua mi par un cesso, E vego che 'l cervel t' ha andar a spasso.

Risponde el TINCA:

Io pur m'azzuffo volentier con esso.

El TINCA dice:

Anch' io ne voglio, stolto babbuasso.

1 Frase da registrarsi nei vocabolarj.

<sup>2</sup> Netto come un bacino, o un bacin da barbiere ha es. del Casa e del Lasca. Le parole del secondo verso: fornito a panni ec. sono ironiche, come ognuno facilmente comprendera.

8 Calcagno in lingua furbesca vale appunto monello, ond'è come se dicesse, con modo comune al discorso familiare: monello d'un monello. E pure in

lingua furbesca, gesso vuol dir vino.

17

RAPPRESENTAZIONE DI SANT'IGNAZIO.

Dammelo.

El Mosca: El TINCA: Non darò.

Tu mel darai.

Si, fia. El Mosca:

El TINCA:

Non fia.

Io berò.

El Mosca: Non berai.

Mettono man a l'arme, et amazonsi; et il Discepolo vedendogli morti, torna indrieto, e dice:

Quanta è grande, Giesù, la tua giustizia: Quanta è immensa, Giesù, la tua pietà: . Chi semina dolor, ricôe tristizia, Chi semina bontà, ricôe bontà: La tristizia or punita ha la tristizia, Così il cattivo or la cattività; La penitenzia andò drieto al peccato: Lassami or tôr ciò che m' avien rubato.

Vestitosi, cammina; e giunto, dice a Ignazio:

Giunsi in Ierusalem; trovai Maria, Giovanni e l'altre care sue compagne : In sul monte Calvario par che stia, E'l suo morto figliuol sempre mai piagne. Per grazia di Iesù seppi la via; Quivi son cose glorïose e magne: In man sua propria la lettera die', E lei questa risposta manda a te. Sono stato spogliato pel cammino,

E bastonato, e rubato il mantello, La tasca col barlotto, e 'l pane e 'l vino, E finalmente infino al giuberello. E come piacque al nostro Dio divino L' un l'altro s' ammazzò con un coltello : Ritolsi ciò che lor tolto m'avèno. E morti li lassai sopra 'l terreno.

Sant' IGNAZIO risponde al discepolo:

Senz' altro replicar pòsati alquanto.

E volgesi a un altro discepolo e dice:

Tu leggi tanto quanto Maria dice.

El Secondo Discepolo leggendo dice:

L'ancilla umil del Santo d'ogni Santo : 1

1 Le stampe hanno: L'umile ancella, ec.

Sia teco, e sempre ti facci felice Quel che Giovanni ha predicato tanto. Tien fermo il dubitar; se a te non lice, Io verrò a te: conforta e' tua novizii Che seguin la virtù fuggendo e' vizii.

In questo giugne in Antiochia dove è Santo Ignazio, un CORRIERE e dice al Pretore:

Buone novelle a tutti quanti reco: Traiano è presso a poche leghe a voi Sur un trionfo, e tanta gente à seco La terra triema e'l ciel de' fatti suoi. Dice che vien per riposarsi teco; Provedi a pane e vin più che tu puoi. Grida, rumore e strepito si sente, E va sosopra tutto l'orïente.

El Pretore udito el corriere, dice al suo scalco e cavaliere cosi: Su, scalco, a te s'appartien questa cura:

A carne, strame e vino e pan provedi. Lo Scalco risponde al pretore:

Fia fatto, sta' sicur, senza paura, Chè più robba ci fia che tu non credi.

El PRETORE a' sua servi e baron dice:

Andiangli incontro noi fuor de le mura, E in ginocchion ce gli gittiamo a' piedi. Presto su, caminiam, mettiamci in via, Chè noi siam servi alla sua signoria.

Vanno incontro a Traiano, e giunti, il Pretore in ginocchioni dice a Traiano:

> Giove e Saturno con Bellona e Marte Ti faccia vincitor d'ogni battaglia.

TRAIANO risponde al pretore:

Ho soggiogato il mondo in ogni parte, Perchė l'imperio in fama e 'n gloria saglia.

El PRETOR a Traiano risponde:

In te è forza, ingegno, astuzia et arte: Fortuna co' tua par non si travaglia. Tu vinci lei ch' ogni vincitor vince, E sei signor de le mondan province.

Giunti al luogo del Pretore, Traiano smonta del carro e

monta in sedia; e in questo Santo Ignazio dice alli suoi discepoli: Io sento che gli è giunto oggi Traiano,

E va spegnendo questa nostra fede. Il vo'trovar, e dir ch'io son cristiano, Che Dio il punirà se a lui non crede.

El PRIMO discepolo risponde:
Pensa ben, padre, innanzi che v'andiano:

Chi frettoloso va, percuote il piede. Santo Ignazio al discepolo risponde:

Vamen' egli altro che tormento e morte? Il voglio andar a visitar in corte.

Ora vanno a Traiano, e Santo Ignazio dice:

Colui che sempre fu e sempre fia Et è tutto nel tutto, anzi esso è tutto, Et ha sopra ogni cosa signoria E manda la letizia el pianto el lutto, Nascer volse nel ventre di Maria, E fu il peccato original destrutto; Per la sua carità, pietà infinita Con la morte di lui ci die' la vita.

Egli è virtute de l'altrui virtute,
Et è riposo degli affaticati,
Et è salute de l'altrui salute,
Et è beatitudin de' beati,
E fa cose veder non mai vedute,
E le vedute mai parere stati,
E in un punto potre' disfare e fare
Nuovo ciel, nuova terra e novo mare.

Io ho sentito, et ogni giorno sento, Che i servi di Giesù disprezzi e scacci; Con morte, con dispregio e con tormento Quanti ne puoi trovar, tanti ne spacci. Non val dir dopo il fatto: io me ne pento: Pregoti, stringo e sforzo che ti piacci Lassargli star, e se tu nol farai Lo imperio e 'l corpo e l' alma perderai.

Tolto ti fia quel ben che Dio t' ha dato, Se dalla falsa fè non ti rimuti.

Traiano con ira risponde a Santo Ignazio:
Guarda chi m' ha il cervel raviluppato!
Voi siate tutti quanti e' mal venuti.

E voltasi al Cavalier e dice:

Fa', cavalier, che costui sia legato, Ch'io vo'ch'e' tristi un di sien conosciuti. Mettetelo in prigion, guardatel bene, E poi lassatel castigar a mene.

Ora mettono in prigion Santo Ignazio, e TRAIANO dice:

Io son costretto a Roma far ritorno, E quivi vo' lo esercito fermare; E poi mi poserò per qualche giorno: Mandami Ignazio e fallo ben guardare.

El PRETOR risponde a Traiano:

So che gli arà tanta gente d'intorno Che se volessi, e'non potrà rastiare. 1

TRAIANO al pretor dice:

Vo' che sia pasto di selvaggie fiere, E dargli morte, sol per mio piacere.

TRAIANO ammonisce il pretore e dice:

Tien la terra abondante e con dovizia, E sia severo; e nel parlar, d'un pezzo. 2 Cinque cose corrompon la giustizia: Amore, odio, timor, preghiere e prezzo. Da' premio a' buon, punisci ogni tristizia, E regnerai in questo luogo un pezzo: Non far quel che non vuoi che 'l popol faccia, Chè quel che piace a noi, par ch' a lor piaccia.

Bisogna prima sè ch' altri correggere, E insegnar prima a sè, ch' altri insegnare, E quel che vuoi per te per altri eleggere, Chè 'l vizio non può il vizio biasimare. Vuolsi con la ragion giustizia reggere, Pietà sempre con essa mescolare; Dolce in aspetto e in giudicar severo, E buon cognoscitor dal falso al vero.

TRAIANO dice al capitan delle gente d'arme:

Invitto capitan, fa' metter bando Come doman di qui mi partirò, E vien tutta la gente rassettando.

<sup>1</sup> Rastiare o Raschiare per Scappar via, Svignarsela è registrato con es. del Firenzuola. Ved. anche vol. 1, 18.
2 Esser d'un pezzo, come ha anche l'Ambra, o tutto d'un pezzo, come più comunemente si dice, vale essere intero, schietto, leale.

El Capitano risponde a l'Imperatore:

Tanto quanto tu di', tanto farò.

El Capitano al trombetto dice:

Suona, trombetto, e di'lor ch'io comando Che stieno in punto quando io lo dirò. Spess'interviene che un grandissimo ordine Si spezza e rompe per poco disordine.

El TROMBETTO bandisce e dice:

L'inclito, eccelso e invitto capitano Fa bandire et espresso comandare, Che stiate in punto ognun con l'arme in mano, Perchè lo imperador ne vuol andare.

El CAPITANO a l'imperator dice:

O signor mio, a tua posta partiamo. Chè 'l tempo a me par buon da camminare.

Lo IMPERATORE al capitano risponde:

Resta qui d'Antiochia tu pretore: Mantieni el regno la gloria e l'onore.

Partonsi, e mentre che vanno un cavallaro va innanzi a Roma al pretore, et il PRETORE di Roma lo vede venire, e dice: Che novelle ci porti?

El CAVALLAR dice:

dice: Egli è qui presso Traiano, e torna a voi con gran vittoria. La Siria, Arabia e l'India ha sottomesso: Vuol trionfar per eternal memoria.

El PRETOR di Roma, a' servi e baroni dice:

Fate ch' in punto ciaschedun sia messo, Chè vorrà festeggiar per più sua gloria. Dove il lassastu?

El CAVALLARO dice: Non molto discosto.

Dè non badate, chè sarà qui tosto.

Vanno incontro a Traiano, e giunto in Roma monta in sedia, et il PRETORE D'ANTIOCHIA dice al Cavaliere:

Va, cavaliere, e cava di prigione Ignazio, e innanzi a me lo menerai.

El CAVALIERE risponde:

Fia fatto presto; e' bisogna il bastone Chè queste gente non si muovon mai. E' birri vanno alla prigione e cavonlo fuora; et il CAVALIERE

dice a Ignazio:

O indemoniato, o ribaldo, o ghiottone, De' tua peccati punito sarai. Legatel bene e state proveduti Che 'l trentamila diavol non l'aiuti.

El cavalier lo mena al pretore, et il PRETORE dice a Santo Ignazio: Che vuo' tu far?

Santo Ignazio risponde: Farò quel che Dio vuole.

El PRETORE dice:

Che vuol?

Santo Ignazio risponde: Ch' io creda in Lui.

El PRETORE dice: Bugiardo tristo,

Vuo' tu pentirti?

Santo Ignazio risponde: No.

El Pretore dice: Poi che non vuole,

Vada in malora, alla morte per Cristo. Di questo sciocco pazzo assai mi duole, E volentier non lo vorre' aver visto. Su, cavalier, con molta gente assai A Roma, al mio signor, lo assegnerai.

El CAVALIERE si parte con Santo Ignazio e per la via gli dice: Tu m' hai dato a diletto questa noia:

Va' pur, potevi el tuo Dio rinnegare.

Un birro chiamato el GATTA, dice al cavaliere: Costui cerca di dar guadagno al boia: Vuolsi alle forche, alle forche impiccare.

Un altro birro chiamato el NESPOLA dice:

Lo Imperator gli acconcerà le cuoia: Non vi bisogna tanto predicare.

Santo Ignazio risponde:

A morir per Giesù son ben disposto, E più caro l'arò, quanto più tosto.

Giunti a Roma el CAVALIERE dice allo Imperatore: Salute: tu ci desti commessione Che a Roma a te fussi menato Ignazio: Eccolo or qui.

TRAIANO risponde: Mettetelo in prigione,

1 Il trentamila diavoli è anche nell' Esopo volg. E nel Morgante il Trentamila senz' altro. Forse perche il demonio è chiamato nelle sacre carte legione.

Ch' io vo' del corpo suo fare ogni strazio. Perchè l'ira non vinca la ragione, Abbi otto giorni a convertirsi spazio. Di' solo a Giove, Iddio de' nostri Dei: Signor, peccavi, miserere mei.

El CAVALIERE di Traiano dice ad Ignazio:

Poche parole a salvar ti bisogna, E anche buon per te se tu il farai.

Santo Ignazio risponde al cavaliere et a l'Imperatore: E' non s' acquista il ciel senza vergogna:

Faràmi presto el peggio che potrai.

Lo IMPERADORE dice a Santo Ignazio:

Tanto un di ti farò grattar la rogna Che forse forse tu ti pentirai. Menatelo pur via, legatel bene Con funi, ceppi, manette e catene.

Ora lo mettono in prigione, et il primo Discepolo a Santo Ignazio dice: Caro maestro, assai mi duole e 'ncrescie

Vederti preso, e senza alcun soccorso: Chi entra vivo qui, spesso morto escie; Da Siria a Roma ho mezo il camin corso.

Santo Ignazio risponde al discepolo e dice:

Sempre ho pensato, e il pensier mi riescie, D'esser, com' io saro, da fiere morso. Parmi mill' anni; e quanto più vi penso Combatte drento la ragion e 'l senso.

Ora alzando gli occhi al ciel dice:

Giesù, tu ci dai l'alma e tu la togli: Fammi morir nella tua fè cristiana.

Ora si volge al discepolo e dice:

/ Dammi la penna e 'l calamaio e' fogli, Scrivere voglio alla Chiesa romana Che s' io vò a morte, aiutar non mi vogli, Chè ogni fatica lor sarebbe vana, Preghiamo Dio che l'universo regge Ch' io muoia osservator della sua legge.

Scritta la epistola, Santo Ignazio la da al discepolo, e dice: Tien qui, va' presto e più non far sogiorno, Chè s' apropinqua el di ch' i' ho a morire.

El Discepolo a Santo Ignazio risponde:

Io farò presto a te, padre, ritorno,

Chè al servo s'appartien sempre ubidire.

Santo Ignazio al discepolo risponde:

Restati pur con lor per qualche giorno, E lassa il caso mio prima espedire: Di poi partito fra te stesso piglia, Secondo che Giesù si ti consiglia.

El DISCEPOLO si parte, e va alli sacerdoti della Chiesa Romana e dice: O venerandi padri, alme felice, Ignazio a tutti questo breve ha scritto.

Un SACERDOTE legge la epistola e dice agli altri:
Costui per questa epistola ci dice
Che è incarcerato e da' dolori afflitto.
Giesu è la sua manna e coturnice
Che l' ha a cibare un di fuor de l' Egitto.
Pregaci e strigne che noi siam contenti
Non dar impedimento a' sua tormenti.

Ora TRAIANO imperador dice a'sua baroni:

Io sento drento al cor rodermi un vermo Che mi perturba tutto lo intelletto, Tal ch'io son stato e parmi esser infermo: La morte bramo, e la vita ho in dispetto.

Un BARONE risponde e dice:

Tu vuoi civilità trovar nell'ermo,
E di pena e dolor trarne diletto:
Non può il contrario il suo contrario rendere,
E 'l vinto vince a chi non vuol offendere.

Tu hai tenuto Ignazio tanti giorni E mai sopra di lui preso hai partito; E scacci e sprezzi e vilipendi e scorni E' nostri Dei per non l'aver punito. Tu credi pur ch'alla tua fe' ritorni: O Imperator, e'ti verrà fallito. Sempre starà nel mal far ostinato; Però fallo punir del suo peccato.

Traiano risponde al barone e dice:

Bene hai fatto la cosa a ricordarmi Che uscito m' era già fuor de la mente, E come e' pare a te anco a me parmi Che pecchi quel ch' al peccato consente.

Ora si volge al cavaliere e dice:

Vol. II.

Fa' che la compagnia, cavalier, s' armi

E mena Ignazio qui subitamente. El CAVALIERE risponde a l'imperatore e dice: Noi siam parati a far ciò che bisogna:

Non dubitar, ch'io non arò vergogna.

El CAVALIERE apre la prigione e dice:

Esci qua fuora, e voi presto il legate; Guardatel ben, che lui non se n' andassi : Al nostro Imperator si lo menate. E questi fien per lui gli ultimi passi.

Un Birro risponde al cavaliere, mentre che lo lega: Lassate fare a noi, non dubitate; Perchè e' non fugga ogni cosa farassi.

El CAVALIERE a Santo Ignazio dice:

Su presto andianne, e pensa a' fatti tuoi, Perchè colui che può, vuol che tu muoi.

Giunto il CAVALIERE a l'imperatore dice:

Eccolo or qui, che vuo' tu ch' io ne faccia?

L' IMPERATORE risponde al cavaliere:

Presto si ti dirà, se non si muta.

Ora si volge a Santo Ignazio:

Ignazio, io vo' che per mio amor ti piaccia Lassar la nuova fè non conosciuta: Gèttati a' nostri Dei ne le lor braccia, E non istiam a far troppa dispùta: Farotti el primo ne' sacrati templi, Se tu col tuo voler mia voglia adempli.

Piglia a questa tua fè qualche riparò Chè presto si vedrai l'infernal porte. Sai che pel dolce conosciam l'amaro, E per la vita conosciam la morte. Così la scurità dimostra chiaro, E la fiebilità la cosa forte: Però pel mondo piangerai l'abisso, Bestemmiando el tuo Dio crucifisso. Or tu puoi e non puoi male e non male

Voler, chè 'l tuo voler fia la mia voglia. Santo IGNAZIO risponde:

To spero col morir farmi immortale, E trar sommo piacer d'ogni mia doglia.

Lo IMPERATORE dice:

Cotesta oppinion mi par bestiale,

Chè senza Giove non si volta foglia. Dè, credi a lui.

Santo Ignazio risponde: Io non crederò mai.

Lo Imperatore irato dice:

Per forza o per amor tu lo farai.

Vego ch'io getto mie parole al vento,
Ch'io zappo l'acqua e semino alla rena,
Tu con la ostinazion, io col tormento;
Penam sitisti, e io ti darò pena.
Bisogna a questo mal mutar unguento;
Ribaldo, tristo, pazzo da catena;
Perchè da morte a vita è gran vantaggio,
Presto tu parlerai d'altro linguaggio.

Santo Ignazio risponde:

Di questo corpo mio fa' ciò che vuoi: Sazia la voglia tua cruda e villana; Nè tu nè tutti quanti gli Dei tuoi Mi potrien far lassar la fè cristiana.

Lo IMPERATORE a Santo Ignazio dice:

Istolto, pensa ben e'fatti tuoi; Tu hai la fantasia perversa e strana. Adora e'nostri Dei, chè se tu 'l fai Chiedi che vuoi, che da me tu l'arai.

Santo Ignazio risponde a l'imperatore:

Che cosa è potestà di signoria
Se non tempesta e rovina di mare?
Oggi è tua Roma, e doman poi non fia,
Perchè ogni cosa ti convien lasciare.
Dè, credi in Cristo figliuol di Maria
Che fa, morendo, alla vita tornare!
Tutto il resto son frasche e fumo e vento,
E fuor del ciel nessun non è contento.

Lo IMPERATORE al cavaliere dice:

Fa', cavalier, che nudo sia legato, E con verghe piombate ognun lo frusti, E sia percosso tutto e flagellato, Infin che morte per la pena gusti. Poi con unghioni e graffi sia stracciato, Ch'è l'ingiusto peccar vuol gli uman giusti; Fa stropicciar poi le piaghe co' sassi.

El CAVALIERE risponde a l'imperatore:

E se peggio vorrai, peggio farassi.

Santo Ignazio dice al cavaliere, mentre lo legano:

Èmmi la pena mia somma allegrezza, Èmmi el tormento mio gaudio e diletto, Èmmi l'amaro mio somma dolcezza, Èmmi el riposo mio doglia e dispetto; Quel che tu stimi più, per me si sprezza, E solo il mio Giesù tengo nel petto; Strazia, flagella, ammazza il corpo mio, Chè l'alma è data in potestà di Dio.

Ora lo battono, e lui orando dice:

Omè, dolce Giesù, porgimi aiuto; Omè, ch' io sento tutto consumarmi; Omè, ch' io son dal dimon combattuto; Omè, che senza te, non posso aitarmi; Omè, omè, che a morte io son venuto E di veder il ciel mill'anni parmi. Apri al servo fedel le sante braccia,

E spira in me quel che tu vuoi ch' io faccia.

Lo IMPERATORE dice a Sant' Ignazio:

Ignazio, el tuo parlar ti nuoce assai: Parmi ch' e' mia martir tu stimi poco. Rinniega Cristo.

IGNAZIO risponde:

Io non lo farò mai.

Lo IMPERATORE al cavaliere dice:

Cavalier, fa' di carboni un gran fuoco, E scalzo sopra andar ve lo farai.

E volgesi a Sant' Ignazio, e con ira dice:

O sciagurato, vil, ghiotto e dappoco, A questa volta sia fra rabbia e rabbia, Perchè chi cerca il mal, mal convien ch' abbia.

Tu credi con gl' incanti e' tua demoni

Ti possin dalla morte liberare?

El CAVALIERE ad Ignazio dice:

Abbiamo accesi qua molti carboni; Ignazio, a' fatti tua si vuol pensare.

Santo Ignazio al cavaliere risponde:

Priego che 'l mio Giesù non m' abandoni; Fa' poi del corpo mio ciò che ti pare.

El CAVALIERE si volge a l'imperatore, e dice:

A' fatti di costui non è riparo.

Lo Imperatore risponde:

Presto sarà di quel suo Cristo chiaro.

Santo Ignazio movendosi inverso el fuoco, dice: Giesù, dolce Giesù, caro Giesù.

Lo IMPERATORE intendendolo dice:

Dè, dimmi, Ignazio, tu il chiami si spesso?

Santo Ignazio risponde a l'imperatore:

Perchè nel cuor da lui scritto mi fu:

S' io vo, s' io sto, io sempre son con esso.

Lo IMPERATORE dice al cavaliere:

Da ora innanzi nol chiamerai più; Fate che presto in sul fuoco sia messo.

Santo Ignazio a tutti dice:

Non fuoco ardente nè acqua bollente Può spegner quello ardor ch' in me si sente.

Essendo Santo Ignazio presso al fuoco, lo IMPERATORE dice:

Vuo' tu credere ancora al nostro Giove E dar lo incenso a' templi a' sacri Dei?

Santo IGNAZIO risponde a l'imperatore :

Stolto! colui che l'universo muove Invoco e chiamo ne' bisogni miei! Lui potre' far venir grandine e piove E altri segni che fece agli Ebrei; Cosi scamperà me, come scampò Sidrac con Misac e Abdenagò.

Ora va sopra il fuoco e dice:

Questi son gelsomin, rose e viole: Questi son freddi più che neve o ghiaccio.

Lo IMPERATORE irato dice:

Maladetto sia il ciel, la luna e 'l sole E io che a favorir gli Dei m' impaccio! Costui non teme fatti ne parole, E men mi stima quanto più minaccio; Egli è nel fuoco, e non gli posso nuocere, E doverebbe pur sentirsi cuocere.

Santo Ignazio riprende lo imperatore, e dice:

O cieco, sordo e muto, tu non odi
Di Dio il santo suo giusto volere!
Non sai tu che gli è tutto in tutti e' luoghi,
E tanto può quanto lui vuol potere?
Tu del dolor d'altrui trionfi e godi
E d'ogni tuo mal far pigli piacere;
Presto ti punirà d'ogni supplizio
Colui ch'in croce per noi disse sizio.

Lo IMPERATORE al cavaliere dice:

Voglia, cavalier mio, presto spogliarlo Ch' io voglio il primo mal guarir col male, Co' graffi sopra graffi rigraffiarlo, E in sulle piaghe poi fa' metter sale. E se non giova, io farò devorarlo Da qualche crudo e selvaggio animale, Ch' i' intendo di veder se quel suo Cristo Ha tanta forza da scampar un tristo.

El CAVALIERE dice a santo Ignazio mentre che lo spoglia:

Chi fece notte e di, mattino e sera Dè, dimmi, Ignazio, e chi creò ciascuno?

Santo Ignazio al cavaliere risponde:

Quel che fu e sarà, quel che lui era, Quell' uno dua e tre, tre dua e uno.

El CAVALIERE a santo Ignazio risponde:

Parmi cotesto una gran tantafera: Favella in modo che t'intenda ognuno. Sei sciocco e stolto, se credi la fè Sien tre dua e uno, uno dua e tre.

Santo IGNAZIO al cavaliere dice:

Io credo in una essenzia e in tre persone:
Padre e Figliuolo e lo Spirito Santo.
Una pace, un voler e uno amore
Governa l' universo tutto quanto.
E' mori in croce e poi risuscitoone:
Godesi in cielo, e in lui gode ogni santo:
E chi non crederà quel ch' i' cred' io,
Sarà dannato, e non crederà in Dio.

El CAVALIERE dice a santo Ignazio:

Con crudeltà si vince crudeltà,

E la durezza vince ogni durezza;
Così piatà si vince con piatà,
E gentilezza con la gentilezza:
La botte porge di quel vin che l'ha,
Del ner non si può trarre mai bianchezza:
Dategli tanto con gli unghioni e' graffi
Che questa terra col suo sangue annaffi.

Santo IGNAZIO da sè dice :

A me mancano e' luoghi alle ferite, A me la carne senza carne resta, A me le pene oggi saran finite, E 'l ciel de l' alma mia ne farà festa.

El CAVALIERE dice a santo Ignazio:

Basta ch' i' ho le tue parole udite: La lingua adesso il cuor si manifesta.

E volgesi a' giustizieri e dice:

Col sal le piaghe stropicciar si vuole, E facciam fatti, e non tante parole.

Santo Ignazio orando dice:

O tu primo motor di tutti e' moti, O causa di tutte le cagioni.

El CAVALIERE a'giustizieri dice:

E tu intanto stropiccia, e tu percueti, La carne graffia con eotesti unghioni.

Santo Ignazio volto al cielo dice:

Signor, costor son dal ben far rimoti: Pregoti, Giesù mio, che a lor perdoni, Chè i miser peccator ciechi non sanno Il mal che contro a me per te mi fanno.

El CAVALIERE a l'imperatore dice :

Tu odi, imperator; partito piglia, Costui mi par più perfido che mai.

Lo IMPERATORE gli risponde:

E' fa maravigliare la famiglia:
Ma în prigion per tre di lo metterai.
Se a questo tempo ben non si consiglia,
Mangiar a dua leon tu lo darai.
A tutta Roma lo farò vedere,
Poi che del proprio mal piglia piacere.

Messo che l'hanno in prigione, EL FIGLIUOLO dello Imperatore correndo con un cavallo ammazza il figliuol di una vedova disavedutamente, e dice:

Omè, che se lo sa l'imperatore E'm'ha la vita con giustizia a torre! Omè, ch'io tremo tutto per dolore: A quel che 'l ciel ci dà nessun può torre. Sua è la colpa, e mio sarà l'errore: Ciascun debbe fuggir se un caval corre. Omè, omè, ch'io non sarò creduto; Misericordia, Iddei, datemi aiuto.

Un Amico della vedova gli porta la novella e dice:

Donna, i'ti porto assai trista novella.

La VEDOVA dice: Che ci è?

L' AMICO risponde: El tuo figliuol è stato morto.

La VEDOVA dice:

O lassa a me, vedova meschinella! Dov'è la tua speranza e 'l tuo conforto?

L'AMICO alla vedova dice:

Dè, non ti disperar, dolce sorella: Lo imperator non è per farti torto. Cagion de la sua morte e del tuo duolo È di Traiano il suo proprio figliuolo.

La Vedova va dov' è il figliuol morto, e abbracciandolo dice:

O caro figliuol mio, speranza e vita, O refrigerio spento, o ben perduto, O alma afflitta, misera e smarrita, O santa deita, datemi aiuto. Per me sara la giustizia impedita, Per me il peccato non fia conosciuto, Per me non sara niun che parli in corte; Gosì la morte tua fia la mia morte.

Aiuto, aiuto, aiuto a tante pene:
Il vo' portar dinanzi al signor mio,
Chè, se gli è giusto e giustizia mantiene,
Doverrà il suo voler, voler quet ch' io.
Io so che chi fa mal, non de' aver bene,
Nè pietà de' trovar chi non è pio:
Tenterò pur quel che tentar m' incresce,
Ma maggior fia il dolor se 'l mal non esce.

Mentre che la vedova va verso la corte, l'IMPERATOR dice a sua baroni: E m'è venuto lettere di nuovo

> Che 'l regno va sozopra de' pirati; Se la potenzia mia con lor non pruovo, Sarem per forza ogni di saccheggiati. E questa è la cagion perch' io mi muovo; O capitan, rassegna e' tuo soldati. Tu resta qui a ministrar ragione; Amazza Ignazio.

El Pretore: E io così farone.

La VEDOVA col figliuolo morto in braccio, riscontra l'imperatore fuora del palazzo, e dolendosi dice:

O giusto imperator, famoso e magno; Se 'l tuo paterno amor non m' impedisce, Questo a te figlio, al mio figliol compagno, Morte gli ha dato, e me morte nutrisce. Il perder mio non gli sara guadagno Chè tanto vo' quanto ragion patisce: Quieta el mio dolor col suo tormento, E fa contento te per mio contento.

Lo IMPERADORE alla vedova dice:

Lassami andar; quand' io sarò tornato Del suo delitto giustizia farassi.

La VEDOVA all' imperadore dice:

Fallo or, signor, chè tu se' obligato: Io non son certa se vivo tornassi.

Lo IMPERADORE risponde:

S' io morrò, l'altro che terrà lo stato Farebbe quanto la ragion portassi.

La VEDOVA risponde:

Se lui il facessi, e' non sare' Traiano.

Lo IMPERATOR risponde:

Tu di' 'l ver; or sù, indrieto torniano.

Mentre che torna in sedia, la VEDOVA posa il figliuolo e dice:

Questa è la morte di mia morte ria, Questo è l'angor della madre che langue, Questa è la carne de la carne mia, E questo è il sangue del mio caro sangue; Dianzi ero madre, or non so quel che sia.

E volgesi al figliol de l'imperadore e dice:

O pestifer, crudel, mortifer angue, Tu tolto m'hai quel ben che dar non puoi:

O imperador, fa' giustizia fra noi.

Lo IMPERADORE al figliuol dice:

Dimmi, figliuol, come passò la cosa E donde derivò vostra questione? Vedi costei quanto ella è dolorosa, E io son posto qui per far ragione.

El FIGLIUOLO dolendosi dice:

Fortuna che i viventi mai non posa, È stata del mal far prima cagione: Non ira o sdegno, ma destino o sorte Causa fu che a costui diedi la morte.

Ho combattuto, e altri combattendo La forza fu da la forza constretta:



In qua in là con un caval correndo Condussi al fin che la mia fin aspetta. La ragion mi difende, io la difendo: Costei ch' innanzi a te grida vendetta Fagli, padre, giustizia, se tu sai: Che sia contenta: e me lieto farai.

L'IMPERATORE da se medesimo dice:

Ragion mi muove e la pietà mi mena , L'amor mi sforza e giustizia mi strigne , L'onor m'incita e crudeltà dà pena : Così l'un mi ritien , l'altro mi spigne ; Costei mi sprona , e costui mi raffrena , Et è come carbon che cuoce o tigne : Segua che vuol , ch'ogni cosa m'è doglia , E non-so giudicar quel ch'io mi voglia.

Un Barone conforta l'imperatore a far giustizia:

Segua l'uom ne la sedia de la mente E di sè facci a sè drento ragione:
La conscienza accusi e sia presente,
E la memoria a sè sia testimone.
Paura triemi, e ragion virilmente
Sentenzi, e a lor metta esecuzione;
Se bene giudicassimo da noi,
A giudicar gli Dei non ci arien poi.

Lo IMPERATORE al figliuol dice :

Gli è meglio offender sè che Giove offendere; Per guesta morte a morir ti condanno.

La Vedova a l'imperatore dice:

Tu non mi puoi per questo il figliuol rendere,
Nè col suo danno a me rifar il danno.

L'IMPERATORE a la vedova dice:

Bisogna adunque altro partito prendere, E dar a te quel che e' ciel dato m' hanno: Che 'l mio proprio figliuol tuo figlio sia: Così sentenzio, e tu con lei va' via.

El Figliuolo lamentandosi dice:

Io ho la luce, e le tenebre veggio; E ho la vita senza vita al mondo; Io ho il mal presente, e temo il peggio; Io ero in alto, e son cascato in fondo; Io sperava tener lo imperio e il seggio, E viver lieto, contento e giocondo, Nè pietà trovo in te, nè in lei perdono;
Mi raccomando a te, padre mio buono.
Io fu' pur da te, padre, generato,
Io ebbi pur da te l'afflitta vita:
Tu m' ha con la tua robba nutricato;
Conforto porgi a l'anima smarrita:
Io t'accuso e confesso il mio peccato;
E 'l gran dolor a lacrimar m'incita.
O cuor di pietra, o animo protervo,
Vuo' tu far d' un signor, vassallo e servo?

Lo IMPERADORE risponde:

Tu cerchi la pietà trovar ne' tigri,
Tu cerchi l'acqua nel seccato fiume,
Tu domandi prestezza a'lenti e pigri,
E alla cieca notte el febeo lume.
Prima e' raggi solari saran nigri
E gli uccel voleran senza le piume,
Ch' io mi rimuti mai di quel ch' i' ho fatto:
Tu se' del suo figliuol dato in baratto.

Un BARONE conforta el figliuolo e dice:

Quïeta il duol de la nascosa mente, Scaccia el dolor che ogni letizia fura; Spesso d'un male un ben venir si sente, Vivi lieto, sicur, senza paura. El piangevol principio, aspro e dolente Recherà dreto a sè miglior ventura; Chè'l tempo varia ogni celeste cosa, E'l male non sta sempre ove si posa.

La VEDOVA a l'imperatore dice:

Io vo' partir, e satisfatta resto Del giusto, santo e perfetto giudizio.

Lo IMPERADORE al figliuolo dice:

La ragion mi stringeva a farti questo O darti morte per tuo malefizio; Èssi obbidiente, discreto e onesto, E reputa dal ciel tal benefizio. Vanne con lei.

La VEDOVA dice: E tu meco verrai, E quel poco ch' i' ho lo goderai.

El Figliuolo ne va con lei, e per la via dolendosi dice:

La fortuna non fa mai sommi mali

Se non di sommi beni e sommi gaudi. Quanto più in alto per potenza sali, De' miseri le prece e' prieghi esaudi. In dubbio è questa vita de' mortali, Chè gli stati terren non stanno saldi. Cosi si parte e fugge il male e 'l bene, Come l' onda del mar che va e viene.

Suol morte de' morenti aver conforto E porger al morir mortal aiuto, E rallegrarsi poi che alcun è morto, Chè l' ha per forza di vita abbattuto. Or, per farmi fortuna e lei più torto, Morte del corpo mio fa tal rifiuto, Benchè la morte mi potrebbe dire: Colui è morto che non può morire.

El figliuolo ne va con la vedova a casa, e in questo lo IMPE-RATORE da sè dice:

Da poi che me contro a me i' giudicai Altri per altri giudicar intendo, E pagherò di quel che me pagai: Ad altri renderò quel che a me rendo, Osservando giustizia sempre mai: Però me stesso con ragion riprendo Ch' Ignazio qualche giorno è soprastato A aver la punizion del suo peccato.

Ora si volge al cavaliere, e dice:

Va' presto, cavalier, menalo a me, Ch' io intendo a nostri Dei farlo soggetto; O e' lasserà la sua bugiarda fè, O io peggio farò ch' io non ho detto.

Risponde il CAVALIERE :

Tosto sarò con lui tornato a te, E spianerogli tutto il tuo concetto: E se non vorrà far quel che tu vuoi, Comanda pur, e lassa far a noi.

El CAVALIERE va dove son e'birri, e trovandogli a giocare dice:

Può far il ciel che da mattina a sera

Voi stiate al giuoco fermamente saldi!

Un Birro risponde:

Chi vince a frussi e chi perde a primiera,

E passiam tempo e 'l di per questi caldi.

El CAVALIERE dice:

Levate suso, o gente di scarriera, <sup>1</sup> Voi siete una caterva di ribaldi.

Un altro BIRRO risponde:

Stu vuoi riposo, e noi vogliam riposo: El tristo dice mal al doloroso.<sup>2</sup>

El CAVALIERE dice a' birri andando a la prigione:

O voi vi muterete di pensiero, O io mi muterò d'oppinione. Su presto, andianne; s'io v'ò a dir il vero Voi siete tutti gente da bastone. Ogni di mille volte mi dispero: Traete Ignazio qua fuor di prigione.

El CAVALIERE dice ad Ignazio tratto fuor di prigione:

Veggiam se i tuo demon t'aiuteranno;

E quel che cerca il mal si s'abbi il danno.

Mentre che lo menano, Santo Ignazio al cielo dice:

Tiemmi, dolce Giesù, le mani a dosso,
Chè questi ultimi di della mia vita
Non sia da la tua fè, Signor, rimosso,
E in te finisca, o bontà infinita.

Giunti a corte, il Cavallere a l'imperatore dice:

Eccoti Ignazio, e 'nducer non lo posso,
Chè la sua volontà è stabilita,
A far per Cristo ciò che Cristo vuole,
E invano spenderai le tue parole.

Lo IMPERATORE a Santo Ignazio dice:

Io t' ho promesso dar tesoro e stato E sollevarti in ciel sopra ogni polo; Tu se' da tutto 'l popol uccellato Come la bubba, el guffo o l' assiuolo.

Santo Ignazio risponde:

Iddio per crucifiggere il peccato, Si fece crucifigger il figliuolo;

<sup>1</sup> Ha altri esempi del Firenzuola, Varchi ec. e vale gente di mal affare, wagabondi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Modo proverbiale non registrato dal Serdonati ne dal Giusti, e che sembra voler significare: tra te e noi non ci è molta differenza, come non ve ne ha fra il tristo e il doloroso. E nell'uso un motto equivalente: Cencio dice mal di straccio.

VOL. II.

E con derision, tormento e scherno Mori chi vive e viverà in eterno.

E quanto più ci approssimiam al mondo Cotanto più ci dilunghiam da Dio. Chi cerca in alto andar, va nel profondo: Altrove ho messo e volto il pensier mio. Nè altro al tuo parlar non ti rispondo: A morte sarai tu, come son io, Nè stato non varrà, roba, o danari, Chè al nascer e al morir tutti siam pari.

Lo IMPERATORE a Santo Ignazio dice:

Parlando il ben e ministrando el male L' artefice di vita in vita pecca; Fugge la morte ogni animal mortale, E'l becco porge a chi lo ciba o imbecca. Tu di vita a te se' micidïale E mordi e rodi chi più ti unge o lecca. Ascondi tosco sotto mèle o manna, Chè chi è uso a ingannar sempre mai inganna.

Santo IGNAZIO risponde:

Non pensa altri sia buon, colui ch' è rio, Perchè secondo sè giudica altrui: E dice: tanto è lui quanto son io, E tanto son io buon, quanto è colui. Ma nulla sta celato al nostro Dio, Nè scusa a noi non val dir: son o fui: Colui che tutto sa, sa il tuo pensiero, E giudica di noi secondo il vero.

Risponde lo IMPERATORE:

Ispesso disputando si ritruova El lume dell' ascosa veritate: Matto, nulla ti nuoce e nulla giova: Ragion non val nelle menti ostinate; Farò de' tua demon l'ultima pruova, Stu tien le bocche de' lion serrate. Io giuro a te, per l'infernal Caosso, Che più che Giove adorerò Minosso.

Ora si volge al cavaliere e dice: Fuor del mio parco fa' trar duo leoni E mena Ignazio e fallo divorare: Legalo bene, chè que' sua demoni Volendo, non lo possino aiutare.

El CAVALIERE all'imperador risponde:

Presto farò, signor, quel che m'imponi.

Lo Imperatore al cavaliere e a' birri dice:

Su, menatelo via ove gli ha andare, Chè quando io l' ho dinanzi agli occhi miei Vego colui che veder non vorrei.

El CAVALIERE le mena al parco de' leoni, e dice a la guardia:

To' dua leoni più fieri e rapaci Che sien nel parco, e fa morir costui, E a l'imperator questo compiaci: Tu se' costi per ubidir a lui.

La GUARDIA risponde al cavaliere:

Sempre e' tua par birracci son audaci: Io non son servo de' servi d' altrui.

El CAVALIERE risponde alla guardia:

Quel che mi comandò, comando a te.

La GUARDIA risponde con ira:

Et io l'ubbidirò, se parrà a me.

La guardia va pe' leoni, e mentre che gli cava fuora, un BIRRO dice a Santo Ignazio:

Vuo' tu farti vivanda a' denti loro?
Vuoi el corpo fia nel corpo seppellito?
Sopra ciascun martor quell' è martoro,
Che è per martor ogni martor finito.
E dopo morte poi non val ristoro,
E'l seguito convien che sia seguito
Nè può quel che stato è, stato non essere,
E pena non v'è mai se non v'è l'essere.

Cavato fuora e' leoni, el CAVALIERE a Santo Ignazio dice:

Eri fra' più contenti el più contento, Eri fra' più felici el più felice, Sarai fra' più scontenti el più scontento, Sarai fra' più infelici el più infelice.

Santo IGNAZIO risponde al cavaliere:

Io son, e quel ch' io son d'altri divento, E altri ha a ubidir quel che altri dice: Non vengo qui da me, ch'altri mi manda, E tanto so quanto il mio Dio comanda.

Ora si volge al popolo e predica:

Son lacci in povertà, lacci in ricchezza, Son lacci nel parlar, lacci in tacere, Son lacci in gioventù, lacci in vecchiezza, Son lacci nel mangiar, lacci nel here, Son lacci in turpitù, lacci in bellezza, Son lacci in cecità, lacci in vedere; Andando e stando in ciò che tu t'impacci Questo misero mondo è pien di lacci.

Ora, orando, dice da sè a Dio:

Non ero, e Tu di nulla mi facesti:
Dunque di nulla son alcuna cosa:
E dopo l'esser, la vita mi desti,
Nell'intelletto la ragion nascosa.
Questo spazio di vita che mi presti
Tiemmi il corpo in tormento e l'alma in posa,
E ricevimi in ciel nel santo gremio:
D'ogni fedel servir s'aspetta il premio.
Tu medesimo a te sei laude a te:
Ho desiderio te desiderare;
Perchè la gloria tua si gloria in te
Non ti posso con laude, laude dare:
Ma tu la mia speranza e 'l mio ben se',

Perche hanno tanta forza e' detti tuoi Che tanto puoi quaggiù, quanto tu vuoi. El CAVALIERE a Santo Ignazio dice:

Intendo dare spaccio a' fatti tuoi, Chè star ambiguo più teco non posso.

E puoi del mio dolor gaudio cavare,

Volgesi a la quardia de' leoni e dice :

Poi che non crede quel che crediam noi, Lassagli andar coteste siere a dosso.

La Guardia risponde:

L'albitrio è tuo d'aver quel che tu vuoi; E questo è tanto quanto far ti posso.

Ora lassa andar e' lioni e dice:

Su presto a lui.

El CAVALIERE dice: Nessun di lor si muove:

Che maladetto sia chi crede in Giove!

E' leoni stanno fermi, e santo Ignazio dice al popolo:

Popol Roman, che a me siate d'intorno: Farina son che pan farò bianchissimo, E da la vita a la vita ritorno, E di questo mio mal son contentissimo; Doman per me non fia notte nè giorno, Certo sarò di quel ch' io son certissimo.

Segue andando verso e' leoni e dice:

O crudeli animal, dè, divoratemi, E pel dolce Giesù la morte datemi.

E' leoni, detto questo, gli corrono a dosso, e solamente lo affogano: e santo Ignazio in terra orando dice:

> Giesù, Giesù, Giesù, Giesù, Giesù Merzè, merzè, merzè, merzè; Dammi la morte ch' io non posso più, E fammi forte star nella tua fè.

La GUARDIA de' leoni dice:

Gli ha tanto fatto che gli è or fra'più, E sarà chiaro di quel che di là è: Io credo che a quest'ora e' se ne penti, E abbi del mal far nuovi tormenti.

Partesi la guardia: il CAVALIERE a'birri dice:

Costui ha il nome di Giesù invocato: Veggiam se come e' disse e' l' ha nel cuore: Fate che sia di subito sparato Ch' io vo chiarirmi, e far chiar il signore.

Un BIRRO al cavaliere risponde:

Io veggo ben che tu sarai impazzato, E se ne ridera lo imperatore, Che l'abbi fatto per aver suo credito: Scritto vi troverai: mirami il fegato.

El CAVALIERE al birro risponde:

Ouesto non nuoce.

El BIRRO:

Et anche non giova: Ma sol io lo farò per contentarti. Presto de' fatti sua vedrai la pruova: State a veder ch' io ne farò due parti.

Un Altro dice al primo birro mentre che lo spara:
Credi trovarvi qualche cosa nuova?
Doverrei del polmon nel ceffo darti.

El CAVALIERE al birro dice:

Bada costì, e non mi dar più noia, Chè l' offizio farai che ha far el boia.

El Birro cava fuori el cuore, e vedevi scritto per tutto el nome di Giesu; tagliandolo dice:

> Questo mi par uno stupendo segno:\ V' è scritto qui Giesù come ci ha detto. Natura, o arte, o nostro uman ingegno

Non potè partorir simil effetto. Costui ha a far ribellar tutto il regno, E alla nuova fè farlo suggetto. Vo'che a l'imperator si porti e mostri, Ch'oggi spacciati son questi Dei nostri.

El CAVALIERE mostrando il cuore di santo Ignazio a l'imperaratore, dice:

O imperator, quel che Ignazio ci disse Tanto se gli è nel cuor trovato scritto. Gran segni ci mostrò mentre che visse, E morto non è stato derelitto. Nanzi che 'l petto di costui s' aprisse Ero da varie opinion trafitto, Or io son chiar, per le evidente cose, Che Giesù è quel che Giesù in cor li pose.

Lo IMPERATORE stupefatto risponde:

Questa mi par la più mirabil cosa Che mai ne' tempi mia sia pervenuta. O potenzia di Dio maravigliosa! Oggi sei stata per me conosciuta. Non fia la fama tua da me nascosa, Non fia l' opera tua per me perduta. Non vo' più e' cristian perseguitare, Ch' io vego quanto il lor Cristo sa fare.

Ora si volge al cavaliere e dice:

Sappi, cavalier mio, che Dio non manda
Nessuna aversità senza cagione:
Se ci percuote d' una in altra banda,
Non si può giudicar la sua intenzione:
Ma chi con umiltà si raccomanda
Gli esaude e' sacrificii e l' orazione,
Perchè 'l giusto pregar sua ira scaccia,
E vuol che d' un voler l' altro gli piaccia.
Chi lo vuol sotterrar, si lo sotterri,
Chè d' averlo amazzato io me ne pento.

Un BARONE a l'imperatore dice:

Perdonami, signor, fortement' erri; La sua imaginazion vi scrisse drento.

Lo IMPERATORE al Barone risponde:

Non punte di diamanti o d'altri ferri O imaginario intenso sensamento Are' potuto far quel che v'è fatto: Si ch' io son dal suo Dio ben satisfatto.

Un Sacerdote de la Chiesa romana dice a un altro sacerdote:

Ignazio è morto, et è pubblica fama Lo imperator essersi convertito, E Giesù invoca, onora, esalta e chiama, E vuol ch' ogni cristian sia riverito. O potenzia di Dio, colui che ti ama È nella prece lecita esaudito! Dicesi come morto e' lo sparorno, E nel suo cuor Giesù scritto trovorno.

El secondo SACERDOTE dice al primo:

Vuolsi al suo corpo dargli sepoltura E onorar colui che Cristo onora. Andiam lieti, sicur, senza paura Cantando laude, e salmeggiando fuora. Di qua manca la vita, e di là dura Tanto quanto colui che in ciel l'adora. Tempo no nè speranza nè fede, ' È salvo quel che queste cose crede.

E' sacerdoti pigliano il corpo di santo Ignazio; e in questo l'angelo dà licenzia al popolo.

<sup>1</sup> Così le antiche stampe.

Digitizes by Go

DI

## SANT' ANTONIO.

L'edizione originale è così descritta dal Batines, Bibl., pag. 23:

— Incomincia la Rappresentatione di Sancto Antonio della Bar ba romito: et prima langio lo annuntia — Fa parte del tomo II della Raccolta del sec. XV. dove occupa 22 c. — In fine si legge soltanto: Finis.

Seguono le edizioni posteriori;

- La rappresentatione di sancto Antonio abbate Finite lestanze disacto Antonio abbate. In-4 s. n. Ediz. in caratt. tondi dello scorcio del sec. XV, di 10 c. a 2 col. non numerate e segnate av., di 35 versi la col. con 3 fig.
- Fece stampare Mro Franco di Gio. Benuenuto sta dal canto de Biscari adi 29 aprile 1517 In-4°,
- Stampata in Fiorenza per Lorenzo Peri adi 8 d'agosto MDXLVII. In-4º di 8 c. con fig. sul frontesp.
  - In Firenze, nel anno MDLV. In-4°, di 8 c. con 6 fig.
- In Firenze appresso Giouanni Baleni, l'anno 1589. In-4º di 8 c, con 2 fig.
  - In Siena. S. a. In-40 di 8 c. con 2 fig.
  - In Siena. Alla loggia del Papa. S. a. in-4.º
  - Firenze, 1592. In-4º (nella Corsiniana).

Le ediz. ultime notate riproducono tutte l'aggiunta fatta al titolo in quella del 1555: Rappresentazione di S. Antonio Abate. Il quale converti una sua sorella, e fecela monaca nel munistero delle Murate di Firenze. E come non uolendo tre ladroni accettare il suo consiglio s' ammarzono lun laltro e furno portati a casa Satanasso. Et egli fu terribilmente bastonato da i diavoli.

Questa Rappresentazione riproduce nella massima parte la Leggenda di S. Antonio che trovasi nelle Vite dei SS. Padri, fino cioè a tutta la disputa coi filosofi: ma l'episodio dei ladri è un'aggiunta fatta alla leggenda dal poeta, ovvero, come è più probabile, dalla tradizione popolare, che il poeta poi riprodusse.

Questa avventura ne ricorda una del Budda che si legge negli Avadanas tradotti da Julien (1, 60; II. 89). Un giorno il Budda, viaggiando con un compagno scuopre un mucchio d'oro e di cose preziose: Ecco, egli grida, un serpente velenoso. Ma un uomo che li seguiva, raccoglie il tesoro e lo porta a casa, e fa tante spese e tanto lusso che eccita la cupidigia del Re e viene spogliato ed ucciso, mentre, ricordando le parole del Budda, esclama: È un serpente velenoso.

In francese l'avventera dei ladri si trova nei Ci-nous dit, raccolta inedita di novelle: vedi Paris, Les Mss. Franc., IV. 83. In Italiano, nel Novellino; salvochè nel testo Gualteruzzi si tratta di Cristo, mentre invece nel testo Borghini si tratta di un romito innominato.

Dal Navellino il racconto è passato nelle Novelle canterburiensi (Pardonere's Tale) e nel Morlino (Nov. XLII.)

Incomincia la Rappresentazione di Santo Antonio della barba romito. E prima l'Angiolo annunzia:

L'ardente fuoco del divino amore Vi purghi tutti i vostri sentimenti, Allumi lo 'ntelletto e 'nfiammi il cuore Si che a servire a Dio siate ferventi, Pel cui beato nome e cui onore Vi priego stiate disiosi e attenti A rimirar questa gentile storia, Acciò che la mettiate alla memoria.

Vogliam rappresentar parte di vita Del glorioso e santissimo abate Anton d' Egitto, famoso eremita, Acciò che in quella specchiar vi possiate A seguitar Jesù che sempre aita Chi gli serve di cuor con puritate, E fallo viver lieto, e poi gli dona, Doppo la morte, l' eterna corona.

Vedrete come presto a Dio rispuose Sentendosi chiamare, e fedelmente A' poveri donò tutte sue cose Lasciando il mondo, e l' antico serpente Invidioso molti aguati puose, De' quai tutti campò felicemente: Tentato ancor da dua savi pagani Gli vinse, e dimostrò come eron vani. Vedrete come e' dette buon consiglio A tre ladron di fuggir l' avarizia Per iscampar del suo mortal periglio: I qual, perseverando in suo nequizia, Rimason presi dal crudele artiglio D' oscura morte, per la lor malizia. Se state cheti e ben considerrete, Frutto e diletto assai ne portereto.

Ora Antonio si pone in orazione, e dice ginocchione da sè medesimo solo:

O padre nostro che nel cielo stai E odi in terra chi con fe ti chiama, Nè di tuo luce alcun privasti mai Se con tutta la mente e forza t'ama, Ben ch'i' sie peccator, come tu sai, Pur di servirti la mie voglia brama: Però ti priego che mi presti grazia Che mai non caggia nella tua disgrazia.

E come, Signor mio, tu mi creasti Sol per tuo carità tanto gentile, E libero arbitro mi donasti, E volesti ch'i' fussi a te simile, E del tuo sangue mi ricomperasti, Per me vestito di forma servile, Così ti piaccia mostrarmi la via Per la qual salvo a te condotto sia.

Antonio va, e truova uno romito e dice cosi:

O padre santo, e servo al grande Idio, Del Signor sempre sia teco la pace: Di poterti parlare are'disio, E vorrei il tuo consiglio, se ti piace.

Risponde il Romito ad Antonio e dice:

Tu sia il ben venuto, o figliuol mio: Jesù ti faccia del suo amor capace; Siedi qui meco, e di' quel che tu vôi, E quel che Dio mi spira, dirò poi.

Antonio siede con lui, e dipoi gli dice così:

Sendo stamani all' uficio nel tempio Udi' una parola nel Vangelo Per la qual di pensier l' animo m' empio; Avendo di servire a Dio buon zelo. Delle sante virtù mi truovo scempio Che son cagion farci acquistare il cielo; Lascia ogni cosa (e questo fu quel detto), Che nieghi sè chi vuol esser perfetto.

Risponde il Romito:

El nostro eterno Idio che ci ha creati Volendoci salvar ci die la legge La qual s'intende, e'suo santi mandati Che ubbidir de'tutta l'umana gregge: Chi rompe quella, cade ne' peccati E muor dannato se non si corregge. Oltre al precetto, ci dà poi consigli Che buon per te, figliuol, se tu li pigli.

De' suo consigli è quel quando ti dice: Lascia ogni cosa e diverrai perfetto. Chè chi taglia del mondo ogni radice, Ponendo solo a Dio tutto'l suo affetto, L'alma del suo morir si fa felice, Che senza lui ogni cosa ha in dispetto. E ciò che piace al mondo le dispiace, Portando pel Signor le pene in pace.

Però, figliuol, se il tuo Signor ti chiama Con l'ubbidir rispondi alla sua voce: Tanto di darci il paradiso brama Che mori per salvarci in sulla croce. Fuggi la robba l'onore e la fama, Chè alla salute nostra ogniun nuoce, E pensa quanto è brieve questa vita Rispetto a quella che sarà infinita.

Risponde Antonio al romito e dice:

Io priego, padre, il nostro redentore Merito renda alla tua caritade, Perchè tu m' ài ralluminato il core Ch' era ravvolto in grande oscuritade. E'n questo punto intendo per suo amore Elegger sol la santa povertade, E nelle tue orazion, o padre mio, Ti priego che tu prieghi per me Idio.

Di poi si parte e dice per via da se stesso:
O creator del ciel, Signore eterno,

O Giesu Cristo figliuol di Maria, Piacciati esser di me padre e governo, Tu sol mia guida e lume vo'che sia. Guardami dalle pene dello'nferno, E fammi andar per la tua santa via; Nella tua sapïenza mi rimetto: Or fammi far quel che ti sia più accetto.

Antonio dice a' suo compagni:

Frate' mie cari, se noi pensiam bene, Noi siam al nostro Idio molto obligati: E' ci ha creati e lui sol ci mantiene, E per salvarci, ch' eravam dannati, Volle morir con gran vergogna e pene, E tutto fece pe' nostri peccati. Sempre dovremo stare in penitenzia, Per esser salvi all' ultima sentenzia.

Risponde uno de' compagni ad Antonio:

La penitenzia si vuol lasciar fare A' monaci e a' frati e a' romiti:
Lor debbon mal dormire e digiunare,
Andare scalzi, e in dosso mal vestiti;
Ma noi possiam dilicateze usare
E pompe e feste e spesso far conviti:
Mentre che 'l tempo è verde e si felice,
Godere il mondo a noi non si disdice.

Risponde Antonio al compagno e dice:

E ben che'l mondo paia bello in vista, Egli è pien tutto di lacciuoli e danni: Con poco dolce molto amar s'acquista, Poco diletto e infiniti affanni: L'anima isventurata cieca e trista Si lascia spesso prender da'suo inganni, E non s'avede il tempo vola forte, E'l pentir poi non val dopo la morte.

Risponde il SECONDO COMPAGNO a Antonio:

Fratel, se'l tempo come tu di' vola, E se la morte tuttavia s' appressa Ch' ogni piacer di man ci toglie e imbola E farci tradimenti mai non cessa, Non ti pare che questa ragion sola Debb' esser per me tutta chiara e spressa Che, quando no' possiam, fuggiam tristizia, E cerchiam sempre viver in letizia?

Risponde Antonio al compagno e dice:

Color ch' an questo mondo abandonato Son suti molto savi al mio parere; Chi è ricco e forte e chi è in grande istato Quasi in un punto si vegon cadere; Però, frategli, i' ho diterminato Lasciare in tutto il mondo e'l van piacere, E vogl' ire a servire al mio Signore, El qual fu morto in croce per mio amore.

Risponde il TERZO suo compagno:

S' i' ho le tuo parole ben notate, Come d'amico buon, molto m' incresce. E' t' arà lusingato qualche frate, E parmi diventato un nuovo pesce. Sanza cervel voi v' incaperucciate <sup>1</sup> E spesso con vergognia poi se n' esce: E se pur poi quella pazia v'accieca, Vo' far lo stento in sulla ribeca. <sup>2</sup>

I' credo, Anton, che que' che stanno al mondo In molti modi si posson salvare; Sol duo peccati mandon nel profondo: El tor la robba, e gli uomin amazzare: E que' che si fan frati, i' ti rispondo, E' più lo fanno per non lavorare: Se vuo' col tuo pensier pur ire avanti, Non ti far frate se non d' Ognissanti.

Antonio si volge alla sorella sua e dice cosi:

Sorella mia, d'inganni è pieno el mondo Chè cosa alcuna c'è che stabil sia: E tutto è vano, benchè par giocondo, A chi va seguitando la suo via: Ma chi il conosce con l'animo mondo Sol di piacere a Dio sempre desia: Così vorrei che po'che noi siam soli Cercassin d'esser suo veri figliuoli.

<sup>1</sup> Incaperucciarsi, cioè: farsi frate, come spiega il Caro, Lett.: Non incapperucci, come fiorentinamente si dice, cioè, non si faccia frate.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alcune edizioni leggono far altre fate, ma il senso ad ogni modo non ne esce suori limpido: e anche l'editore senese se ne avvide sostituendovi questi due versi, proprio di ripiego: Da poi ch'una tal pazia ti tocca Ricuciti due dita della bocca.

Risponde la SORELLA ad Antonio e dice:

Fratel, quando tu di'che 'l mondo è pieno D'inganni e tutto è pien di vanitade

E che da lui molti ingannati sièno,
Mi par che sia una gran veritade,
Chi ben lo pensa; ma pur nondimeno
Ogniun si truova in questa oscuritade.
Ma quando di'd'esser figliuol di Dio,
In nessun modo il posso intender io.

Parchè figliand di Dio cione tutti quanti

Perchè figliuol di Dio siam tutti quanti E' suo precetti dobbiamo ubbidire, Per esser poi nel numero de' santi Quando di qui ci converrà partire.

Risponde Antonio alla sorella e dice cosi:

Noi siam, sorella, come viandanti E in ogni punto ci possiam morire: Si che vorrei che, mentre che possiamo, Per Dio tutto il mondo abandoniamo.

Risponde la SORELLA ad Antonio:

Or t', ho inteso, e credo che motteggi E che sien queste parole da sera, ' Però ti priego che non mi dileggi, . Chè poi non crederrei la cosa vera.

Risponde Antonio alla sorella:

Si che tu credi ch' i' ti scocoveggi Parlandoti la verità sincera? Anzi questo medesimo raffermo, E non vacillo come fa l'infermo.

Risponde la SORELLA ad Antonio:

Dunque vuo' tu, fratel, ch' io abandoni Le gran magnificenze e la riccheza, La bella casa e tante possessioni E povera diventi, essendo aveza A viver con letizia, e ch' i' mi doni Alla religion con ogni aspreza? I' ti vo' dire il vero: e' mi par certo Che tu sia poco savio e meno esperto.

Risponde Antonio alla sorella :

E'pare a te, sorella mia, ch' i' dica

<sup>4 &</sup>quot; Quando uno dice cose non verisimili, se gli risponde che son parole da donne e da sera, cioè da vegghia. " Varchi, Ercol.

Cosa da riputare sciocca e stolta?
Perchè se' fatta si del senso amica
Che la virtù della ragion t' ha tolta?
Tu debbi pur saper con qual fatica
Nostro padre ha questa robba raccolta,
E or come tu vedi si ritruova
De' vermin cibo: e questa che gli giova?

Risponde la SORELLA ad Antonio:

/ Or non si può e' far bene altrimenti Vivendo al mondo non religioso?

Risponde Antonio alla sorella e dice:

E'son si grandi e molti impedimenti Che sanza dubbio egli è pericoloso. Credi quel ch' i' ti dico e acconsenti, E non disiderar di qua riposo, Ma mediante queste brieve pene Cerca di conseguir l' eterno bene.

Risponde la SORELLA ad Antonio e dice:

Io son contenta, o caro fratel mio; Perdonami se stata pertinace I' son nel mio parlare stolto e rio, E circa a me dispon quel che ti piace.

Risponde Antonio alla sorella e dice:

Ben ha' risposto: el dolce nostro Idio Ti tenga, suora mia, nella suo pace. Vo', mona Piera, compagnia le fate, Insino al munister delle Murate.

Dipoi Antonio manda per parecchi poveri, e quando son giunti, dice loro:

Cari frategli, siate e' ben venuti Per cento mila volte tutti quanti. I' vo' che de' mie ben sien sovenuti Vostri padri, fanciugli, e' mendicanti. Perchè si debbe de' divin tributi E don di Dio maravigliosi e santi Esserne grato, e dispensarne poi Per lo suo amor, così vo' far a voi.

E date loro le limosine, se ne va al romito e dice:

Eccomi, padre, ch' io son ritornato

E fatto a punto quel che mi dicesti,

E tutto il patrimonio ho dispensato

A' poveri: or ti priego che mi vesti. Risponde il ROMITO ad Antonio e dice: Sempre sie il nome di Giesù laudato, E di perseverar grazia ti presti. Nuovo uom ti vesta drento el nostro Idio. Come al presente di fuor ti vest'io.

Parla Satanasso a' suoi compagni e dice così:

Compagni mia, da po'che siam cacciati Sanza ragion da quel celeste regnio Dove no' fumo si nobil creati. Veduto che gli ha fatto altro disegnio Che sien a l'uomo nostri luoghi dati, Mi sento consumar d'invidia e sdegnio: Ogni modo trovare a noi bisogna Che dopo il danno non abbiam vergognia.

Però convienci usar tanta malizia

Che molti pochi ve ne possa andare; Chi ci ha cacciati è pur Somma Giustizia, E que' che peccan non vorrà salvare: Se e' morranno nella lor neguizia In tenebre con noi gli farà stare: Però faremo a lor far de' peccati Chè sien con esso noi tutti dannati.

I' vi fo tutti a sette e' principali Sopra degli altri, capitani e guida; Empiete el mondo d'infiniti mali Che l' un l' altro s' inganni e che s' uccida; Superbia, invidia, peccati carnali, E chi diventi prodigo e chi Mida, E gli uomin sopra tutti fate avari. Chè per danar si fanno molti mali.

Antonio si pone ginocchioni da sè e dice cosi:

O Giesù dolce, o benigno signore, Chi potrà mai scampar di tanti lacci Di questo mondo falso e traditore, D'inganni pieno e d'insidie e d'impacci? Abbi pietà di ciascun peccatore, E insegna all' uom come tu vuo' che facci: Sanza l' aiuto tuo e' tuo consigli, Nessun potrà campar tanti perigli.

Apparisce uno Angiolo e dice ad Antonio cosi:

Non dubitare, Anton, servo di Dio, Benchè tu vega pien d'inganni el mondo E di lacciuol, che truova il dimon rio Per menar tutti gli uomini al profondo; El nostro redentore è tanto pio Et è di carità tanto giocondo Che chi si fida in lui, facendo bene, Scampa de'lacci dell'eterne pene.

Ma spezialmente chi sarà vestito
L'anima sua di vera umilitade
Indarno fia dal diavolo assalito,
Non rimarrà dalla sua falsitade, <sup>1</sup>
Nè sarà mai dal buon Jesù partito,
Ma fie difeso da ogni aversitade:
Chè chi per lui s' abassa e non si prezza
È più difeso, e sale in grande altezza.

Antonio dice allo spirito di fornicazione:

Io ti comando, spirto maladetto, Che se'apparito in si brutta figura, Che per virtù di Giesù benedetto Mi debba dir qual è la tua natura E di questa venuta il tuo rispetto, E mostri tanta rabbia e tal paura.

Risponde lo SPIRITO ad Antonio:

O me, non più, non più, non più parole, Tu mi fai strugger come neve al sole.

I'son lo spirto di fornicazione
Che lungo tempo t' ho perseguitato
Con ogni forte e brutta tentazione,
E giorno e notte mai non ho posato
Di farti sempre nuova illusione,
E posti nuovi lacci e nuovo aguato,
Fingendo volti di femmine spesso
Che vincer doverreno Ercole e Nesso.

E quanto assottigliato ho più lo 'ngegno, Per maggior fuoco accendere e più vivo, ' Per infiammarti come secco legno E farti diventar tutto lascivo,

¹ Così le antiche stampe, salvo quella di Siena che legge: Non resistendo alla sua, ec.

Tu non dimostri pure un piccol segno, Se non com' uom che sie di vita privo: Si che d'invidia e rabbia io mi divoro, Da poi che indarno contro a te lavoro.

Oime lasso, quant' nomini vecchi Oggi ho condotti alla mia dolce rete, E quanti santi, dell' eremo specchi, Non han sofferto questa ardente sete! Tu sol passato se' fra tanti stecchi Sanza esser punto, e godi tuo qu'ete: Ond' io mi chiamo svergognato e vinto, E voglio uscir di questo laberinto.

Risponde Antonio allo spirito e dice:

Laudato sia l'onnipotente Idio Che fatto m'ha veder tua scura faccia; Onde è sicuro omai l'animo mio, Nè dubito d'inganni che tu faccia; Essendo tanto brutto, sozo e rio Dicerto è scimunito chi t'abbraccia; Dipartiti da me, bestia infernale, Che ti diletti sol di veder male.

Lo spirito torna a Satanasso e dice:

I' torno a te, signior, peggio contento Ch' i' fussi mai, per quel che m' è incontrato. Considerando il caso mi spavento, Veduto che niente ho guadagniato: Chè già n' ho vinti molti più di cento In altrettanto tempo che ho tentato Quel giovanetto monaco d' Egitto, Anton, dal quale in fine i' fu' sconfitto.

Risponde lo spirito dell'accidia a Satanasso e dice:

Signor; costui non vale una medaglia, E tutto il mondo par fior e baccegli; i E di e notte sempre si travaglia, Nè altro piglia mai se non fringuelli: Puossi ben dir che sia fuoco di paglia, Benche molto saccente esso s'appelli;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Probabilmente deve intendersi: e tutto il mondo gli pare fiori e baccegli: che sembra voglia significare: ogni cosa gli par bella e facile, ma travagliandosi a far grandi prese, al più fa cascar nelle sue reti qualche misero fringuello.

Ma lascia fare a me con l'arte mia Ch' i' gli avilupperò la fantasia.

Risponde lo SPIRITO DI FORNICAZIONE e dice così:

Si che tu di' ch'-i' son dappoco e vile. E ch' io non so usar niuna malizia. Nè fare inganno se non puerile? E sai ch' i' son nimico di pigrizia, E son si sperto, e son tanto sottile Che fatto ho rovinar da suo giustizia Più uomini in un giorno con mie inganni, Che non faresti tu ben in mill' anni. Ma fatti innanzi, se tu se' gagliardo, E tendi delle reti, se tu sai, Che non t'abbatterai a uom codardo,

Da poco e negligente, come 'l fai.

Risponde lo SPIRITO DELL' ACCIDIA e dice:

E'ti parrà ch' i' sia un liopardo, E vincerollo, come tu vedrai. A tuo dispetto, i' ti farò vergogna, S' apresso del mattino il ver si sogna.

Lo SPIRITO DELL'ACCIDIA va e truova Antonio in forma d'un romito e dice: Dove ne vai, o nobil giovinetto,

Che par si carco in vista di pensieri? Dè, dimmi se tu hai alcun sospetto, Ch' i' ti darò consiglio volentieri.

Risponde Antonio allo spirito d' accidia:

A dire il vero, o padre mio diletto, Io non son uso per questi sentieri, E sonci quasi come uno smarrito Cercando di trovar qualche romito.

Risponde lo SPIRITO ad Antonio e dice:

· E t' è venuto a punto la ventura D' aver trovato quel che tu volevi; Dimostra, adunque, la tua voglia pura Acciochè l' alma inferma un po' sollievi; E abbi sopra tutto buona cura Di dirmi tutte cose, gravi e lievi, Però che chi le tentazion nasconde

Le fa maggiori e nuove e più profonde.

Risponde Antonio allo spirito e dice:

Contento io son d'aprirvi tutto il core

Acciò ch' i' possa aver qualche rimedio; I' mi fe' frate con un gran fervore, Ma or comincio a viver con gran tedio. Per modo tal ch' i' sto sempre in timore Come color a' quali è posto assedio, E tutto triemo, come al vento foglia: Pur nondimeno i' sto di buona voglia.

Risponde lo Spirito ad Antonio:

Or vedi, figlinol mio, s' i' fu' spirato Di venirti a trovare in questo loco. Acciò che presto fussi riparato A questo periglioso e picciol foco, Però che, se si fusse più indugiato, Veniva sormontando a poco a poco, Per modo tal che t' arebbe condotto Dove per disperato aresti rotto.

Attentamente, adunque, ora m'ascolta E intendi molto ben quel ch'i'ti dico: Noi siam nel mondo come in selva folta Dove è nascoso quel serpente antico El qual non dorme e, con malizia molta Si finge spesse fiate esserci amico, E sotto spezie di volerci bene Ci lega stretti con le sue catene.

Onde veggendo un tuo par ben disposto Di viver con virtù, stando nel mondo, Gli fa parer che sia molto discosto Da quello stato superno e giocondo: Spronalo sempre e dice: va' più tosto, E fa' d'essere il primo e non secondo: E questo fa perchè correndo caggia, Provando questa via aspra e selvaggia.

Chè chi è uso insin da puerizia A non toccare a pena acqua gelata, E stare agiato e viver in delizia E libertà più di venti anni ha usata, Entrando in vita stretta, la tristizia Sempre combatte, e sospirando guata La penitenza, e il fare al modo altrui: Vive con tedio, e non si può con lui. Or dimmi, figliuol mio, quando tu eri

Al secol, come stavi? e che ti mosse

Entrar con noi che siam rigidi e feri, A sostener continue percosse?

Risponde Antonio allo spirito e dice:

I' mi parti' dal secol volentieri Perchè l'amor di Dio molto mi mosse, Essendo ricco, e d'età d'anni venti, E morti tutti a dua e' mia parenti.

Risponde lo SPIRITO ad Antonio:

Dunque eri tu per avventura solo, S'i' ho raccolto ben la tua favella?

Risponde Antonio:

Parlando, padre, il ver sanza alcun dolo, E' mi rimase pure una sorella.

Risponde lo SPIRITO:

Or mi rispondi, caro mio figliuolo, Quando venisti, che ne fu di quella?

Risponde Antonio:

'N un munister di donne la lasciai, E con buone ragion la confortai.

Risponde lo SPIRITO:

I' t' imprometto che quando t' ascolto
Per la paura tu mi fai smarrire,
E ho l' animo mio tutto rivolto
Che non è stato bene il tuo venire,
Anzi ai preso partito strano e stolto,
Volendo a questo modo a Dio servire;
Perchè dovevi prima maritare
La tua sorella, e poi il mondo lasciare.

Non pensi tu che se le rincrescesse Lo star rinchiusa, per la sua sciagura, E, ritornando al secolo, si desse Al viver disonesto e con sozura, Tu saresti cagion ch'ella perdesse L'anima sua, con fama trista e scura? Si che, parlando teco il vero scorto, Che lasci questi panni i'ti conforto.

Risponde Antonio:

La tua conclusion m' ha dato a intendere Che tu se' certo el diavol maladetto, E se' venuto credendomi prendere Con l'abito divoto e dolce aspetto; Non ti bisogna più parole spendere, Perchè è scoperto il tuo sottil difetto. Vanne in malora, non mi dare impaccio: Vedi ch' i' ho spezato ogni tuo laccio.

Lo spirito dell' accidia si parte e riscontrasi con lo spirito della gola, e lo SPIRITO DELLA GOLA dice a quello dell' accidia:

D'onde ne vieni, o caro mio compagno, Che par così turbato e pien di doglia?

Risponde lo SPIRITO DELL' ACCIDIA:

Non ti maravigliar se io mi lagno, Che ho fatto cosa che d'onor mi spoglia. Credendomi io fare un gran guadagno Andai ad assalir di buona voglia Anton romito, e quando mi stimai Averlo vinto, mi cacciò con guai.

Risponde lo SPIRITO DELLA GOLA:

I' ho deliberato di far pruova Se questo Anton potrà vincer ogniuno. E se la mia malizia niente giova <sup>1</sup> A far che lasci il suo stretto digiuno.

Risponde lo SPIRITO DELL' ACCIDIA:

Se tu lo inganni con qualche arte nuova, Dirò che sia più saggio che nessuno. Pur non dimen non credo che ti vaglia Cosa che facci, quanto un fil di paglia.

Va lo SPIRITO DELLA GOLA, e truova Antonio e dice a modo di romito:

Figliuol mio caro, il ben trovato sia: Or dimmi un po' come ti pare stare? Per venirti a parlar mi messi in via E con amor ti vengo a visitare.

Risponde Antonio allo spirito:

Or sia laudato il figliuol di Maria Che non vuol i suo servi abandonare; Sedete meco, come vostro figlio, Piacciavi darmi qualche buon consiglio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le antiche ediz. E se la giustizia mia ec. Ma ne il verso ne il senso tornano bene: e abbiam eercato di rimediare arbitrariamente. L'ediz. di Siena: E vo'veder con mie arti se giova.

Risponde lo SPIRITO DELLA GOLA ad Antonio:

Sappi che la virtù della prudenza Ogni altra virtù passi, tien per fermo; E que' che han fatto dal mondo partenza Bisogna averla, e più chi sta nell'ermo. Molte volte el far troppa penitenza Fa l' anima tediare e'l corpo infermo, Che po' ne segue la desperazione: Però bisogna la discrezione.

Tu mi par diventato tanto magro
Che tu ha la buccia secca sopra l'ossa: 
Erbe crude e ber acqua è un cibo agro:
Sanza pan, penso durar non si possa.
E non può aver di là el regno sagro
Chi cerca innanzi al tempo ire alla fossa;
Tè questo pan che per amor ti reco,
E vo'che in carità ne mangi meco.

Risponde Antonio allo spirito:

I' mi credetti come buon romito
Mi venissi del bene a confortare;
Or veggo certo tu mi se' apparito
Come dimon per volermi tentare;
Non ha' tu Idio nel suo Vangel sentito
Che solo pan non può l' uom nutricare,
Ma la parola di Dio benedetto?
Però ti parti, spirto maladetto.

Antonio domanda licenzia d'andare al diserto e dice:

O reverendo padre i' vo pensando Che noia assai mi da la moltitudine, E per tanto licenzia t' adimando Di poter ire e stare in solitudine, E quanto posso a te mi raccomando Che per me prieghi con solecitudine El buon Iesu, che sempre sia mia guida, Acciò che mai da lui non mi divida.

Risponde il romito ad Antonio e dice:

Carissimo figliuolo, i' ti confesso
Che chi sta solo con la mente pura

La buccia, cioè la pelle. Dante: Non credo che così a buccia strema Erisiton si fosse fatto secco Per digiunar.

All' angelico stato è molto presso,
Perchè gli è sciolto da ogni altra cura:
Ma rare volte a' monaci è concesso
Perchè quest' altra via è più sicura:
Pur non dimeno a te questo non niego,
Ma che stia sempre con timor ti priego.

Antonio va al diserto auta la licenzia, e a lui vengono dua pagani, e uno interprete dice ad Antonio:

O reverendo padre e buon pastore, Questi duo savi sono a te venuti, Correndo drieto al tuo soave odore, Perche di tua dottrina sien pasciuti: Onde hanno dimostrato grande amore E certo son molto ferventi suti, Di che veduto abbiam un magno saggio Avendo fatto si lungo viaggio.

Però che son venuti d' Etiopia Con gran disagio e con molto periglio, Avendo della yostra lingua inopia: Ma son dotati di magno consiglio, E hanno di scienzia molta copia; Ond' ie ti priego, come caro figlio, Che debbi aver di lor compassione, Veduta la lor buona intenzione.

Antonio risponde allo interprete e dice:

Rispondi per mia parte a questi savi Che certamente io ho gran maraviglia Che avendo loro nelle man le chiavi Della filosofia che assottiglia L'umano ingegno, e fa gli uomini savi, Che sien venuti più di cento miglia Con tal disagio, com' io ho raccolto Da te, sol per vedere un uomo stolto.

E' pagani dicono allo interprete dua stanze in greco, e lo IN-TERPRETE dice ad Antonio:

> Padre, costor mi dicon ch' i' risponda Che si son mossi dalle lor contrade Sappiendo certo che tu ha' profonda Intelligenza, nella qual non cade Error non che stoltizia, anzi si monda Che li dimora tutta la biltade;

Vol. II.

Favella, dunche, e fa' lor questa grazia, E fia l'anima lor contenta e sazia.

Risponde Antonio allo interprete:

Non venendo costoro in gran palazzo Ma in questo stretto e piccol romitorio, Me riputando poco savio o pazzo, Maggior pazzia sare' stata la loro, E certo sare' stato stran sollazzo: Ma credendo che in me sia tal tesoro Di sapienzia, come tu m' ha' detto, Seguir dovrieno il mio stato perfetto.

Che s' i' fussi ito a lor si lunga via
Con tanta noia e si grieve periglio,
E' mi parrebbe far gran villania
Quand' io non seguitassi il lor consiglio.
E similmente alla dottrina mia
Dovrien sanza dubio dar di piglio,
E con amor ricevere il battesimo,
Rinunziando il falso paganesimo.

Risponde lo INTERPRETE, ma prima parla in greco con coloro, dipoi dice ad Antonio:

E' dicon, padre, che essendo allevati Nella lor fede insin da puerizia, Non credon a gniun modo esser dannati, Vivendo sempre al mondo con giustizia. Si che non voglion esser battezzati, Ma voglion mantener teco amicizia Pel tuo dolce parlare et efficace; Voglion partirsi, onde rimani in pace.

Partonsi; dipoi viene lo SPIRITO DELL'AVARIZIA, e pone uno piattello d'ariento dove ha a passare Antonio, e dice:

Po' che i compagni mia non hanno offeso L' anima tua con tutte le lor arti, E se per tua virtù ti se' difeso, A questo, spero, converrà piegarti, Perche ogni savio a tal lacciuol è preso, E questo fia buon mezo a separarti Dalla tua via, che c' è tanto in dispetto. Or m' avedrò se se' così perfetto.

Antonio va pel diserto, e trova il bacino e dice così:
O cacciato dal cielo, i' ti conosco!

Questi son de' tuo inganni e tuo lacciuoli! Tu mi vorresti far uscir del bosco, Chè ha' per mal che gli uomini stien soli. El tuo cibo par dolce, et è pur tosco, E' tuo diletti son poi pene e duoli, Questo non è caduto a uom mortale, Ma è caduto dal regno infernale.

Lo SPIRITO veggendo che non lo toglie, vi mette uno monte d'oro, e dice così: Se tu non hai a questo acconsentito

Forse è rimasto perchè ti par poco,
Ma metterotti innanzi un tal partito
Che certamente tu muterai gioco;
E se di ciò io rimarrò schernito,
Mai più vo ritornare in questo loco,
Perchè dell'oro suol vincere il suono
Ogniuno, e sia qual vuol, cattivo o buono.

ANTONIO va pel diserto e truova il monte dell' oro, e dice:

O mala bestia, ancor non se'tu lasso Di farmi insidie, pur al modo usato? Già è gran tempo non son ito un passo Che tu non m' abbi sempre codiato: Ma oggimai tu puoi andare a spasso, Da pòi che ti se'invano affaticato; Ben se'da poco, e parti essere astuto: Credendo guadagnar, tu hai perduto.

Dua malandrini si riscontrano insieme, e l'uno si chiama Scaramuccia e l'altro Tagliagambe, e SCARAMUCCIA dice:

O Tagliagambe, che va' tu facendo, E d'onde vieni? ha' tu buone novelle?

Risponde TAGLIAGAMBE e dice:

I' ti vo' dire il vero, io non t' intendo, Ma ben so ch' i' non l' ho ne buon ne belle; E son condotto in modo ch' i' m' arrendo, E per danar tornere' dalle stelle, Ne darmi pace in nessun modo posso, Perche non m' è rimasto in borsa un grosso.

Risponde lo SCARAMUCCIA e dice:

Or ti dich' io, no' siam ben apaiati, E possiam dire: el me' ricolga il peggio, '

<sup>4</sup> Vedi vol. I, pag. 224.

Però che a me sono stati rubbati Tanti danari alla fiera di Reggio, Che fà la somma di mille ducati; Per tanto d'una grazia ti richieggio, Che tutta dua diventiam malandrini Se racquistar vogliam nostri fiorini.

Risponde il TAGLIAGAMBE e dice:

Tu hai ben detto, e io ne son contento; E infin da ora i' ti prometto e giuro Che se mai feci bene, i' me ne pento; E ho un cuor che è fatto tanto duro Chè s' i' vedessi aver di vita spento Quel che m'ingenerò, non me ne curo, E non è mal verun ch' i' non facessi, Pur che danari e robba aver potessi.

Risponde lo SCARAMUCCIA e dice: '

Cotesto non bisogna ragionare,
E muoia qual di noi prima si pente.
Diam pur principio a quel che dobbiam fare,
Chè il tempo passa e non facciam niente;
Ecco di qua venire un mio compare
Che apunto sara buon, se vi consente,
Che noi il pigliamo in nostra compagnia,
Che e animoso e pien di gagliardia.

Ben venga il compar mio Carapello! Vedi se la ventura t' ha guidato In grembo a noi! se tu arai cervello, Tu non potresti esser me' capitato.

Risponde CARAPELLO e dice:

S' i' fussi trapassato d' un coltello Sare' dicerto allor bene arrivato, <sup>1</sup> E questa mi sarebbe nuova mancia: Ogni altra cosa mi pare' una ciancia.

Risponde lo SCARAMUCCIA e dice:

A dirti il ver, compar, noi siam disposti Che chi che sia ristori i nostri danni; Ond' io ti priego che con noi t' accosti, Che ti faremo uscir di tanti affanni.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scherza equivocando sulla parola arrivare, che si usa anche parlando di percosse o ferite; ed è modo del parlar comune, registrato dal solo Manuzzi con es. del Dati.

Risponde CARAPELLO e dice:

Compar, di certo voi vi siate aposti, Chè peggio non istetti è già dieci anni: Onde questa mi par si gran novella Ch' ogni dolor e pena mi cancella.

Risponde il Tagliagambe e dice:

Ella va ben, poi che no' siam d'accordo A far ogniun il peggio che possiamo:
Ma voglio darvi in prima un buon ricordo,
Se lungo tempo insieme esser vogliamo;
Al qual parlar nessun di voi sie sordo:
Che giustamente le prede partiamo:
Che qual di noi facessi agli altri truffa,
Subitamente verremo alla zuffa.

Risponde CARAPELLO:

O Scaramuccia mio, che stiam noi a fare?
Oggi è un di che è buon ire alla strada,
La fiera d'Alessandria ha cominciare,
E qualcun troverrem per la contrada.
Panni e danar bisogna guadagnare;
Toi la tua lancia e tu torra? la spada,
E tutti a tre n' andiamo in compagnia,
E ciò che si guadagna, a mezo sia.

E' mi dice oggi il cuor, compagni miei, Che noi farem qualche gran guadagnata. Noi troverem mercatanti e romei Che vanno d' Alessandria a Damïata. Che maladetto sia quaderno e sei, <sup>1</sup> Però che m' hanno la borsa votata. Io non potrei un cieco far cantare; Ma il primo ch' i' trüovo gli ha a pagare.

Vanno tutti a tre alla strada, e dipoi Satanasso dice a' diavoli:

I' vi comando pel fuoco d'abisso,
Che andiate a quello Anton dell'ermo abate,
Che per crescer la fè del Crocifisso
Ha fatto convertir tante brigate,
Testè ch'egli è nell'orazion più fisso,
E tutto il corpo suo gli bastonate.
Po' che non ha giovato alcuno inganno,
Vedrem se le fatiche il moveranno.

Cioè il giuoco dei dadi.

Vanno i demoni a mazicare Antonio, e quando l' hanno mazicato se ne vanno, e ANTONIO dice vedendo Jesú apparire.

O buon Jesu, or dove se'tu stato In questo tempo della pena mia? Vedi'e' dimon come e' m' hanno straziato! Come consenti tu che questo sia?

Risponde JESU ad Antonio e dice:

Non dubitar, Anton, che in ogni stato
La grazia mia con teco sempre fia.
Io ho voluto provar tua costanza;
Va'segui il tuo ben far con isperanza.
Abbi per fede, Anton, mio servo buono,
Ch' i' sono e saro teco sempre mai,
Che nessun mio fedel non abandono,
E per la mia potenzia tu'l vedrai.
Per tutto il mondo ti faro tal dono
Che nominato da ciascun sarai.

Come buon cavalier, combatti forte,
Chè eterno premio arai doppo la morte.

Antonio è sanato e va pel diserto : e riscontra e' malandrini
e dice loro: Fuggite, frate' miei, fuggite forte,

Tornate a drieto pel vostro migliore, Non andate in costà che v'è la morte, La qual v'ucciderà con gran dolore. Non vi varrà le membra e l'arme accorte, Nè vostre gagliardie ne gran valore; E se il consiglio mio non seguirete, Andando più costà presto morrete.

Risponde il TAGLIAGAMBE e dice:

Costui debbe esser fuor del sentimento E per la fame della cella uscito; Questi romiti fanno molto stento, Han poco da mangiare e mal vestito; Badar con lui è un parlare a vento; Però pigliam prestamente partito, E andiam questa morte a ritrovare, Chè sarà gente ch' e' vorrà campare.

Vanno più là, e truovano il monte dell'oro, e il TAGLIA-GAMBE dice:

Guardate, frate' mia, quanta pavia

Regna in quel pazerel, vecchio eremita, Dicendo che era qua la morte ria! E' chiama morte quello che è vita. Se noi non venavam per questa via, Nostra ventura era per noi fallita. Questo fia meglio che un prigion da taglia, E non arem a fare altra battaglia.

Compagni, i' ho pensato, se vi pare, Che un di voi vada insino a Damasco, E rechi qualche cosà da mangiare, E facci anco d' aver qualche buon fiasco. E ingegnisi chi va, presto tornare, Perch' io di fame e di sete mi casco; Rechi confetti, pane, carne e vino, Se ben dovessi spendere un fiorino. Facciamo alle buschette chi debba ire, 1

E chi va porti seco un pezo d'oro: A qualche banco lo potrà finire, 2 E facciasi moneta dar da loro.

Risponde CARAPELLO e dice:

Questo mi piace, e debbasi seguire; E' non si vuol or mai far più dimoro. Fa', Scaramuccia, e ordina le sorte, E chi ha la minor, calcagni forte. 8

Risponde il Tagliagambe e dice:

Va' presto, Scaramuccia, e non ti scordi Di trovare il Cibaca o qualche cuoco; E compera un cappon, pippioni e tordi, To' duo fiaschi di vin, chè un sare' poco. Se gniun ti chiama, tien gli orecchi sordi, Ma guarda a non fermarti a qualche giuoco; Reca un par di bilance da pesare, Chè poi quest' oro si vuole sterzare.

3 Ha es. anche del Berni per significar fuggire, battere il tacco, le

calcagna ec.

Le buschette sono un giuoco che si fa togliendo da un mazzo di fuscelli non eguali, alcune pagliuzze, sicche chi prende la minore debba fare o non fare ciò che si è pattuito.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Finire, parlandosi di denari, ha un senso speciale, registrato nei vocab. con es. del Morelli, ed e spiegato far fine, far quietanza. Ma nel nostro caso si potrebbe spiegare per barattare, cambiare o fors' anco per saggiare.

Dividere in tre : ed è registrato senza esempi.

Lo SCARAMUCCIA si parte e dice per la via:

I'ho gia mille volte udito dire Che quando ti si volge la ventura Non esser lento, e sappila ghermire, Che rare volte torna, e poco dura. Quando ella vien, chi la Iascia partire Abbisi il danno della sua sciagura; Chi credesse altro, in grande error si pasce: Suo ventura ha ciascun l'ora che nasce.

Quando potrei aver sorte maggiore, S'i' non ho in tutto perduta il cervello? Ma io ho fatto bene un grande errore A lasciar a color si che arà quello.¹ Per aver robba, ogniun c'è traditore: Non ch'altro, ella si frega a un fratello.² Pazo fu'io, a mettermi per via, Credendo aver tutta la parte mia.

E'gli hanno nelle mani el romaiuolo, 3
E faranno a lor modo la minestra.
Ma che bisogna darmi tanto duolo,
Che lo 'ntelletto a punto m' amaestra
Ch' i' potre' far d' averlo tutto solo,
E niuna cosa mi nuoce o sinestra?
Dunque s' i' 'l posso far, far me 'l bisogna,
E l' util vada innanzi alla vergogna.

A me bisogna uno spezial trovare
Che mi venda veleno del più forte;
Un di que' fiaschi potrò avvelenare,
Chè non c' è via più breve a dar lor morte.
E' m' han creduto e' felloni ingannare
Per far che sie toccato a me la sorte;
Ma sopra lor ritornera l' inganno,
E l' or fie tutto mio sanz' altro affanno.

Giugne a un banco e dice:

Qual e di voi, o maestro, o cassiere, Che comperi quest' oro, qual vò' vendere?

<sup>1</sup> Così l'ediz. antica. Quella del 1555: Sin che arò quelli. E l'altra di Siena: a coloro tutto quello.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In senso di *farla*, accoccarla, ec. ha es. del Boccaccio e d'altri, ed è modo tuttora nell'uso.

<sup>3</sup> Modo non registrato: oggi si dice: avere, o tenere il mestolo nelle mani.

Risponde el CASSIERI e dice:

Lascialo in prima a' compagnion vedere: Po' quel che tu ne vuo', si vuol intendere.

Risponde SCARAMUCCIA e dice:

I'ne vò' a punto quel che può valere, Ma vò' moneta che si possa spendere.

Risponde il MAESTRO del banco e dice:

To' il paragon, guarda se gli è in lega, E fa' dovere a lui e alla bottega.

Risponde il CASSIERI e dice:

Quest' or, compagno, val vent' un ducato, Ma son contento darne ventidue.

Risponde lo SCARAMUCCIA.

Guarda che tu non abbi il peso errato: Può fare Idio ched'e' non vaglia piue?

Risponde il CASSIERI e dice:

, E'non val più, e ollo ben pesato; Di dire il ver mai nostra usanza fue.

Risponde lo SCARAMUCCIA e dice:

Fammi il dover, cassier, ch' i' ti rammento Ch' i' n' ho ancor ben delle libre cento.

Dipoi va allo speziale e dice:

Maestro mio, vo' siate il ben trovato; I' vengo a voi per aiuto e consiglio.

Risponde lo SPEZIALE:

Ben sia venuto; i' sono apparecchiato Di far per te come di proprio figlio.

Risponde SCARAMUCCIA:

Da poco in qua e' m' è in casa arrivato Gran quantità di topi e gniun ne piglio, Per modo tal che son tanti e si vecchi Che gli hanno ancora a rodermi gli orecchi.

Di che convien, maestro, che mi diate Un poco di velen col qual gli spenga; A vostro modo vo' che vi paghiate; Pur che sia buon, se viene assai, si venga.

Risponde lo SPEZIALE e dice:

I' tel darò perfetto in veritate, Ma guarda poi che scandol non ne venga.

1 Venire assai, intendasi del prezzo, ed è come se dicesse: se viene a costare assai; ed è modo da registrarsi. Levati su e fa' presto, Domenico, Recami qua il bossol dell' arsenico.

Tien qui quel ch' io ti do, dammi duo grossi, E sotti dir ch' i' t' ho servito bene, E per men pregio dartelo non puossi Ma di ragion molto più se ne viene:

Ma di ragion molto più se ne viene: E, se lo pigliano, e'saran percossi Di spasimo, e morranno con gran pene.

Risponde Scaramuccia:

Io non ispesi mai, al parer mio, Me' mie danari, e fatevi con Dio.

Poi va all' oste e dice :

Oste, i' vorrei duo fiaschi d' un buon vino Bianco e vermiglio che ogniun dolce sia.

Risponde l'oste:

I'n' ho di Chianti, e vin da san Lorino, Trebbian dolci, vernaccia e malvagia.

Risponde lo SCARAMUCCIA:

Tone duo fiaschi e te' questo fiorino, E serba il resto alla tornata mia; Intanto infino al cuoco i' voglio andare, Per veder se gli ha nulla da mangiare.

Poi ne va al cuoco e dice:

Àci tu nulla, o cuoco, da godere?. Io ne vorrei per quattro compagnioni.

Risponde il cuoco:

Ciò ch' io ci ho, compagnion, è al tuo piacere:
Io ci ho capponi, pollastre e pippioni,
E salsicciuoli che danno buon bere,
E occi un gran catin di macheroni,
E fegatelli, e occi de' migliacci;
Or guarda se ci è nulla che ti piacci.

Il TAGLIAGAMBE dice a Carapello:

Fratel, i' ti vo' dire il pensier mio: Con questo, che mi giuri fedelmente, Se non ti piace, metterlo in oblio, E a persona non ne dir niente.

Risponde CARAPELLO e dice:

Di' prima tu, e poi ti dirò io

Un pensier che m' andava per la mente, E dimmi arditamente i pensier tuoi, Chè quel che noi direm sarà tra noi.

Risponde il TAGLIAGAMBE e dice:

I' ho pensato che questo tesoro
Che la ventura ci ha fatto trovare,
Che sol di te e me fusse quest' oro
Per non l'aver con altri a dimezare.
La invidia, a dirti il ver, mi da martoro;
Però rispondi quel che te ne pare.
Che altri n'abbi aver, non mi par giuoco,
E a farne tre parti, e sare' poco.

Risponde CARAPELLO:

Per certo si, fratel, tu hai ragione.

Non ti tenendo più celato il vero,
Io sentia drento una gran passione
Ch' era a questo medesimo pensiero;
E sammi mal che quel ghiotto poltrone,
Che non val la sua vita una pane intero,
La ventura abbia avuta per amica,
E che si goda la nostra fatica.

A quel che si vuol far, pigliam partito Che, quando e' torna e postosi a sedere, Che in un baleno e' sia da noi assalito. El pensier nostro lui non può sapere; In pochi colpi noi l' arem finito; Ma non si vuol dir nulla al suo venire: La vita a cento noi abbiam già tolta: Un più, un men, che monta questa volta?

Scaramuccia torna, e il TAGLIAGAMBE dice:

Che ha' tu venduto quel pezo dell' oro? E in queste cose poi quanto spendesti?

Risponde SCARAMUCCIA:

Che ne vuo' tu saper, pezo di toro? A punto a punto teste lo sapesti.

Risponde il TAGLIAGAMBE:

Dò, ladroncel, tu`non arai il tesoro Che con noi insieme divider credesti. Poltron gaglioffo, grida se tu sai,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Modo proverbiale non registrato, per indicar minimo valore di una cosa o persona.

Che stu non voli, alla barba l'arai.
Poi che l'hanno morto, il TAGLIAGAMBE dice a Carapello:

Or ti dich' io, fratel mio diletto, Che noi potrem mangiare e bere in pace. E non abbiam d'avere alcun sospetto, Po' che questo gaglioffo morto giace. Comincia a tôrre un pezo di confetto, Assaggia in prima il vino se ti piace, Che noi potremo poi ben giudicare S' egli è buono e perfetto: che ti pare?

CARAPELLO assaggia el vino e dice:

Egli è vantaggiato ; assaggia un poco ; ¹ Costui era pur ghiotto e intendente.

Il TAGLIAGAMBE l'assaggia e dice:

Questo è un vin che par proprio di fuoco, Tanto è gagliardo, sottile e possente. Veggiamo or come ci ha trattati il cuoco, E trassiniam qualche cosa col dente. <sup>2</sup> Di bene in meglio ci siamo abbattuti, Si che con le mascella ognjun s' aiuti.

Quando hanno mangiato, il TAGLIAGAMBE dice:

Or che ci siam cavati ben la sete, E il corpo pien, che di nulla si teme, E che ci tien l'orezo questò abete, Vuolsi che ragioniam di sodo insieme Che modo abbiamo a vivere in quiete, Fuggendo ogni pensier che l'alma preme.

Risponde CARAPELLO e dice:

Tu hai ragion, ma io ho poca pratica: Di' prima tu, che sai ben di gramatica.

Risponde il TAGLIAGAMBE:

Carapel mio, da poi che la ventura Ci ha fatto diventar tutt' a dua ricchi, Si vuol che noi siam savi, e abbiam cura Che molto ben la ruota si conficchi E ribadisca il chiodo, onde paura Non abbiam che già mai si sconficchi.

Risponde CARAPELLO e dice:

El tuo è sanza fallo buon ricordo;

<sup>1</sup> Vantaggiato aggiunto a vino, indica massimo grado di eccellenza.
2 Trassinar col dente, per mangiare, è modo da registrarsi.

Facciam quel che ti par, ch' i' me n' accordo.

Risponde il TAGLIAGAMBE:

I' sento, fratel mio, drento un gran caldo
E parmi esser di fuoco tutto pieno,
E sopra al cuore un duol s' è posto saldo
Che tutto quanto mi fa venir meno.
I' ho paura che questo ribaldo
Non abbi in questo vin messo veleno.
Oimè oimè, questo poltrone
Come ranocchi ci ha giunti al boccone.

Risponde CARAPELLO e dice:

I' mi sentia, fratel, drento un gran caldo, Ma credetti che venissi dal bere, Chè questi vin che son conci, lo fanno, ¹ Che gli occhi aperti io non posso tenere. I' non credo che ci abbi fatto dispiacere. Chè ancor non gli avan fatto dispiacere. Se sarà ver, noi ce n'avedrem tosto: D' aver trovato l' òr ci sarà costo.

Risponde il TAGLIAGAMBE:

Che diavol ho io drento alle budella? E' pare un can che m' abbi divorato. Poco bastommi la buona novella; Che mi giova tanto oro aver trovato?

Risponde CARAPELLO:

Lascia dir me, che 'l corpo mi martella, E vedi già ch' i' son tutto gonfiato: Questo è stato per certo altro che l' oppio! O diavol, po' che in questo modo scoppio.

Risponde il TAGLIAGAMBE:

Fratel, se tu volessi ir pel Bisticci<sup>2</sup>
I' ti darò tutta la parte mia:
E, se non v'è, va' pel barbier de' Ricci
Che ha la ricetta a ogni malattia.

Risponde CARAPELLO e dice:

Tu vuoi ch' i' vada, e già sento capricci <sup>3</sup> Della morte crudele acerba e ria, Che tutte le ricette d'Ipocrasso

Vin concio è quel ch'oggi dicesi fatturato.
 Un Jacopo Bisticci fratello al celebre cartolajo e biografo Vespasiano, visse nel sec. XV, dal 1412 al 68 circa.

<sup>3</sup> Nel senso antico di ribrezzo, tremore, ec.

Non arien forza farmi andare un passo.

Parta lo Spirito dell' avarizia quando vede che son morti,
e dice:

Or son io chiaro che indarno non resta Avere speso qui la mia fatica, E posso ritornar con molta festa, Nè ho paura che villania mi dica Il duca nostro, nella cui podesta Condotto ho io, con la mia arte antica, In iscambio d'un, tre; si ch'io vo' gire Dinanzi a lui, contento e pien d'ardire.

## Poi va a Satanasso e dice:

Ecco, signore, il tuo servo fedele Vittorioso innanzi a te tornato, Chè con mie falsità e amar fele Ho tre compagni si contaminato Chè con inganni e con modo crudele Hanno l' un l' altro di vita privato.

Risponde Satanasso e dice:

Avendo fatto quest' opera buona,
Se' degno sanza dubio di corona.

Finita la festa UNO ANGIOLO dà licenzia:

Vedete quel che fa il mondan tesoro, E'l mondo che vi pasce di finocchi, Non vi potendo dare altro ristoro. Non aspettate che la morte scocchi, Non fate più ne' peccati dimoro, Levate gli occhi al ciel el qual v' invita, A disiar quella gloria infinita. Cuardate, o buona gente, quanti mali · Vengon da questa maladetta lupa, La qual è nata ne' regni infernali E la sua fama sanza fin è cupa. Questo è velen ch' a noi ciechi mortali La vita toglie e la salute occupa. Uomini vani, or guardate costoro: Che utile ha lor fatto il trovar l'oro! Guardate Anton, che nella giovinezza

Lasciò la robba e la povertà prese,

O miseri mortali, aprite gli occhi

## RAPPRESENTAZIONE DI SANT' ANTONIO.

Per acquistar quella superna altezza Dove non è nè lite nè contese. Cercate Idio, qual è vera ricchezza: Come savi, imparate all' altrui spese, E sopra tutto alla morte pensate; E col nome di Dio licenzia abbiate.

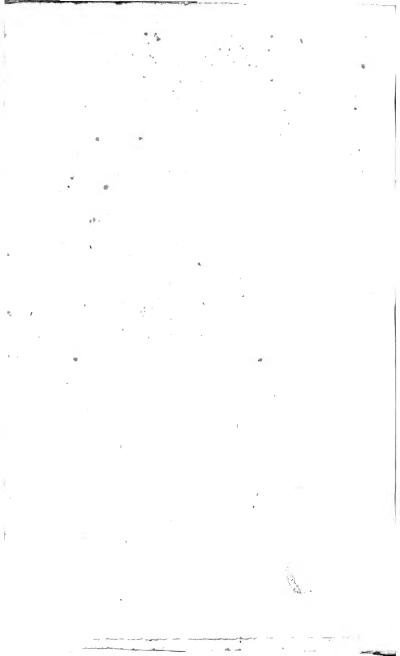

## RAPPRESENTAZIONE

DI

## SAN PANUNZIO

DI FEO BELCARI.

- CHA

La prima edizione è così descritta dal Batines, Bibliogr., pag. 11:

- La Rappresentatione di sancto Panuntio Finisce la rappresentatione di san Panuntio Fece Feo Belchari In-4 s. n. ma della fine del sec. XV. In caratt. tondi, di 2 c., a 2 col. senza numeri ne segnature, con 2 fig. sul frontesp., di 35 versi la pag. Venduta 4 L. 4 s. alla vendita Hibbert. È questa l'edizione che abbiamo esemplata,
  - In Firenze, l'Anno MDLV. In-40 di 2 c. con 2 fig.
- In Fiorenza Ad istanza di Jacopo Chiti. MDLXXII. In-4 di 5 c. e una bianca in fine. Il Garba così ne parla; « Ne he esaminati due esempl. che hanno qualche osservabile differenza. In uno l'ultima carta è bianca, nell'altro, al rovescio di essa leggesi impresso il registro di tutte le Rappresentazioni che formano il 1º vol. della raccolta intitolata Feste e Rappresentazioni impressa da Giunti in Venezia, »
  - Stampata in Siena. S. a. In-40 di 2 c.
- Nuovamente corretta e ristampata. În Siena alla Loggia del Pâpa, 1606. In-4º di 2 c. con fig.
- In Firenze, 1833. Moutier, Ristampa procurata dell' Avv. Galletti sul cod. magliab. XIII, 690.
- Il Bravetti ricorda anche una ediz. s. d. in-4º di Firenze, e un'altra di Siena, alla Loggia del Papa.
- Questa Rappresentazione del Belcari forse non è terminata, e contiene infatti un solo episodio della Leggenda, che altri potrà vedere per intero nelle Vite dei SS. Padri, parte I, cap. IV.
- La Rappresentazione quando S. Panunzio pregò Iddio che gli rivelassi a quale uomo santo egli fussi simile sopra la terra.

L' Angelo annunzia e dice:

Anime elette a quel bene indicibile

Che per grandezza qui non si può intendere, Mostrar vorrei l'amore incomprensibile Di Gesù Cristo, e fare ognuno accendere, E seguir le virtù quanto è possibile, E questo mondo al tutto wilipendere: Un bello esempio in questo di v'annunzio; State in silenzio ad udir san Panunzio.

SAN PANUNZIO s' inginocchia, e fa orazione a Dio così dicendo: O Padre Eterno, o dolce Signor mio,

I' priego te con tutto quanto il core Che degni far contento el mie disio, E rivelarmi per tuo grande amore Qual santo sia in questo mondo rio Simil a me, tuo fedel servidore. Tu sai ben quanto affanno i' ho sofferto,

E quel ch' i pato in questo gran diserto. Un Angelo appare a San Panunzio, e così gli risponde:

L'immenso Dio, ch' è carità infinita, Cognosce il tuo parlar semplice molto; Ma, non guardando alla domanda ardita, Con amore e dolcezza a te s' è volto, Acciò che l'alma tua sie ben vestita Dell'umiltà, che 'l' vizio tien sepolto; Simil tu se' a quel cantor sublimo Che suona e canta in questo borgo primo.

E detto questo l'Angelo si parte, e San Panunzio, stando alquanto stupefatto per la risposta dell'Angelo, dipoi a sè medesimo dice:

O povero Panunzio, or se' venuto
Al paragon della tuo vita austera:
Delle due cose l' una i' ho veduto
Che ti convien veder per fede vera:
O tu non se' quel che tu se' tenuto
Da' padri santi di mente sincera,
O questo sonator ha qualche cosa
Di gran virtu, che al mondo sta nascosa.

Ora al nome di Dio andianne presto, Ch' i' vo' cognoscer questo mie compagno; La vita sua mi fara manifesto Se qui ho fatto poco o gran guadagno, Stando eremita in luogo si molesto, Che spesso il viso di lacrime bagno: Non si ravvolse mai tela in sul subbio Come fo io intorno a questo dubbio.

E detto questo, San Panunzio va a trovare el Sonatore, e truovalo che suona e canta, così dicendo:

Chi tiene el suo cor lieto vive assai;
L'anima trista fa disseccar l'ossa:
Se vuoi passare il tempo senza guai
Fa'che ogni colpa sie da te rimossa:
L'accidia dà dolor, come tu sai,
E mena l'uom per insino alla fossa;
Rallègrati del ben con ogni buono,
E spera de'peccati aver perdono.

San Panunzio, udito questo, dice umilmente al sonatore:
Salviti Dio, fratel mio dolce e caro:

I'vengo a te per una grazia sola:
Tu puo'levarmi da un dubbio amaro,
E farmi certo sol con tua parola;
Però ti priego che non mi sia avaro;
Ma perchè il tempo, veggio, passa e vola,
Dimmi della tuo vita el bene e'l male,
Chè a me saperlo molto giova e vale.

El Sonatore con molta ammirazione risponde a San Panunzio dicendo:

> Vo' siate il ben venuto, padre santo, La vostra petizion mi dà spavento: Sentendo vò ch' abbiate 'l cor affranto Per saper la mia vita pien di vento: Io fui ladrone, ed or vivo di canto E di sonar con questo mio stormento, Mettendo il tempo mio nella zampogna, Per non far cosa di maggior vergogna.

San Panunzio intesa la risposta molto si duole, ed avendo alquanto suspirato e pianto, dice così al sonatore:

Dimmi, per Gesu Cristo onnipotente Il qual ti doni qui grazie compiute, Se nello stato che tu se' al presente Hai fatto cosa o fai di gran virtute, O se quando eri ladro in fra la gente Facesti opere degne di salute: Deh aprimi del core ogni secreto, Ch' i' ti farò del mie domandar lieto.

Allora el Sonatore udita la promessa di San Panunzio, gli
dice due buone opere delle quali si ricorda, così dicendo:

Non mi ricorda aver fatto alcun bene, Se non che una volta, essendo ladro Gon alquanti compagni, come avviene, Facendosi una preda, i' veggio e squadro Una fanciulla star con molte pene, Vergine sacra e d'aspetto leggiadro, E vidi mie compagni accesi tutti Per voler torre e' suo virginal frutti.

Piatà mi mosse dell' onor divino, E del gran danno di quella fanciulla; Ond' io m' accesi come un serafino Per far che'l lor pensier tornasse in nulla: Con un ingegno molto pellegrino La trassi fuor di quella gente brulla, E sana e salva, per vie torte e rotte, Alla sua casa la menai di notte.

Un' altra volta, essendo ancor nell' ermo, Dove nascoso stavo per ladrone, Viddi una donna andar come un infermo Debile e stanca e con gran passione; Ma nel suo aspetto di certo e di fermo Mostrava onesta e di nobil nazione, Ond' io le dissi: perchè va' tu errando Per questo luogo, e così tapinando?

La gentil donna mi rispose allora:
Non mi far rinnovare e' mie martiri;
Ma son contenta star senza dimora
Come una serva a tutti tuo desiri:
Io pur dirò, perchè'l cor mi divora:
El mie marito sta in pianti e suspiri
Per debito comune incarcerato,
E spesso colla fune è tormentato.

Ancor abbiamo in prigion tre figliuoli Per le gravezze del comun predetto, Ed oltre a tante pene e si gran duoli Mi voglion presa in luogo molto stretto. Onde li mie lamenti non son soli,

<sup>1</sup> Cioè per debito di Comune, come ha il testo delle Vite SS. Padri.

Ma vò fuggendo innanzi al lor cospetto E senza cibo, questo è il terzo giorno: Per Dio m'aiuta, sanza far soggiorno.

Misericordia allor di lei mi mosse
E nella mie spilonca la cibai;
Ancor la carita tanto mi cosse
Che trecento monete le donai,
Ond' ella e' figli e 'l marito riscosse,
Che stavon presi in molte pene e guai,
E così per Gesù li feci lieti;
Ora v' ho detto e' mie maggior secreti.

SAN PANUNZIO rimane alquanto stupefatto per la carità udita del sonatore, dipoi, alzando gli occhi al cielo, così esclamando dice:

O Gesu Cristo, mio signore e padre, Per me non furon fatte mai tal cose: Costui vivendo in fra le gente ladre, Senz' aver libri sacri o sante chiose, Ha fatto opere degne e si leggiadre, E forse ancor ne son molte nascose: Perchè dell'umiltà porta l'ammanto: Chiamasi ladro, ed io mi tengo santo.

Nessun giudichi mai il suo.fratello
Perchè lo veggia in abito mondano,
O perchè vada fuor come un uccello
Pel mondo mercatando in modo strano:
Dio non risguarda el vestimento bello,
Ma dentro, se di cuore è mondo e sano.
Però che in ciascun ordine di vita
Si truova gente di virtù vestita.

Dipoi si volge al sonatore dicendo:

Di me notizia credo abbia per fama: Tra' monaci Panunzio è molto udito: El dolce Gesù Cristo tanto t'ama Che di merito se' quant' io gradito, Però, ti priego, se'l Signor ti chiama, Non esser negligente al suo convito, Ma voglia per suo amor lasciare'l mondo, Chè tanto più sarai nel ciel giocondo.

El SONATORE udite le dolci e umili parole di San Panunzio delibera farsi monaco, e così a San Panunzio risponde: Essendo voi, Panunzio, tanto noto Di santitade e di virtù perfetta, Non vo' che tal sermon in me sia voto, Dappoi ch', i' veggio quanto Gristo accetta L' opere mie; e voglio esser remoto Con voi nell' ermo in vita molto stretta, E contra a' vizi miei sempre far guerra: Gesù mi è padre in cielo, e voi in terra.

E detto questo il sonatore s'inginocchia e getta via la zampogna e abbraccia le gambe di San Panunzio, e San Panunzio ancora s'inginocchia, e abbraccia e bacia il sonatore; dipoi rizandosi in piedi amendua, San Panunzio
ringrazia Dio così dicendo:

Grazie ti rendo, Signor mio dolcissimo, Che sai trar ben di ciascun nostro vizio: Non risguardando al mie dir semplicissimo, Tutto se' stato inverso noi propizio: Onde mi par, fratel mio dilettissimo, Che dobbiam ripensar tal benefizio: Andiamo, adunque, a stare in solitudine, Servendo a Dio con gran sollecitudine.

E'l sonatore seguitò San Panunzio nell' ermo senza tornar alla propria casa.

### RAPPRESENTAZIONE

DI-

# SANTA BARBARA.



L' edizione da noi esemplata è la seguente :

— Rappresentatione di Santa Barbara nuonamente composta — Fece stanpare Maestro Francesco di Giouanni Benvenuto: sta dal canto de Bischari. In-4 di 16 c. — S. d. ma dei primi del sec. XVI. con frontesp. istor. e 2 fig.

Le altre ediz. registrate dal Batines, Bibl., p. 48, sono le segg,:

- In Firenze l' anno MDLIIII. In-4 di 6 c. con 5 fig.
- In Fiorenza Appresso Alla Badia MDXVIII. In-4 di 7 c. e una bianca in fine, con 5 fig.
  - In Firenze appresso Giouanni Baleni 1588. In-4 di 6 c. con 2 fig.
  - Stampata in Siena. S. a. In-4, di 6 c.
- Di nuovo rivista da Francesco d'Annibale di Civitella. In Siena alla Loggia del Papa 1624. In-4 di 6 c. con fig.

Nel Catal. Pinelli, n. 2576 si cita una ediz. di Siena 1607, in-4; un' altra senza nota (sec. XVI), in-4 di 6 c. con 2 fig. è cit. nel Cat. Audin del 1839, n. 915.

Il soggetto di questa Rappresentazione è tolto dalla Leggenda aurea del Voragine. Pel mistero francese su questo stesso argomento, vedi Douner, Dict. des Myst., p. 196.

L Car Com a on

# L'Angelo annunzia:

Virtù divina e sua potente gloria Nel sesso fragil si dimostra e vede, Quando con eccellente e gran vittoria Dio patir cruda morte a quel concede, Come vedrete in recitar la istoria Di Barbara, fondata in vera fede, Qual fu da Dio con palma di martirio Condotta a trionfare in cielo empirio.

Da più autor suo gesti recitati, Fra sè diversi, in parte discrepanti, Non son da' sacri canoni approbati, Benchè sieno atti giusti e retti e santi; Di quelli, alquanti più nel ver fondati Reciterem con dolce voce e canti: Starete dunque con silenzio attenti, Se volete restare al fin contenti.

Dioscoro padre di Santa Barbara dice fra sè:

Quando io conosco el mio felice stato, Ricco, nobil, famoso, alto e potente, E quanto io sia da Cesare onorato E da mia nazion, popolo e gente, Affermo certamente esser beato, Sol per don delli Dei tanto eccellente; Massime avendo in eta giovenile Barbara, figlia mia bella e gentile.

Saper vorrei suo fato e sua fortuna, Qual procede da' cieli e da' pianeti, Però che in quelli ogni virtù s' aduna Con influssi invisibili e secreti. Non è giù in terra creatura alcuna La qual non sia subietta a' lor decreti: Per tanto adesso io vo' prender la via A trovare e' dottor d' astrologia.

Partesi accompagnato, e giunge a' dottori, e dice:

Degni maestri, astrologi eccellenti, Malefici divini e negromanti, Io vengo a voi, come a dottor prudenti, Chè, per astrologia e vostri incanti, A ricercar voi siate diligenti, Insieme congregati tutti quanti, Della mia figlia la fortuna e 'l fato; E ciascun fia da me remunerato.

Risponde UNO ASTROLOGO vecchio:

Da poi che tu sei qui venuto e giunto Per saper tal secreto sol da noi, Dirai el mese, el giorno, l'ora e 'l punto Di sua natività, e insieme poi Noi tutti uniti prenderem l'assunto A dar risposta a quel domandi e vuoi, E se non ti dicessin cosa vera, Incolpa il mio astrolabio e la mia spera.

Risponde Dioscoro:

Nel fin di maggio a mezzo il giorno, nacque Questa mia figlia con gran gaudio e festa: E poco dopo, come alli Dei piacque, Venne a sua madre una febre molesta, E sol tre giorni nel suo letto giacque, E dipoi mori lassa, afflitta e mesta; Ma il gaudio della figlia nel mio core, Mitigò di sua morte el gran dolore.

Vanno gli astrologi da parte, et il VECCHIO dice:
Acciò che la memoria non c'inganni,
Apriamo e'libri e rivoltiam le carte.

L' ASTROLOGO più giovane aprendo e' libri dice:

Le tavole di Alfonso mostron gli anni,

E il corso di Saturno e Giove e Marte.

Risponde il VECCHIO:

Alcabizio dimostra e' gravi danni E prospera fortuna, con grande arte.

El GIOVANE dice, mostrando col dito:
Albumasar, Algazel et Ali

Ancor più chiaro el dicon; eccol qui.

Risponde il VECCHIO:

Albumasar ci basta solo avere Che de' giudicii tutto dice a pieno; Con questo libro sol potrem sapere Il vero, se'l cervel non ci vien meno.

El GIOVANE dice:

Guido Bonato ancora è buon vedere, Che mostra piova quando è il ciel sereno.

Dice il MALEFICO:

Dè, non più libri, prendiam gli strumenti Che gli eventi futuri fan presenti.

Lo ASTROLOGO vecchio piglia lo astrolabio e la spera e gli occhiali, e dice:

La spera e l'astrolabio prendo in mano

Per calculare e'.gradi e' suo minuti: Gli occhiali ancor per veder più lontano, Sendo già vecchio, e mie pel son canuti.

Dice il MALEFICO:

E io con le mie seste in questo piano Farò venire e'-diavoli cornuti: . Io spero al tutto mi diran lo intero, E se fia il falso, direm che sia il vero.

Gli astrologi guardon l'astrolabio e la spera, et il malefico fa uno cerchio in terra. Dipoi lo ASTROLOGO vecchio dice a Dioscoro:

Questa tua figlia ha Virgo in ascendente Et in Gemini ha il Sole in mezzo il cielo, Per tanto arà dottrina e fia prudente, Pudica e speciosa in biondo pelo; Trarrà la sua bellezza nobil gente Ad appetirla con acceso zelo; Però farai che in casa stia rinchiusa, Acciò sua castità non sia confusa.

El MALEFICO dice a Dioscoro:

S' io dico cosa che ti sia in dispetto
Non ti turbar, ma sta' constante e forte:
Un grande error sarà nel suo intelletto
Contra gli Dei, e arà mala sorte,
In tanto che sarai al fin constretto
Di propria mano a dargli crudel morte:
Di quel ch' i' dico s' io non ho onore,
Squartami vivo come un traditore.

Dioscono dice: O fato iniquo, o fortuna crudele Che mia felicità converti in lutto! Ogni dolcezza mi si muta in fiele, E parmi già vedere esser destrutto: Mia barca ha tronco l'arbor e le vele, Non potendo aver gaudio del mio frutto.

Risponde l'ASTROLOGO vecchio:

Discaccia dal tuo cor dolore e tedio, E pensa dare a tal cosa rimedio.

Partesi Dioscoro, e giunge a casa, e la figlia BARBARA dice:
Padre mio caro, siate il ben tornato;
Venite che gli è tempo andare a mensa,

El cibo è cotto e 'l pranzo è preparato, La mensa ornata è di candida rensa. In volto mi parète assai turbato:

Onde procede?

Dioscoro dice: Figlia, ad altro or pensa.

Andiam prima a mangiar, chè passa l'ora;

Dipo' il saprai, 'nanzi ch' i' vadi fuora.

Pongonsi a mensa, e Dioscoro dice:

Per mitigar l'angustia di mia mente Mentre ch'i' mangio udir vo' suoni e canti, Perchè se molto stessi el cor dolente Sare' presto destrutto in lutti e pianti. Quando l'orecchio suoni e canti sente Ministra refrigerio al cor davanti: Dilettasi l'umana fantasia Di musica con dolce melodia.

Mangiano, mentre si canta e suona; dipoi dice Dioscono a Barbara: Diletta figlia, poi che 'l cibo ho preso,

Ti vo' manifestare el mio concetto: El cor da gran dolore ho drento offeso E non può star quieto nel mio petto; Da me volendo levar tanto peso Te lo dirò, per trarti di sospetto; Se far mia volontà sarai contenta, Mi leverai il dolor che mi tormenta.

Risponde BARBARA:

Padre mio dolce, io mi vo' sottoporre A ogni voler vostro e buon consiglio.

Dioscoro risponde:

A veder tua bellezza ciascun corre, Di che l'onor tuo porta gran periglio: Però vo' stia rinchiusa in una torre Per mantenere il tuo candido giglio: Non ti turbar, chè questo è per tuo bene, Chè l'ascoso tesor me' si mantiene.

Risponde BARBARA:

Sia fatto, padre mio, vostro volere Qual vedo esser fondato con ragione; Far vostra volonta mi fia piacere E volentieri eleggo tal prigione. Sendo io desiderosa di sapere, De' libri seguirò la lezione: Fuggendo l'ozio, acquisterò scienzia, Di che ne prenderò grande eccellenzia.

Dioscoro dice:

Da poi che intendi la lingua latina Per te potrai diversi libri leggere: Seguirai de' poeti la dottrina Da' quali imparerai tua vita reggere, E quando al maritar sarai vicina Intendo tal severita correggere, E fuora io ti trarrò con refrigerio.

Risponde BARBARA:

Parata sono ad ogni vostro imperio. Dioscono dice allo eunuco vecchio, maestro di casa:

Di casa mia governator prudente, Edifica una torre salda e forte, Dove Barbara stia secretamente E sien serrate sempre le sue porte, Acciò nessun gli parli per niente, Chè io ne dare' all' uno e l'altro morte: Due fenestre e non più tu vi farai, E a tua posta sol gli parlerai.

E sia questo abitacol amplo e magno Col giardino a produr frutti suavi: Drento fa' che vi sia construtto un bagno Dove el suo gentil corpo spesso lavi: A sue ancille darai buon guadagno, E di tal loco tu sol tien le chiavi; E perchè l' è del mio avere erede, Daràgli tutto quel ch' ella ti chiede.

Risponde il MAESTRO di casa:

Quanto alla casa vostra io sia affetto Ve lo dimostra lunga esperienzia; Quel comandate metterò in effetto, E userocci somma diligenzia; E s' io facessi in questo alcun difetto, Parato sono ad ogni penitenzia: Ma e' non bisognerà, chè senza errore Farò quel che comanda el mio signore.

Partesi el maestro di casa, e va a fare edificare; e in questo mezzo viene uno AMICO, e dice a Dioscoro:

Dioscoro diletto e caro amico, Tu sai ch'io t'ho portato sempre amore: Questa nostra amicizia è per antico, E per tanto è più stabile e maggiore; Se tu attenderai a quel ch' io dico, Te ne resulterà gloria e onore.

Risponde Dioscoro:

Ben sia venuto, amico mio verace, Parla, ragiona, e di' quel che ti piace.

Dice lo AMICO:

Molti nella città di Nicomedia
Vorrebbon la tua figlia aver per donna;
L'amor di sua bellezza quelli assedia
E falli servi, e quella lor madonna:
Se tua prudenzia a questo non rimedia
E forte non istai come colonna,
Senza dubio ne porti un gran periglio:
Per tanto ascolta, e prendi el mio consiglio.

Al figlio del prefetto la marita,
E da ogni altro resterà esclusa;
E così mentre si mantiene in vita
Da nessun potrà esser mai confusa;
Sua nobiltà e potenzia t' invita
Far quel ch' i' dico, e non prendere scusa;
Se tu nol fai, attendi ch' io non mento:
Resterai con lei sempre mal contento.

Risponde Dioscoro:

El tuo consiglio, amico, assai mi piace,
Ma io n'ho preso un altro ch'è migliore:
Un negromante, se non è mendace,
M'ha predetto un futur suo grande errore:
Contra li Dei, che la fia molto audace;
Però ne vivo sempre in gran timore.
Da tale error volendo quella estorre,
Vo'che la stia rinchiusa in una torre.

Risponde lo AMICO:

Tu hai ragione, e'l tuo partito è buono, Miglior del mio, inverso tua figliuola; Se vero è tal secreto, certo io sono Che bene è quella stia rinchiusa e sola. In tutto il mio consiglio ora abbandono, E di quel non si facci più parola. Chi vede e intende il parer d'altri eccedere, Col suo non debbe più oltre procedere.

El MAESTRO di casa porge una lettera a Dioscoro e dice: Da Roma adesso è giunto un cavallaro E dallo imperio lettere vi porta.

Dioscoro la legge e poi dice: Per me Cesare manda, il che m'è caro; El caso è grande e fortemente importa. A non volere andar non c'è riparo,

Chè me ne stringe, e a l'ir mi conforta. Risponde il MAESTRO di casa:

La torre è mezza, ora in vostra partita, Et al vostro tornar sarà fornita.

Dioscono dice alla figliuola:

Figliuola, io debbo andar infino a Roma, Avendo per me Cesare mandato: Ascosa tien tua faccia e bella chioma Drento alla torre, infin ch' io sia tornato.

BARBARA risponde:

Non mi par grave pondo tanta soma; Chè lo star sola sempre mi fu grato: Degnatevi tornar, padre mio, presto.

Risponde Dioscoro:

Io lo farò; mantien tuo corpo onesto,

Fanno l'abbracciata, e Barbara entra nella torre, e Dioscoro dice al maestro di casa;

> Allo edifizio da' perfezione, E la figliuola miacti raccomando.

Porge gli immagine delli Dei e dice:

Perchè la cresca ancora in devozione Le immagin de' mia Dei a quella mando: 'Fa' che non esca di commissione, E servirai in tutto el mio comando.

El MAESTRO di casa:

Per altri tempi voi m' avete esperto: Cosi farò.

Dioscoro:

Io ne son chiaro e certo.

Partesi Dioscoro, et il MAESTRO di casa porta gl'idoli a Barbara nella torre e dice:

> Queste ti manda el caro genitore Immagin figurate delli Dei, Acció che renda lor culto e onore, . Come tenuta e obbligata sei.

# Risponde BARBARA:

A me parrebbe fussi un grande errore Se io porgessi a quelli e'prieghi miei, Chè furono uomin come gli altri nati, Adulteri, rattori e scellerati.

In Dio regna bonta senza alcun vizio, Secondo el testimonio di Platone; Per tanto prender posso certo indizio che questa è una umana finzione. Io spero un solo Dio aver propizio, Come il predetto autor dichiara e pone; Delli altri Dei, son tutte ciurmerie Piene di falsi errori e di bugie.

### Risponde il MAESTRO di casa:

Tu parli con ragione e con prudenzia, E stimo dica il vero, al parer mio. In Alessandria un uom di gran scienzia, Come si dice, afferma un solo Dio. E parla e scrive con grande eloquenzia, E è tutto clemente giusto e pio; La dottrina platonica mantiene, E è per nome suo detto Origene.

### Risponde BARBARA:

Tu m' hai per certo dato grata nuova; Scriver intendo a quello in buona forma. Se parli il vero, ne vo' far la pruova, Acciò mi dia qualche regola e norma, Da ogni error la mia mente rimuova, E da qui innanzi in quelli più non dorma.

# Risponde il maestro di casa:

Scrivi, ch' i' manderò ora uno a posta, Qual presto tornerà con la risposta.

Mentre che la scrive, el MAESTRO di casa dice ad uno suo fante:

Andrai volando per la via diritta
In Alessandria, e non tôr compagnia,
E come fia la lettera descritta
Prendi con quella subito la via:
Al dottore Origene l'è diritta,
E fa' che presto tua tornata sia.
Pe' tuo bisogni in cammin necessari,
Tien, porta questa borsa di denari.



El maestro di casa va a Barbara, e piglia la lettera, e dalla al fante qual va via; e Barbara dice:

In questi fabbricati idoli vani-Io sputo spargo, per derisione.

Sputa loro nella faccia, e seguita:

E più non vo' che stieno in nostre mani, Chè ce ne seguire' confusione; Gettali in luoghi e immondi e profani, E vedrai non faran defensione.

Risponde il MAESTRO di casa:

Sendo pien di bugie e di menzogne,. Gli getterò nelle latrine e fogne.

Getta via gl' idoli, et Origene già ricevuta la lettera e rescritta la risposta, dice a Valentino prete:

Vorrei, o Valentin, che oggi andassi Nella città di Nicomedia, e presto, E questa mia risposta presentassi A Barbara, ch' è posta in luogo onesto, E, quella instrutta, poi la battezzassi; Benche'l cammino alquanto sia molesto, L' opera è degna, e molto a Cristo piace, E appartiene a carità verace.

Risp. il prete: Per carità, maestro, io son parato Far con letizia e gaudio tal cammino, E tutto quel che per voi son pregato Spero eseguir con l'aiúto divino: Da chi saro io condotto e guidato?

Risponde ORIGENE:

Da questo fante, infino al suo confino.

Risponde il PRETE:

Or oltre andiam; che Dio sia nostra guida, Però che e' salva ognun che in quel si fida.

Partesi, e ORIGENE dice:

Vedendo e'mie auditori essere attenti Ad ascoltàr le divine scritture, E a' precetti del Signor ferventi E a' profeti e alle lor figure, Oggi dichiarero e' comandamenti, Poi le sentenzie de' profeti oscure; Al popol congregato che m'aspetta Sarà questa dottrina molto accetta. ORIGENE va in luogo eminente, e predica a parole, dicendo:

Colui che degnamento il mondo regge Per condur l' uomo a suo felice stato A quello ha dato la divina legge, E vuol che tal decreto sia servato Da ciaschedun che può usar ragione, Con adiutorio a quel concesso e dato.

Dieci precetti a nostra instruzione
In quella posti sono e collocati,
E ciascheduno ha sua propria cagione.
E' primi tre a Dio sono ordinati,
E gli altri sette al prossimo reflessi,
In duplicata carità fondati.

E sono insieme tanto ben commessi Che l'uno all'altro è forte unito e stretto; Chi quelli intender vuol, questi son dessi.

Adora un solo e vero Dio perfetto, E non voler suo nome violare:

Santifica la festa con diletto.

Tuo padre e madre ancor de

Tuo padre e madre ancor debbi onorare, E non esser del prossimo omicida, E canalmente non voler peccare.

Furto non far qual a mal fin ti guida, E falso testimonio non dirai, Chè bene è stolto chi in bugia si fida. La donna d'altri non appetirai,

E non desiderar cosa alïena, E così questa leggie osserverai.

Allor tua mente resterà serena, Della divina grazia avendo il pegno, E di letizia e gaudio fia ripiena.

E però con tue forze e con ingegno Questa divina legge sempre osserva, E di beata gloria sarai degno.

Questo premio celeste Dio reserva A' veri osservator de' suo precetti, E nel ben, con sua grazia, gli conserva, Avendo quelli a tanta gloria eletti.

El prete e il fante giungono a Barbara, e il PRETE dice:

Barbara, a te mi manda quel dottore

A cui scrivesti, e la risposta aspetti;

Eccola qui, leggerai il suo tenore: Dipoi monda sarai da' tuo defetti.

BARBARA presa la lettera, dice:

La lettera m' è grata e 'l suo latore, Onde mi fieno esposti e' mie concetti; Alla presenzia vostra io la vo'leggere, Chè, errando, mi possiate voi correggere.

Leggie la lettera, dicendo a parole:

Barbara, per le tue domandi e chiedi Se son più Dei o uno io ti rescriva. El vero Dio è uno, e in quel credi, Dal quale ogni creato ben deriva. In quel son tre persone, attendi e vedi, Chè sol l'intende chi ha fede viva: Padre e Spirito santo col Figliuolo Non son tre Dei, ma è uno Dio solo.

Per noi ha preso il figlio carne umana, Dal padre eterno in terra a noi mandato, Acciò che nostra colpa fussi sana, La qual procede e nasce dal peccato Che'l primo uom fece con suo mente vana, È in ciascun uom da quello è derivato; Da questa colpa, quale è tanto prava, L'acqua del suo battesmo monda e lava.

Per tanto io t' ho mandato el sacerdote
Dal qual riceva tanto sacramento,
Acció da te tue colpe sien remote
E l' alma tua conduca a salvamento.
E se'l demon la mente tua percuote
Sue tentazion non ti dieno spavento,
Per Cristo sia parata a patir morte,
Se vuoi salire alla celeste corte.

El PRETE dice: Tu hai per questa lettera compreso
Quel che tu debbi interamente credere.

Risponde Barbara:

Io ho, padre mio caro, a pleno inteso Quel che m'è scritto el mio ingegno eccedere: Ma sol per fede il cor mio resta preso E vo' col mio intelletto a tutto cedere. Mondatemi, or che l'acqua è qui presente.

Risponde il PRETE:

Rispondi prima al mio dir fedelmente.

Credi tu veramente in un Dio solo E tre persone, come hai letto?

Risponde BARBARA:

Credo.

Dice il PRETE:

Et in Cristo Iesu, vero figliuolo Del Padre eterno e di Maria?

Risponde BARBARA:

Credo.

Dice il PRETE :

Quale è concetto e nato senza duolo Per divina virtù di quella?

Risponde BARBARA:

Credo.

El PRETE dice:

E crucifisso e morto e sucitato?

Risponde BARBARA:

El mio cor crede, e in fede è roborato.

Dice il PRETE:

Renunzi tu al diavol veramente Quale è nostro avversario?

Risponde BARBARA:

Abrenuntio.

Dice il PRETE:

Et alle opere sue prave e fetente Di spurcizia carnale?

Risponde Barbara:

Abrenuntio.

El PRETE dice:

Et alle pompe sue interamente D'ogni mondana gloria?

BARBARA risponde:
Dice il PRETE:

Abrenuntio.

Renunzia ancora al falso paganesimo.

Risponde BARBARA:

Io lo renunzio.

Dice il PRETE: Or su,

Or su, prendi el battesimo.

El PRETE spargendo l'acqua, dice:

Io ti battezzo, senza alcuno errore, Nel nome dello immenso Padre eterno E del Figlio e del Spirto Santo amore, Unico Dio, che di tutto ha governo.

Segue, e dice a Barbara:

Ora è l'alma tua piena di splendore, E chiusa t'è la porta dello inferno. Oggi per te aperto è il paradiso Con gran letizia, festa e canto e riso. BARBARA dice: Con somme laude el Signor mio ringrazio
Del ricevuto tanto eccelso dono:
Mio cor laudarlo non sarà mai sazio,
Vedendo quanto gli è clemente e buono.

El prete dice:

Sua legge ama più ch' oro e che topazio,
E se l' offendi chiedi a quel perdono,
Però che tanto è grande sua clemenzia
Che 'l peccator riceve a penitenzia.

Santa Barbara truova el maestro da murare, e dice:

Maestro architettor dello edifizio,
Essendo quel già presso al fin construtto,
Vorrei che nella torre in gran servizio
Non due, ma tre fenestre, sieno in tutto.
Lo architettore risponde:

Dal padre vostro arei grave supplizio
E di mia arte io ne sarei destrutto;
Far due fenestre ho sol commissione,
Acciò che sia più forte il torrione.

Risponde Santa Barbara:

Fa' quel ch' i' dico: io ti farò sicuro Dal padre mio, e di quel non temere.

Giunge il MAESTRO di casa e dice:

Adempi el suo comando e rompi el muro E non ti contraporre al suo volere; Architettore, io ti prometto e giuro Che fatto e' ti sara sempre il dovere: Lassa col padre a me solver tal nodo.

Risponde lo ARCHITETTORE:

Or oltre, su, facciamo a vostro modo.

L'ARCHITETTORE fa la terza finestra, e SANTA BARBARA dice al maestro di casa:

Mentre che oggi siate stato assente M'è stata la risposta presentata Del dottor Origen tanto eccellente, Eson dal suo mandato battezzata; Ancora esorto voi sinceramente Vogliate che tal grazia vi sia data.

Risponde il MAESTRO di casa:

Del tuo parlar io son contento e lieto, E battezzar farommi poi in secreto. . Dioscoro torna, e dice a santa Barbara:

La ben trovata sia; porgi tua destra.

Santa Barbara risponde porgendo la mano:

Si ben, voi siate, padre, il ben tornato.

Risponde Dioscoro:

Di gentilezza tu mi par maestra.

SANTA BARBARA risponde:

Tanto dimostro quanto io ho imparato.

Dioscoro alza gli occhi alla torre e dice:

Chi ha qua fatto una terza fenestra, Che di due sole io avevo ordinato?

SANTA BARBARA risponde:

Sono stata io per mia consolazione, Di che ve ne dirò or la cagione.

Per tre fenestre mi si rappresenta Tre persone divine in una essenzia: In quelle contemplar resto contenta, Seguendo la cristiana sapienzia.

Risponde Dioscoro:

Che mi di' tu? fa' che più non ti senta Dir tal parole piene di demenzia.

SANTA BARBARA risponde:

In questa fede son constante e forte.

Dioscoro alza la spada e dice:

Aspetta, or di mia man ti do la morte.

Santa Barbara si fugge e nascondesi, e Dioscono dice a' servi:

Portatela per forza a me di peso Con onta e vilipendio e con dispetto, Sendo da lei così vilmente offeso

Condur la voglio in persona al prefetto.

E' servi vanno per pigliarla, e lei viene incontro al padre

e dice:

El cor mi s' è d' amor divino acceso

Qual ha spento il timor drento al mio petto;

Non fuggo più, ma vengo volentieri.

Risponde Dioscobo:

Andiamo, entra qua in mezzo a' mia scudieri.

Giunti dinanzi al prefetto, Dioscono dice:

Signor prefetto, per servar giustizia, Condotto ho la mia figlia qua presente; Contro alli Dei ha fatto inimicizia

VOL. II.

E Cristo segue molto stoltamente.
Trargli di testa intendo tal malizia
Per via di te, rettor giusto e potente;
Nella tua potestà quella rimetto,
Chè la punisca d'ogni suo difetto.

Risponde il prefetto, detto MARZIANO:

Poi ch' i' son deputato qua rettore. A punir con giustizia ognun che erra, Serverò giustamente el mio rigore. Sopra di que' che sono in questa terra; Così commesso m' ha lo imperadore, Contro a' cristian ch' i' facci un' aspra guerra. Entra in palazzo, amico, e sta' da parte Ch' io gli vo' prima usare astuzia e arte.

Dioscoro sta da parte, e il PREFETTO dice:

Barbara, nobil, speciosa e grata, Sopra d'ogni altra femina gentile, Come è possibil che ti sia inclinata Alla setta cristiana tanto vile? lo vo' che al mio figliuol tu sia sposata, Quale è potente e ricco e uom virile, E rendi onore a' nostri veri Dei, Chè altrimenti in gran pericol sei.

Risponde santa BARBARA:

Ogni promessa tua è falsa e vana, E la pompa del mondo è men ch' un zero: A Cristo dedicata son cristiana, E solo adoro lo Dio santo e vero; Immonda e vile è la setta pagana, E seguir quella è danno e vitupero; Que' che tu di' veri Dei immortali Non sono Dei, ma diavoli infernali.

Risponde il PREFETTO:

Contro te el mio furor tanto hai commosso,
Spregiando e' nostri Dei, come vil servi,
Ch'io vo' che crudelmente sia percosso
El corpo tuo, con duri e forti nervi,
E fragellato sia tutto il tuo dosso,
Per rimutare e'tuo pensier protervi.

Voltasi a' ministri e segue :

Su, percotete sue spalle e sue rene, Tanto che gli esca el sangue delle vene. Mentre che gli scuopron le spalle e che la battono, santa BARBARA dice:

> Non temo tue percosse e battiture Quale usi inverso me, crudel tiranno; Al senso benche quelle mi sien dure, In ciel maggior corona mi daranno: Ma tu andrai nelle tenebre oscure Dove per sempre n' arai pena e danno: El sangue che per Cristo in terra verso, Chiama vendetta a Dio de l'universo.

El PREFETTO dice:

Nel tuo mordace dir sei molto ardita, Ne par che tema mia potente mano; Si crudelmente fie da me punita Che solo udir mio nome Marziano Farà spavento a tua misera vita, E ad ogni altro perfido cristiano. Ma prima alquanto tu starai in prigione, Sol per farti mutar d'opinione.

E' ministri la mettono in prigione, e LEI orando dice:

Signor Iesu, che fusti flagellato Alla colonna senza alcun riposo, E dal capo alla pianta ancor piagato, Sparso il tuo sangue degno e prezioso, Riguarda il corpo mio ch'è vulnerato Per te, dolce Iesu, caro mio sposo, E porgimi, Signor, tuo buon conforti Per quel verace amor che tu mi porti.

Appare Cristo con lume alla prigione e dice:

Eccomi qui presente a te venuto;
Io son lo sposo tuo diletto e caro.
Col mio dolce parlar io ti saluto,
E vengo alle tue pene dar riparo.
Io sono e sarò sempre in tuo aiuto,
E muterò in dolcezza el pianto amaro;
Sopra di te espando la mia mano,
E rendo el corpo tuo intero e sano.

Cristo si parte, e santa BARBARA sanata dice:

A te rendo, Signor, onore e laude

Poi che sanato m'hai d'ogni ferita:
In te solo el mio core e lieto e gaude,

E a patir per te l'amor m'invita. Fammi campar da ogni astuzia e fraude, Acciò che sempre teco stia unita. Quando conforme sono al tuo volere, Nessun contra di me può prevalere.

## El PREFETTO dice al cavaliere:

Co'tuo compagni alla prigione andrai, Costante, cavalier prudente e saggio; Barbara a mia presenzia condurrai, E nel venir non gli farai oltraggio.

Risponde il CAVALIERE:

Tanto faro quanto commesso m' hai, E qua la condurro con suo vantaggio.

El CAVALIERE va alla prigione e dice:

Esci qua di prigion, vieni al prefetto,

E' vuol chè ti presenti al suo conspetto.

Quando è giunta, el PREFETTO dice:

Ài tu ancor pensato rimutarti Di tuo parer, e far la voglia mia? Se'l fai, da morte io penso di camparti E usar verso te gran cortesia. Io volevo in persona visitarti, Ma non conviene alla mia signoria.

Risponde SANTA BARBARA:

Maggior Signor di te m' ha visitata, Dal qual son d' ogni piaga mia sanata. Dice il PREFETTO:

Tu vedi che li Dei ti son proprizii, Chè visitando t' hanno fatta sana; Da quei reputa questi benefizii, Acciò che lassi la fede cristiana.

Risponde SANTA BARBARA:

E tu e lor son pien di malefizii, E la lor setta sempre fu profana; E' m' ha sanato sol Cristo mio sposo, Nel quale è tutto posto el mio riposo.

El PREFETTO dice:

Tu segui l'arte di negromanzia,
Le pene reputando esser nïente;

Io ti vo' trar del capo la pazzia, E dimostrarti quanto io son potente.

Voltasi a' ministri e seque :

Fate con braccia nude quella stia E il fuoco gli darete in fiamma ardente; Dipoi prendete in mano un buon martello E di testa trarretegli il cervello.

Nudate le braccia, gli accostano falcole accese, e QUELLA dice:

Iesu mio dolce, dammi refrigerio Contra le fiamme ardente alle mie braccia; Adempi del mio core el desiderio, E mitigar mie pene ormai ti piaccia. Signor, con tuo potente e magno imperio Delle mie membra el nocumento scaccia.

Dannogli col martello in sulla testa, e quella segue dicendo:

Difendi da tal colpo la mia testa,

Che non sia dal martello infranta e pesta.

Non la ardendo el fuoco e non gli facendo nocumento il martello, dice il preferto:

Tagliategli dal petto le mammelle In mia presenzia, con la acuta spada; Non sia levata sol di fuor la pelle, Ma dentro infino al cuor la piaga vada; Forse che queste pene saran quelle Che la faran redurre a retta strada.

SANTA BARBARA dice:

Se le mammelle mi fai trar del petto, El mio dolor si muterà in diletto.

El ministro gli taglia le poppe, e LEI dice orando:

Iesu Iesu Iesu, Signore, aiuto,
Iesu, soccorso porgi al mio dolore,
Iesu, fa' dolce questo ferro acuto,
Iesu, reggi e sostien drento il mio core,
Iesu, mantiemmi el don ch' ho ricevuto,
Iesu, fammi perfetta nel tuo amore;
El nome tuo, Iesu, mi da conforto,
E spero condurra mia barca a porto.

Dice il PADRE di Santa Barbara:

Può esser che tu sia tanto ostinata, Proterva e cieca e dura di cervice?

Voltasi verso el prefetto, e segue:

Io vo' che di mia man sia morte data

Alla mia figlia misera e infelice.

El prefetto dice:

Sentenzia do che sia decapitata E spenta sia di terra sua radice; Per dare esemplo a ogni core umano Gli taglierai la testa di tua mano.

El padre la piglia pe' capelli, e menala al luogo della morte dicendo: Vieni, ingrata figliuola, maladetta,
Che ben nascesti in mal punto e in mal ora
A seguir quella iniqua è mala setta,
Quale un uom morto per suo Dio adora:
Di propria man farò di te vendetta,
F resterò di tanta angustia fuora:
Borgi qua il collo senza dir parola:
To t'uccido e rifinto per figliuola.

Tagliali la testa e tornando dice:

Or mi posso io chiamar lieto e contento Avendo alla giustizia dato loco; Piacer, letizia e gaudio al cor mi sento, E torno a casa con gran festa e gioco.

Viene una fiamma da cielo che arde Dioscono, e lui dice:
Omè omè, questo è un gran tormento,
Omè, ch' i' ardo in questa fiamma e foco,
Omè, che pel dolore io mi devoro,
Omè che desperato adesso moro.

Muore Dioscoro, e il CAVALIERI dice al prefetto:

Noi siam, degro prefetto, stati a torno
A veder decollar la gentil figlia,
Ma poi facendo verso te ritorno
Venne fuoco da ciel con maraviglia;
E come fiamma inclusa drento al forno,
Fece a Dioscor sua carne vermiglia,
E tanto el fuoco sopra quel s'accèse

Che non potè morendo far difese.

El PREFETTO risponde:

Tu m' hai dato spavento e gran terrore Ch' i' non vorrei che 'l simil m' accadessi; Sia fatto al corpo decollato onore, Acciò non siam da qualche male oppressi. Voltasi el CAVALIERE verso el popolo e dice:

Pel caso occorso di grande stupore, Licenzia da il prefetto a chi volessi Rendere onore a Barbara eccellente Senza timor, lo facci apertamente.

El prete che la battezzò e il maestro di casa cantano dinanzi al corpo di Santa Barbara dicendo:

O anima beata, o corpo santo,
O vaso pien di vera sapïenzia,
Contener non possiam gli occhi dal pianto
Rendendo onore a te con reverenzia.
L'alma tua in ciel trionfa in festa e canto,
E il corpo è in terra alla nostra presenzia;
Priega per noi il tuo sposo diletto
Che ci conduca al suo divin conspetto.

\*\* The state of the s the second second \* - 4 ... · 4 ... -Na

# RAPPRESENTAZIONE

DI

# SANTO GRISANTE E DARIA.

20000

Riproduciamo la edizione seguente:

- Rappresentatione di sco Grisante et Daria Fece stampare maestro Francescho di Giouanni Benuenuto sta dal canto de Biscari A di V di febrajo M. D. XVI. In-4 di 8 c.
  - Le altre ediz. notate dal BATINES, Bibl., p. 52, sono queste:
  - In Firenze MDLIX. In-4 di 8 c. con 5 fig.
  - Senza nota (s. XVI). In-4 di 8 c. col front. istoriato.
  - In Siena, alla loggia del Papa. S. A. In-4 di 8 c. con fig.
- Di nuovo rivista da Francesco d' Annibale da Civitella. In Siena alla loggia del Papa, 1620, In-4 Ediz. simile alla preced.

Il soggetto della Rappresentazione è tolto dalla Leggenda aurea.

#### L' ANGELO annunzia:

Al nome sia della eternal clemenza E della madre sua vergine e sposa: Volendo dimostrar la gran potenza Che Dio concede alla gente pietosa, Vedrete di Grisante la scienza E di Daria, clemente e degna rosa; E se starete con devozione Vedrete una mirabil passione.

Polemio padre di Grisante dice di voler andare a Roma, e chiama e'servi dicendo:

State su, servi mia, mettete in punto

Ch' io vo' di Roma pigliare il viaggio:
E tu, Grisante, acciò che sappi a punto,
Io intendo far di te qualche buon saggio,
E vo' che alla virtù tu sia congiunto
E che tu sia l' onor del mio lignaggio,
Però che la dottrina è un tesoro
Che acquistar non si può per forza d' oro.

GRISANTE risponde al padre:

O caro padre mio, quanto è contenta L'alma venire al mondo a tale stato! Ogni mia forza alla virtù è intenta, E spero che 'l tuo cuor sia consolato; Non si creda nessun senza sementa Che 'l frutto della terra gli sia dato: Disagi, affanni, vigilie e prestezza Conducon l'uomo in ogni grande altezza.

Polemio dice a' servi di partire:

Or oltre, andianne tutti in compagnia, Chè non è tempo più di dimorare.

Uno SERVO risponde al signore e dice:

Quando vi piace di pigliar la via

Potete a vostra posta camminare.

Polemio s' avvia dicendo:

Poi che gli è in punto, sare' gran pazzia Volere il tempo indarno consumare, Chè a' padri questo è dato per natura Por sempre ne' figliuoli ogni lor cura.

Polemio cammina e giugne a Roma, e truova lo imperadore è è dice: Io son venuto, o magno imperadore,

A visitar la tua sacra corona, Qual è di tanta forza e tal valore Che sopra al ciel la fama sua rintruona. Giusta cosa è che 'l servo pel signore Metta e' figliuol, l' avere e la persona Non si curando nulla possedere Sol per la patria il padre mantenere. ¹ Però venuto sono in queste parte Dove è lo specchio e 'l lume di scienzia,

¹ Cioc: sol per mautenere il padre (cioc, il Signore) per la patria. Ma le edizioni posteriori: Per patria, padre e madre mantenere.

Dove son d'insegnare e' modi e l'arte, La fonte di virtù e di eloquenzia: Perche chi el tempo con ragion comparte, Reggendo la sua vita con prudenzia, Colui acquista onor, tesoro e fama: E questo è sol quel che mia voglia brama.

Lo imperadore rallegrandosi della venuta di Polemio, dice:

Tu sia per mille volte il ben venuto: Non dubitar ch' io ti farò contento. Io vo' che 'l tuo figliuol sia provveduto Di ciò che facci a tal provvedimento. ¹ S' io ho l' aspetto suo ben conosciuto, La effigie porta del suo padre drento.

Lo IMPERADORE dice d' servi suoi:

Menatel, servi mia, al cattedrato, E fate che sia bene ammaestrato.

Uno servo mena Grisante a' dottori, e dice cosi:

Esimii dottor prudenti e degni, A voi mi manda el nostro imperadore, E priegavi, con tutti quelli ingegni Che usar si può a chi ode un dottore, Che a questo giovinetto ognuno insegni Con fede e diligenzia e con amore.

Uno DOTTORE dice per tutti:

Non più; chè nostra fama all' arte estende Quanto uom per noi più di scienzia prende.

Une pottore comincia a insegnare a Grisante, e dice:
Si placet vobis legere, legatis

Utrum dignior sit philosophia.

Un ALTRO dottore dice:

Hunc librum primo illi ostendatis Ubi docetur modus, ars et via.

L' ALTRO dottore dice:

Doctrina est, ut bene rem sciatis, Primum exemplum in geometria, Quando quis rem per causam ostendit, Sicut bene philosophus comprendit.

GRISANTE studiando gli viene alle mani el libro de' Vangeli, e fra sè dice: O stolto fuor del vero sentimento

<sup>1</sup> Le ediz. posteriori : Di ciò bisogna al suo provvedimento.

Che cerchi, per voler fama immortale, Navicar sempre col contrario vento, Lassando il ben per seguitare el male, Dimmi, che sarà poi nostro ornamento, O se questa dottrina tanto vale Ch' ella mi facci si constante e forte Che liberar mi possi dalla morte?

Io non vo' più scienzia nel sottile; A me basta imparar di Dio la legge; Io vo' trovare un precettore umile El qual m' insegni come l' uom si regge: Queste altre cose son caduche e vile, Quello è sol dotto che ben si corregge. La vita nostra è come un verde prato Che prima è secco il fior che vi sia nato.

GRISANTE si parte e truova uno romito cristiano e dice: Siate voi, padre mio, come mi pare Servo di quel che incarnò di Maria?

El ROMITO risponde:

Io son per certo, e volendol negare Io sarei fuor della diritta via.

GRISANTE al romito dice:

Se cosi è, io vi vorrei pregare, Con pace, con amore e cortesia, Che del Signor la strada m'insegnassi, Dove beato chi ben vive fassi.

El ROMITO risponde a Grisante:

Egli è nascoso qua in una caverna Un santo padre, Carpofor chiamato, El qual di Cristo la fede governa, E per paura sta quivi celato.

GRISANTE dice :

Per quella carità di Dio eterna, Dè, fate ch' io gli sia raccomandato, Chè di vederlo io ho sommo diletto.

El ROMITO risponde:

Or oltre, andiam, che Dio sia benedetto.

Vanno a trovare santo Carpoforo, e giunti, GRISANTE dice:
Cristo vi salvi, o padre reverendo;
La pace del Signor sia sempre in voi.

Io vengo, padre mio, però ch' io intendo
Lassare il mondo e tutti e' lacci suoi:
Chè quando el viver nostro ben comprendo.
E veggo ch' alla morte si vien poi,
Ogni ora mi par mille a far ritorno
A ristorare ogni perdulo giorno.
Però vorrei da voi, padre diletto,
Imparar de' Vangel la lor figura,
E finalmente ogni divin precetto
Che Iesu dette all' umana natura.

SANTO CARPOFORO lo mena nella cella e dice:
Or passa drento, che sia benedetto,
Che a pieno intenderai ogni scrittura
Di tutto el nuovo e vecchio Testamento,
Che molto son del tuo venir contento.

Ma prima ch' io ti parli alcuna cosa, O figliuol mio, io ti vo' battezzare, Che questa è di Iesu la prima sposa Che ci fa il vero ben conseguitare. Chi vuol la vita sua far gloriosa Per questa porta si convien entrare.

GRISANTE chiede el battesimo:

Piacciati battezzarmi, o padre mio.

SANTO CARPOFORO lo battezza e dice:

Io ti battezzo nel nome di Dio.

Dipoi lo ammaestra nella fede:

Dappoi che 'l vero Dio, padre superno, Sposato t' ha della sua santa fede, Non usar mai al prossimo tuo scherno, Perchè la carità da Dio procede:
Chi vuol che 'l nome sia di fama eterno A' poveri di Dio usi merzede,
Perchè come dall' acqua il fuoco è spento, Cosi s' acquista in ciel per ognun cento.

GRISANTE piglia licenzia e dice :

Tu m' hai, padre, si ben ammaestrato Ch' io son disposto di voler partire: Quel po' del tempo che 'l Signor ci ha dato Stolto è chi 'l lascia indarno preterire:

SANTO CARPOFORO lo licenzia, e dice:

Or oltre, figliuol mio, poi che t'è grato,

Io son contento e' tuo prieghi esaudire : Abbi Iesu, figliuol, sempre nel core, Rimedio santo d'ogni umano errore.

GRISANTE va in piazza e predicando dice:

O stolti, o ciechi, miseri mortali, Che siate in tanta cecità venuti Che voi lasciate e' beni celestiali Per adorar gli Dei bugiardi e muti, Questi son tutti spiriti infernali Per la superbia lor del ciel caduti, Privi di carità, senza alcun frutto, Che viveranno in sempiterno lutto.

Grisante predica e uno amico del padre, lo sente e va e dice al padre: Polemio, io ho veduto el tuo figliuolo
Che disprezzando va la nostra fede,
E onne preso ancor molto più duolo
Perche gli è in piazza, e ciaschedun lo vede:

So, se il prefetto lo sapessi solo, Vorre saper donde questo procede. Ripara, adunque, presto, chè bisogna, Chè 'l danno sarà tuo e la vergogna.

Polemio irato dice:

Può esser questo, o padre sventurato, Che tanto caso intervenuto sia? Qualche ribaldo ipocrito sie stato Che gli arà mostro questa falsa via. Quando il figliuol vede il padre turbato E' muta spesso modi e fantasia: Ne' giovanetti si suol veder questo, Far una cosa e poi mutarsi presto.

Polemio trovando el figliolo dice:

Chi t'ha fatto oggi far si grande errore, Figliuol ribaldo, scellerato e tristo?

Ora lo fa mettere in prigione e dice:

Menatel presto via, con gran furore, In luogo tal che mai più non sia visto. Sei tu si ingrato, cieco e pien d'errore Che tu lassi gli Dei per seguir Cristo Fa' pur pensier, prima che sien tre giorni, Ch' io vo' che a' nostri Dei, cieco, ritorni.

Menato Grisante in prigione, viene un ALTRO AMICO di Pole-

mio e dice: Polemio, assai mi duol di quel che ho inteso:

Ma non temer che mutera pensiero.

Duolmi che tu non hai buon modo preso
A mostrarti inver lui si crudo e fero.
Chi in questo mondo è da l'amore acceso,
È sottoposto a un suave impero,
Tal ch' ogni altro pensier discaccia e sgombra
Seguendo amor, come fa il corpo l'ombra:

Perchè la giovanezza è cosa vana E cerca contentare ogni sua voglia. E questo è dato alla natura umana Che spesso amor di libertà la spoglia. Se tu'lo trai di quella oscura tana, Voltar tu lo vedrai come una foglia.

Voltar tu lo vedrai come una foglia.

Polemio afferma il suo detto e dice:

Questo mi par un consiglio perfetto; Però vo' seguitar quanto m' hai detto.

Polemio dice a'servi che ordinino un convito dove sieno cinque donzelle: State su, servi; ordinate un convito

Dove sia cinque delle mie donzelle Che sappin ben ricevere ogni invito, Vaghe, leggiadre, grazïose e belle. E, come egli è ogni cosa fornito, Io ho disposto di parlare a quelle, Ch'io spero aver da lui grată risposta Se questo gentil fuoco se gli accosta.

UNO SERVO dice alle donzelle :

Venite tutte al signor vostro, e poi Intenderete a punto el suo pensiero. Vuol ch'io comandi a tutte quante voi. Che v'adorniate quanto fa mestiero, Destando di Cupido e'lacci suoi Col parlar pronto e co'l'aspetto altero.

UNA DONZELLA dice:

Va; che noi siam parate ad ubbidire, Nè cosa c'è più grata che 'l servire.

Le DONZELLE vanno a Polemio :

Noi siam venute a tua magnificenza:

Comanda pur che ubbidito sarai.

Polemio dice alle donzelle:

Egli ha voluto el cielo e sua potenza
Ch' io mi ritruovi solo in tanti guai
Per dar al mio figliuol fama e scienza:
La patria e ogni cosa abandonai,
E or per mio ristoro m' ha lassato,
E èssi a Iesu Cristo battezzato.
Qui vi bisogna usar tutta la forza
E trarlo fuor di questa fantasia.

UNA delle donzelle dice :

Se non fie una pietra o una scorza, Io lo farò doman trovar la via.

Un' ALTRA donzella dice:

Se'l fuoco con che io ardo non si amorza, Io spero fargli buona compagnia.

Polemio dice a loro:

Or oltre io vi ringrazio.

Una di loro dice:

dice: Datti pace, Ch' io so che 'l pensier mio non fia fallace.

POLEMIO manda per Grisante:

Andate, servi miei, alla prigione
Dove è Grisante, mio unico bene,
E menatelo qui al padiglione
Con suoni e canti, come si conviene;
Trovate veste di più condizione,
Come alla sua persona s' appartiene.
Su presto, ch' io mi sento consumarmi,
E già mill' anni di vederlo parmi.

Cavato Grisante di prigione e giunto, el PADRE dice: Figliuol, tu se' da me tanto bramato

Quanto mai fussi in terra cosa alcuna:
Tu sai ch'io t' ho, figliuol, sempre allevato
Con tutti e' ben che può dar la fortuna:
E ho, dolce figliuol, deliberato
Che non ti manchi mai cosa nessuna:
Vo' che tu viva sempre in festa e in canti,
Seguitando la vita degli amanti.

Risponde Grisante:

Padre, la vita mia è sol piacere A Dio, e alla sua madre diletta: Chè volendo io el sommo bene avere Convien che in lui ogni speranza metta.

Polemio dice a' servi:

Oltre su, servi, attendiamo a godere, Chè questa sarà vita più perfetta: Chè se alle legna il fuoco un po' s'accosta Forse che mi farà altra risposta.

UNA DONZELLA dice a Grisante:

Guarda quanta bellezza è in questo aspetto Che a vederlo mi par proprio un sole! Omè ch' i' sento un fuoco drento al petto, Che ogni mio senso per amor si duole! D' amarti son fortemente constretto: Abbi pieta di me, poi ch' Amor vuole! Io ardo, signor mio, io triemo, io moro: Soccorri; tu sei pure el mio tesoro.

GRISANTE dice alla donzella:

Lievati presto, o maladetto drago!
Offender non si può chi nulla teme.
Se tu sapessi come io ne son vago
De'vostri sguardi! io ne spegnerei il seme!
Di ogni cosa al fin ci sara pago,
Perchè or tal ride, che poi piange e geme.
Nell'altra vita el pentir poi non vale:
Oltre via presto, diavole infernale.

L' ALTRA donzella dice a Grisante:

Sarai tu, signor mio, però si crudo Inverso questa ancilla sventurata? Sarà tuo cuor d'ogni pietà si nudo Che tu mi facci morir desperata? Soccorri, signor mio, ch'i'ardo e sudo, E muoro per costui e non mi guata: Dè, trami, signor mio, di tanti guai.

Risponde GRISANTE:

Oltre, va via, chè del diavol sarai.

L'ALTRA DONZELLA dice:

Può esser ch' io non abbi tanta forza? Io soglio pur saper tutti gl' incanti. Sarestu mai di pietra o d' una scorza, O nato di diaspri o di diamanti? Al tutto indarno el mio poter si sforza: Omè, soccorri, io mi consumo in pianti: Aiuta questa ancilla, o signor mio!

Risponde GRISANTE:

Oltre, va via, per la virtù di Dio.

GRISANTE non potendo resistere alle tentazioni, fa orazione e dice:

Lieva, dolce Signor, si cruda pesta,

E da soccorso a questa fragil vita.

La carne è inferma, e'l senso mi molesta, E drieto al ferro va la calamita. O dolce Signor mio, che gente è questa? Porgi la mano a si crudel ferita: Se non mi aiuti, o Iesu mio diletto, Io perdo la ragione e l'intelleto.

Finita l'orazione, le donne s'addormentano, e Polemio va a vedere e trovandole addormentate, dice:

State su, malïarde stracciatelle, Chè pentir vi potresti di tal cosa! Guarda! le dormon per non parer quelle Ch' abbino avuta la malizia ascosa. Guai a chi crede alle vostre novelle, Perchè mai la sua vita si riposa. Tractele ora un po' del padiglione, Ch' io intendo di saperne la cagione.

POLEMIO dice alle donzelle, poi ch' elle sono deste:

Che vuol dir questo che voi non dormite?

Che spegner se ne possa il seme a fatto.

Risponde UNA delle donzelle:

Le ragion nostre prima alquanto udite, Di quel che ci ha lo scellerato fatto. Noi fumo contro a lui per modo ardite Che quasi d'ogni senso l'avam tratto, E quando io mi credevo quel fruire Per forza tutte ci fece dormire.

Polemio le fa tornar drento e dice:

Or si vedrà se voi direte il vero: Passate drento, ch' io non credo ancora, Chè spesso fate quel che è bianco nero. Guai a colui che di voi s' innamora!

Le donzelle tornate drento; tutte s'addormentarono, e Polemio turbato dice a Grisante:

Se tu non muti, figliuol mio, pensiero, Tu mi trarrai del sentimento fora, E farò cosa che mai non fu udita.

Risponde GRISANTE:

Fa' pur, che mia sentenzia è stabilita.

Polemio come desperato piangendo dice:

O padre sventurato, che farai?
O padre, tu se' privo d' ogni bene!
Omè, figliuol, perchè t' ingenerai?
Per dover gustar poi si aspre pene?
Padre infelice più che altro sarai
Se morte a' prieghi tuoi presto non viene.
Piangete, occhi infelici, afflitti e lassi,
Chè mosso arei non che un figliuolo, e' sassi.

O flumi tenebrosi, oscuri e nigri, O profonde spelonche e duri sterpi, Perchè siate al mandar si tardi e pigri L'aquile crude e' velenosi serpi, Orsi, lupi, leoni, aspidi e tigri, Si che del corpo l'anima si scerpi, Chè, privo in vita d'ogni mio diletto, Un sasso chiugga poi l'afflitto petto?

Uno AMICO di Polemio confortandolo dice:

Polemio, io ti dirò quel che mi pare : Costui arà' imparato qualche incanto. Ma io ti voglio un rimedio insegnare Che porta fine a così grave pianto; E' si bisogna una donna trovare Che sappi far d' un animale un santo, i Pronta ne' modi e nel parlar coperta, Bella di corpo e d' ogni virtù esperta.

Risponde Polemio:

Io non saprei dove cercar potessi D' una che fussi come tu m' hai detto, Che tanto ingegno, o ver malizia, avessi, Chè di leggèr tutte hanno poi difetto.

L'AMICO di Polemio dice come lui ne sa una che ha nome
Daria:
Che direstu se una io ne sapessi
D'arte, d'ingegno, prudenza e intelletto,
Quanto altra donna di bellezza un fonte,
Da far co'suo begli occhi andar un monte?

Egli è qua fra le vergine vestale

Le ediz. ricorrette: un grazioso canto: forse ; un animal d'un santo.

Una che passa di bellezza il segno. E a vederla par proprio immortale, E'l ciel trapasserebbe con l'ingegno. Se gli prometti tu di maritare, Tu puoi senza alcun dubbio far disegno Che voltar lo vedrai come una foglia.

Polemio dice:

Orsù, va via, tràmi di tanta doglia.

Lo amico di Polemio truova Daria e dice:

Salviti Giove, specchio di bellezza, Fonte di grazia e d'ogni cortesia, Specchio di sapienzia e gentilezza, Albergo degno d'ogni leggiadria. In cuor gentil non regnò mai durezza, Pur che l'uom chiegga quel che onesto fia: Però, col cuor pietoso, umile e pio Esaudi e' giusti prieghi, signor mio. 1 Sappi che di Polemio el suo figliuolo È convertito alla fede cristiana. E allo abbandonato in tanto duolo Che esprimer nol potrebbe lingua umana,

E se not piega amor col suo lacciuolo Io veggo ogni speranza al tutto vana:

Se tu lo muti, sua sposa sarai.

Risponde DARIA:

Non dubitar, ch' io lo trarrò di guai.

DARIA dice a Polemio confortandolo:

Salute, signor mio; ecco l'ancilla Che viene a liberare el figliuol vostro. Sta' pur, signor, con la mente tranquilla Ch' i' farei co' mia prieghi umil un mostro: Se gusta del mio amor una favilla E' proverà se gli arde il corpo nostro, Ch' i' crederrei d' un monte far un piano, Non che far convertire oggi un cristiano.

Polemio dice a Daria:

Io ti prometto, per quello alto Giove

<sup>1</sup> Le ediz. ricorrette: Però, gentil donzella signorile, Un nomo altier vorrei facessi umile.

Che muove e' cieli, el sole e gli elementi, Che, se di tale errore e' si rimuove E lassi questi falsi ingannamenti, Io ti farò veder cose alte e nuove, Che tutt' a dua resterete contenti, E farotti di lui sposa verace.

Risponde DARIA:

Or sù, pon, signor mio, tuo core in pace.

DARIA va a trovare Grisante e dice cosi:

Che m' ha di tue bellezze innamorata:
Abbi pietà di questa verginella
La qual per tua ancilla a te s' è data.
Se'l Ciel vuol, signor mio, che io sia quella
Che sia da' tuo begli occhi tormentata,
Tu sai ch' errar non posson, signor mio,
Però che la natura è quel che dio.
Io ho disposto, o che mi dia la morte,
O che per tua ancilla oggi m' accetti:
Se tu mi serri di pietà le porte,
Io veggo e' sensi dalla morte stretti.
Sarai tu, signor mio, si crudo e forte
Che muover non ti possin mie diletti?

Soccorri, signor mio, non mi far torto.

GRISANTE maravigliandosi di tanta bellezza, dice a Daria:

Se per un matrimonio che è temporale <sup>2</sup>

Tu mi prometti dar tanta bellezza,
Se col parlar che par proprio immortale
Tu cerchi tor da me tanta durezza,
Se per volermi far seguire il male
Tu usi nel parlar tanta dolcezza,
E sai ch' io son di terra e pien d'errore,
Pensa quel che faresti al mio Signore!

Tu se' la mia speranza e 'l mio conforto:

DARIA tutta commossa, scusandosi, dice:

O dolce signor mio, sappi che quando Io venni innanzi al tuo gentile aspetto, Mi mosse tanto il caso miserando

Le ediz. ricorette: Sai ch' to non erro , signor mio grazioso; Colui la se' che mi può dar riposo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le ediz, ricorrette: Se per un sol diletto temporale.

Del tuo infelice padre poveretto, Pel qual ti vengo, signor mio; pregando Che tu lievi dal cuor si van concetto, E pensa ch'egli è padre, e tu figliuolo, E che dolore egli è trovarsi solo.

GRISANTE comincia a disputare con Daria e dice:

Dimmi che grazia a questi vostri Dei Chieder si debbe, quando l'uomo adora?

Risponde DARIA:

Sappi che tutti quanti e' pensier miei, E di ciascun che i nostri Dei adora, È di pregar che da' maligni e rei Ci guardin d' ogni tempo, punto e ora.

GRISANTE a Daria:

Per certo ch' io non posso immaginare Che un ch' è guardato mi possa guardare.

Chè, se non fussi il gran provvedimento, Sarebbono ogni notte lacerati;
Perche non caschin per acqua o per vento Voi gli tenete col ferro legati.
Chi è quel cieco, fuor del sentimento, Che non conosca che sono insensati?
Si che riterna a Dio, padre clemente, Che a tempo è chi col cor sempre si pente.

DARIA convertita, tutta lieta dice:

Sia ringraziato Dio, padre superno, Che m' ha pel servo suo mostro la via, E datomi tal lume e tal governo Che ancor salvar potrò l'anima mia: Che, quanto più con la mente discerno, Adorar questi Dei è gran pazzia: Però dispongo al tutto battezzarmi, E vo' di Cristo serva e ancilla farmi.

GRISANTE battezzandola dice:

fo ti baltezzo, per virtù del Padre Del Figliuol poi e lo Spirito Santo, E priego te, sorella e santa madre, Ch'ella ti vesta del suo sacro ammanto: Se vuoi vestire di virtù leggiadre, Volta sempre a Maria la voce e'l canto, Perch'ella è fonte e mar di ciascun bene, Donde ogni grazia in questo mondo viene. GRISANTE E DARIA vanno predicando, e dicono cosi:

O stolti e fuor del vero sentimento Che siate tanto nello error protervi, Come credete voi che uno elemento Nello stato di grazia vi conservi? Iddio ha fatto el ciel e 'l firmamento Del qual e' vostri Dei son fatti servi: Non crediate che 'l mondo stato sia: Ciechi, tornate alla diritta via.

DARIA predicando dice:

Anzi vanno adorando una figura
La qual non parla, non ode e non vede:
Quel che ha fatto Dio e la natura
Nessun di noi in alcun modo el crede:
Quando verrà per voi la sepoltura,
Dove non speri alcun trovar merzede
Perchè e' convien che quel che nasce mubia,
L' alma all' inferno, alla terra le cuoia.

Uno Romano udendogli, dice:

Chi son costor che predicando vanno, E hanno tanto popol convertito?

Risponde una donna:

E' son cristian che con malizia e 'nganno Si m' hanno già levato el mio manto.

El ROMANO dice:

E' si vuol ire a riparare al danno, Acciò che Claudio ci pigli partito; Però che in questo ogni virtù consiste: Chi presto e bene al principio resiste.

El ROMANO trovando el prefetto dice :

E' son qua dua, magnifico prefetto, Che hanno la fede messa in iscompiglio; E se non si ripara con effetto E' potrien dare allo imperio di piglio. Hanno di Cristo molte cose detto, E molti hanno seguito el lor consiglio: Si che ripara con prudenza e' ngegno, Chè poca cosa fa voltare un regno.

El PREFETTO dice al cavaliere:

Va', cavaliere, intendi el caso à punto, E se fia il vero io gli farò dolenti.

08 RAPPRESENTAZIONE DI SANTO GRISANTE E DARIA.

El CAVALIERE dice a' birri :

Oltre su, presto, mettetevi in punto: Io so pur che al mangiar non siate lenti.

Risponde uno birro per tutti:

Ognun di noi, o cavaliere, è smunto: Di roba e di danari noi siam spenti: Noi andiam tutto el di drïeto a un messo, E per ristoro abbiam de' sassi spesso.

El CAVALIERE truova Grisante e dice:

Siate voi quei che i nostri Dei sprezzate, Gente perversa, maledetta e fella?

Risponde Grisante:

Noi predichiam di Dio la veritate, Che incarnò di Maria vergine bella. Poi, per salvar la nostra umanitate, Morte sostenne per amor di quella. Questo è quel che ciascun brama e desia.

El CAVALIER gli fa menar via:
Oltre, su presto, menategli via.

Giunti Grisante e Daria dinanzi al prefetto, el PREFETTO dice: Son questi que' cristiani scellerati

Che vanno el popol nostro sellevando?

Risponde GRISANTE :

Noi siam servi di Dio e battezzati, Ch'andiam pel mondo Iesù predicando.

El PREFETTO dice:

Del vostro error sarete castigati, Chè, quando io vengo a costor ben pensando, Costor con loro inganni e false vie Tengeno el mondo pien di ipocresie.

El PREFETTO gli manda ad adorare l'idolo e dice:

State su, cavalier possenti e franchi,
Io vo' che vo' intendiate il pensier mio:
Io ho disposto al tutto, e che non manchi,
Che qui Grisante adori el nostro Dio;
E, se non lo farà, nessun si stanchi
Di far che pianga el suo peccato rio.
Fate che a' nostri Dei facci orazione.

E comanda che Daria sia messa in prigione : E Daria presto sia messa in prigione. El CAVALIERE mena Grisante al tempio e dice:

E' ti bisogna qui disporti al tutto
Far sacrificio al nostro Ercole santo.

Risponde GRISANTE:

E' sarà il corpo mio prima destrutto E prima finirò mia vita in pianto, Ch' adorar voglia un legno senza frutto, Lassando Dio che creò tutto quanto, L' abisso, el cielo, el sole e gli elementi: Più presto io vo' patir mille tormenti.

El CAVALIERE dice:

Io so che al fin tu muterai pensiero : Dè, guarda pur che l'ira non trabocchi.

Risponde GRISANTE:

Fa' quel che vuoi, chè quello in cui spero Mai tolto mi sarà davanti agli occhi.

El CAVALIERE legandolo dice:

Oltre, veggiam se costui è si fero: Facciam che 'l corpo suo per forza scoppi: Leghiànlo stretto in tal modo, che 'l core Lassi gli spirti, e muoia di dolore.

El CAVALIERE volendo legare Grisante e stringendolo, non potendo, dice:

Che vuol dir questo? io non lo posso intendere: Questo mi pare un caso molto strano, Che un sol da tanti si possa difendere: Dunque il nostro poter sarà pur vano?

Un ALTRO cavaliere dice:

Io veggo un nerbo a sua potenza arrendere: Può far il ciel che stringer nol possiàno? Menianlo alla prigione strettamente, Ch' io intendo che 'l prefetto sia presente.

Tornano al prefetto, e un bi loro dice:

Noi siam davanti a tua magnificenza
Venuti tutti, come si richiede:
Tu sai che noi facemmo dipartenza
Per far Grisante tornare alla fede:
Ma tanto grande è stata sua potenza
Che senza mai mutar, non ch' altro, un piede,
Potuto ha più che tutti quanti noi:
Si che fa' or di lui quel che tu vuoi.

Vol. II. 10

El PREFETTO va in persona a vedere, e dice:

Andiam, ma presto, ch'i' lo vo'vedere, Ch'io spero al fin che le saran parole. Altro rimedio converrà tenere, Ch'io so a punto quel che costni vuole: So che col fiasco non mi darà bere: 1 lo vo' provar come la carne duole. Gettinsi in terra: el me' ricolga el peggio; Tutti son d'una buccia, a quel ch'i' veggio. 2

El PREFETTO vedendo uno lume nella prigione, dice:

Che vuol dir questo lume tanto grande? Vedesti voi già mai tanto splendore Che fuori e drento in ogni luogo spande, Che per dolcezza e' mi si strugge il core?

GRISANTE essendo in prigione dice:

Queste son di Iesu le sue vivande Le quali a' servi suoi manda il Signore: E son ripieni di tanta dolcezza, Che, chi le gusta, ogni altra cosa sprezza.

El PREFETTO irato dice:

Tu mi fai di parole un gran garbuglio, Ch'ella mi par la predica todesca: Perchè fai di bugie un gran miscuglio Non creder mai che del tuo mal m'incresca.

El prefetto si volta al cavaliere e dice :

Prendete un legno a'piè d'un gran cespuglio, Fate che d'ogni parte il sangue gli esca: Oltre su presto, le catene a dosso, Rompetegli la carne, e'nervi e l'osso.

GRISANTE orando dice :

Padre del cielo, apri le sante porte Della immensa pietà al tuo suggetto, E fammi nel martir constante e forte; Ardi di carità la mente e 'l petto.'

<sup>2</sup> El me' ricolga il peggio, ved. vol. I, pag. 224. Tutti son d'una buccia, cioè son tutti della stessa risma, ha anche es. del Firenzuola.

¹ Questa frase, rammentando l'altra registrata nei vocabolari: A questo fiasco bisogna bere, parrebbe voler significare: So che non mi obbligherà a far quel ch' egli vuole: se pure, essendo affine anche all'altra frase: dar a bere per dare ad intendere, non volesse significare: non gli riuscirà di imbrogliarmi, di impastocchiarmi, perchè io so quel ch' egli vuole.

Fammi venir felice alla tua corte, E fammi in ciel sopra ogni coro eletto, E a questa gente, o clemente Signore, Piacciati perdonargli per mió amore.

Non sentendo Grisante pena alcuna e vedendo cadere in terra

e' ministri, CLAUDIO dice:

Fatelo rivestir, ch' io non potrei Creder che fussi se non giusto e santo, E per aprirvi a punto e' pensier miei Io sento el cuor che m' arde tutto quanto; E, s' io il vedessi, a pena il crederrei Che questo fussi per virtu d' incanto: Onde io rifiuto e' nostri falsi oracoli, Poi che visto ho di lui tanti miracoli.

CLAUDIO prefetto dice a Grisante:

Noi abbiam visto, o buon servo di Dio, Quanta forza abbi la tua santa fede: E chi segue Iesu clemente e pio Più grazie gli è donate che non chiede, E senza quello ogni pensiero è rio Come per prova e per segni si vede Pe' quai noi ti preghiam, se ne siam degni, Che la diritta via ci monstri e'nsegni.

Risponde GRISANTE al prefetto:

Quel vero Dio che l'universo regge Che s'è di nostra umanità vestito; Tanto è pietoso a chi l'error corregge Che sempre il peccator ha esaudito. Come fa il buon pastor che la sua gregge Cerca condurre al bel prato fiorito, Così ci chiama Dio nel santo regno, Pur che il ben operar non ci sia a sdegno.

La moglie del prefetto convertita dice al prefetto:

Dolce marito mio, poi che a Dio piace D'averci eletto nel suo santo coro, Dè, battenziànci tutti quanti in pace, Chè in quel consiste ogni nostro tesoro.

Un FIGLIUOLO convertito dice al padre:

Padre, tu vedi el mondo ch' è fallace: Non facciam, padre, come fan coloro Che per dir ben farò guaston le legge Di Dio, e mai nessun non si corregge. El PREFETTO chiede il battesimo per tutti:

O buon servo di Dio, poi che i tuo merti Hanno placato l'ira del Signore, Noi conosciam, anzi siam chiari e certi, Che'l mondo è cieco, vano e pien d'errore: Però le sante braccia a noi converti A battezzarci con pietoso core.

GRISANTE gli battezza e dice :

Così vi mondi Dio d'ogni peccato, E facci ognun nel ciel lieto e beato.

Uno va allo imperadore e dice:

Giove ti salvi, o imperador giocondo:
Tempo è che presto si ripari al danno,
Però che Claudio ha quasi messo al fondo
La fede nostra con malizia e 'nganno;
E, perchè gli ha del reggimento el pondo,
Molti de' suo roman seguito l' hanno:
Si che ripara con prestezza e bene,
Chè senza capo nulla si mantiene.

Lo IMPERADORE dice a' sua cavalieri :

Presto su, cavalier, mettete in punto Arme, corazze, rotelle e celate, E quando ognuno a Claudio sarà giunto Fate che qui legato lo meniate, E, se alcun altro con lui fia congiunto, Fate pur che a nessun la perdoniate.

Uno CAVALIERE dice :

Andiam via presto; uno facci la scorta, Però che il caso della fede importa.

E' cavalieri giungono a Claudio, e uno dice:

Vienne, ribaldo mancator di fede:

A questo modo lo imperio si tratta?

Non sperar di trovar mai più merzede,

Ma di lassar la signoria t'adatta.

Risponde CLAUDIO e dice:

Quel vero Dio che l'universo vede Sempre a' suo servi maggior grazia ha fatta Che non è questa, e maggior gloria dona A chi per lui ogni cosa abbandona. Claudio essendo giunto innanzi allo imperadore, lo IMPERA-DORE dice:

> È questo, Claudio, el merito che rendi A chi t' ha fatto sopra ogni signore? A questo modo lo imperio defendi, O cieco, pien di vizii e pien di errore? Fa' che alle mie parole bene attendi Se non ch' io ti farò far poco onore: Muta l'oppinion proterva e ria, Se riaver tu vuoi la signoria.

Risponde CLAUDIO allo imperadore:

Io vo' con tutto il cuore amare Dio E la sua madre e' suo devoti santi: In quel vo' sempre por tutto il desio, Quel vo' sempre laudar con inni e canti. Che giova di seguire il mondo rio, E l'alma in sempiterno viva in pianti?

Lo IMPERADORE lo fa mettere in prigione:
Su, cavalier, mettilo un po' in prigione,
Ch' io lo farò mutar d'oppenione.

Ora fa Celerino in luogo di Claudio:

Lieva su, Celerin, mettiti in punto Perchè di Claudio io ti do il reggimento: Questo è del mio pensieri tutto il sunto: Ch'i' voglio al tutto ogni cristian sia spento.

Risponde CELERINO:

Io non saro si presto al luogo giunto Ch'io farò sopra ciò provedimento, E, dove andrà l'onor della corona, Io metterò l'avere e la persona.

CELERINO preso la signoria, manda Daria allo imperadore:
Presto su, cavalier, metti in effetto
Di menar Daria al nostro imperadore,
Chè rare volte ne' casi mi metto
Dove si tocca degli Dei l'onore.
So che lo imperador n'arà diletto
Perch' ella è di tutte l'altre il fiore,
E essendo si bella e si prudente
Convertirassi alli Dei facilmente.

El CAVALIER mena Daria allo imperadore:
Sacra corona d'ogni laude degna,

Per parte del prefetto io son mandato, Perchè colui che di mal far s' ingegna Convien che porti pena del peccato. E perchè Daria e nostri Dei non degna. Anzi ha per tutto Iesù predicato, In modo che se non si riparava El mondo sotto sopra rivoltava.

Lo IMPERADORE dice:

Molto m' è grato di veder la pruova Se la potrà lo imperio convertire: Che ben cosa saria stupenda e nuova Se una donna m'avessi a sbigottire. Ma, perchè il ver nel domandar si truova, Fa' che tu m' abbi a punto el caso aprire, E non voler che, per la tua durezza, Morte di te spenga la tua bellezza.

Risponde DARIA:

La mia bellezza è fatta tanto grande Che spegner non la può la tua potenza. Chi gusta del mio Dio le sue vivande Farebbe a tutto il mondo resistenza: Iesù è quel che in noi sue grazie spande, Icsú fa l'uom tornare a penitenza: Ouel sol confesso e tengo per mio Dio, Benigno protettor del corpo mio.

Lo imperadore comanda ch'ella sia menata al luogo disonesto:

> Poi che non giova minacci o parole, Facciam che i fatti mutino il pensiero. Io so che al fin quando la carne duole Che l' uom non è così costante e fiero. Poi che i tormenti mia lei provar vuole, Io ne vedrò di questa cosa el vero. Fa', cavalier, che tu la meni presto Fra l'altre donne al luogo disonesto.

Essendo Daria nel luogo disonesto, uno leone viene a sua guardia, e lo imperadore fa trovare uno ruffiano che la sforzi e contamini:

Andate presto, e trovate un uom tale Che sia di vizii e di lussuria pieno E che senza pietà facci ogni male D' invidia e rabbia e pien d' ogni veleno.

Uno servo dice:

Io ne so un, signor, che tanto vale Che 'l mondo presto gli verrebbe meno, E è da farne in questo caso stima, Però che de' ribaldi egli è la cima.

El servo va al ruffiano e dice:

Tu sia per mille volte il ben trovato Testa mia infarinata, senza sale; Io t' ho una ventura oggi trovato Che mai facesti miglior carnasciale.

El RUFFIANO risponde:

Io son d'ogni arte bagnato e cimato, <sup>1</sup> E sempre cerco di commetter male; E se io dicessi mie tristizie tutte, Io n'ho più dieci volte che Margutte.

El servo lo mena allo imperadore:

Vienne, compagno mio, ch' i' ti prometto Che mai facesti la miglior pensata: Tu toccherai d' un cibo si perfetto Che allettar ne potrai ben la brigata.

El RUFFIANO dice:

Andianne, ch' i' son più ch' un bacin netto ' E ho la cappa poco fa giocata: Botisi, quando io perdo a dadi o carte, Ch' i' darei non che a lei, allo Dio Marte.

El servo dice allo imperadore:

Ecco qui, imperador, quell' uom da bene Che è per Roma tanto divulgato, El qual per ubbidir l'imperio, viene: Capo de'tristi questo è nominato.

Lo imperadore dice al ruffiano:

Da poi che'l segno nostro in fronte tiene, E' si può giudicar che sia provato: Però di Daria io ti fo protettore, Acciò che tu le dia fama e onore.

<sup>1</sup> Bagnato e cimato si dice propriamente del panno, che è in punto quando è bagnato e cimato: e per traslato si dice di persona che ha tutto quel che si rieerca per essere una data cosa: ma per lo più si usa ironicamente, e in cattivo senso.

<sup>2</sup> Netto come un bacino, nettissimo: alludendo allo stato di miseria in cui si trova, avendo perduto al giuoco persino la cappa.

El RUFFIANO allo imperadore dice:

Non dubitare, imperador, ch' io sono Di qualità ch' ella si può botare, Chè, s' io non sento di danari el suono, Io le uso di e notte bastonare. So che lo indovinar li parrà buono, Chè mai nessuna mi può contentare. Però vo' comperar la borsa nuova, Chè in sul principio si fa buona pruova.

Giugne el ruffiano a Daria e il leone se lo caccia sotto, e DARIA lo scongiura e dice:

Io ti scongiuro per virtu di quello Il quale ogni animal teme e onora, Che fi ritorni umil più ch' uno agnello, Ch' io non vo' che nessun per me qui mora. Che se gli avessi una oncia di cervello Conoscerebbe il demon che l'accuora: Mostragli, Iesu mio', la tua potenza, Acciò che e' torni a vera penitenza.

DARIA dice al ruffiano:

O stolto, cieco, privo di ragione,
Povero d'intelletto e di consiglio,
Che per virtù di Dio oggi un leone
M'ha liberato dal tuo crudo piglio,
E tu che hai lo ingegno e discrezione
Fatto simile a quello eterno giglio
Venuto sei per tormi quel tesoro
Che Dio ha posto in ciel sopra ogni coro!

El RUFFIANO dice a Daria:

Sposa di Cristo, graziosa e pia
Che m' hai dal crudo morso liberato
De l' animal feroce e sua balia,
Senza guardare al mio grave peccato,
Io ero fuor della diritta via,
Nè mai conobbi quel che m' ha creato.
Or confesso Iesu con tutto il core,

Però ti priego che tu facci segno Allo animal che mi lassi partire: So ben che di tal grazia non son degno, Perchè il peccato si vorre' punire.

E chiego perdonanza dello errore.

DARIA dice al leone:

Io ti comando per quel santo legno Dove Cristo per noi volse morire, Che, come quello ogni nimico scaccia, Così tu non ardisca alzar la faccia.

Uno va allo imperadore e dice:

Sacra corona, appresso della porta Di Daria, è un leon tanto terribile El qual, mugghiando, si gli fa la scorta E parmi molto nell'aspetto orribile, E, per amor che a quella Daria porta, Fa cose che a veder sono incredibile.

Lo imperadore dice che si debba trovare e' cacciatori:

De' cacciator farete qui venire

Che con prestezza lo faccin morire.

Uno chiama e' cacciatori e dice:

Su presto Gherardino e Zanabone Giovan del Bruca, Marcetto e Fracasso, Chiamate Buriasso e Lorenzone, El Tinca, el Zeta, Morgante e Marmasso, El Coccodrillo e Bobi del Falcone E Bertuccin che va col collo basso: Trovate il corno, e'cani ognun alletti.

Uno CACCIATORE, fuggendogli uno cane dice:
Tè tè, Pezzuolo, una mazzata aspetti.

E cacciatori vanno a trovare el leone, e il leone piglia tutti li cacciatori, e Daria dice loro:

Se voi liberamente promettête
Adorar quel che è creator del tutto,
Se la malvagia setta lasserete
De' vostri Dei ch' anno il mondo destrutto
E se del mio Iesù voi proverete
Quanto suave sia suo dolce frutto,
Scampar potrete di si gran periglio:
Si che seguite, ciechi, el mio consiglio.
E' CACCIATORI essendo tutti liberati, insieme dicono così:

Dolce Signore, apri le sante braccia Della misericordia a' servi tuoi : Fa' che nessun mai più non ti dispiaccia ; Iesù benigno, aiutaci che puoi : Tràci, Iesù, di si tremenda faccia: La tua gran carità descenda in noi, E chi non crede in te, Signore eterno, Fallo provar le pene dello inferno.

Uno servo va allo imperadore e dice:

Sappiate, imperador, che l'animale Ha della caccia avuta la vittoria: Forza, ingegno o prudenzia nulla vale, Chè tratto ha quasi ognun della memoria. Se non che Daria ha riparato al male Mostrando di Iesù la somma gloria: Noi eravam per modo tormentati Che a pezzo a pezzo ci aria lacerati.

Lo IMPERADORE manda a Celerino:

Presto su, servi mia, senza indugiare, Fate che Celerin pigli partito:
Vo'che nel fuoco si facci abbruciare, E che non parta se non è finito.
A questo modo non potrà scampare, Se già non fussi dello inferno uscito:
Poi facci d'aver Daria nelle mani Ch'io vo'che morti sien tutti e' cristiani.

### Uno servo va a Celerino e dice:

Io son mandato a voi, degno prefetto, Per parte dello imperio e sua potenza, Acciò che tu ripari con effetto A un lione che fa gran violenza: Io credo che sia il diavol maladetto Che sta sempre con Daria alla presenza: Però fallo abbruciar nel fuoco ardente, E Daria manda a lui subitamente.

### CELERINO dice al cavaliere:

Oltre su, cavaliere, andiam via presto:
Fa' di ordinare una gran compagnia,
Ch' io vo' veder che lion sarà questo
Che usa tanta forza e gagliardia.
Bisogneria che fussi molto destro
Se gli scampassi dalle rete mia;
E perchè Daria non possa aiutarlo,
Vo' che col fuoco andiamo a ritrovarlo.

DARIA veggendo mugghiare el lione gli dice:

Non dubitar, che quel che t'ha creato Ti scamperebbe da maggior periglio: Va' dove vuoi sicuro in ogni lato, Che nessuno alzera non che altro el ciglio. Ritorna, adunque, al tuo antico stato, E segui, e non temer del mio consiglio: Va' pur sicuro, che l' eterno Padre Ti scampera dalle feroce squadre.

CELERINO mena Daria allo imperadore:

Ecco qui quella Daria meretrice Che si faceva dal lion guardare.

Lo IMPERADORE dice a Daria:

Hai tu disposto, falsa incantatrice, Di non volere a'nostri Dei tornare? Se tu gli adori io ti farò felice, Ma nol facendo, tu non puo'scampare: Fa' or quel che ti pare e parla chiaro, Chè nol facendo e' non ci fia riparo.

Risponde DARIA:

Io vo' per Iesù mio patir la morte, E portar per suo amore ogni tormento.

Lo IMPERADORE dice a Daria:

Io so che poi tu non sarai si forte.

Risponde DARIA:

Io non temo minacci nè spavento: El morir a ognun dato è per sorte, Nè il ciel perderò mai, s'io non mi pento.

Lo IMPERADORE dice :

Guarda quel che tu fai.

Risponde Daria: Preso il partito
Passa l'affanno, o cieco e rimbambito.

Lo imperadore dice che Grisante sia cavato di prigione:

Fate Grisante uscir della prigione, Ch' io son disposto di fargli morire. Io son venuto in tal desperazione Che converrà ch' io mi facci ubidire. Fa', Gelerin, di amministrar ragione, Acciò che un altro non pigliassi ardire.

Risponde CELERINO allo imperadore:

Io farò, non temer, tanta giustizia

Che non sarà de' tristi tal dovizia.

CELERINO comanda che Grisante e Daria sieno messi in croce e abbruciati:

Fate che sien sopra un legno sospesi, Legati stretti con le braccia in croce, E poi che sien dal fuoco in modo incesi Che sappin dir come la fiamma cuoce.

El CAVALIERE chiama e' giustizieri:

Oltre su presto, e'gli stanno cortesi: Canaglia maladetta e gente atroce! S'io truovo col baston qualche costura Forse voi sforzerete la natura.

GRISANTE e DARIA orando dicono:

Padre del ciel, che per nostra salute Che di Maria prendesti carne pura, Per cavarci da eterna servitute Volesti in croce trasmutar figura, Dè fa', Signor, che questa gioventute Ritorni a contemplar la tua natura, E dacci el premio di tanto dolore, Acciò che il servo torni al suo signore.

Fatta l'orazione, si rompono le croce; l'idolo scoppia, a'ministri si ratrapano le mani: CELERINO dice:

> Io non so più quel che mi possa fare Chè castigata sia tanta nequizia. E' sanno lo Dio lor tanto pregare Che far non puossi in modo alcun giustizia: Egli hanno fatto l'idol rovinare, Tanto son pien d'inganni e di malizia, E per maggiore strazio, e'rattrappati Per le lor mani vengono sanati.

Lo IMPERADORE comanda che siano sotterrati vivi:

Or oltre, Celerino, e' ci conviene
Far che non segua qualche caso strano:
Tu vedi come il popol poi ne viene,
E spesso un monte torna presto in piano:
E chi in paura la gente non tiene

¹ Un monte, una cosa grande, torna, si riduce in piano, viene al basso, al nulla, si annienta: il popolo per sua mobilità, e quando non sia tenuto a freno colla paura, ne viene, e distrugge colle sue mani i più alti e vetusti edifici, le più antiche e venerate istituzioni.

El popol si solleva a mano a mano; Però farai cavar di molta terra E vivi in una fossa gli sotterra.

Risponde CELERINO allo imperadore:

Questo mi pare un consiglio perfetto.

Io intendo comandarlo al cavaliere, E farò fargli quanto tu m' hai detto Chè non è tempo di star a vedere.

CELERINO dice al cavaliere:

Presto su, cavalier, farai concetto Ch' io intendo la giustizia mantenere. Fa' che tu facci terra assai cavare E vivi gli farai poi sotterrare.

El CAVALIERE dice a' marraiuoli :

Venite, marraiuol, ch' io vi protesto Che mai facesti la miglior giornata. Colui che l' opra sua farà più presto, Io gli farò toccare una schiacciata.

Uno MARRAIUOLO dice:

Costui ci va pascendo pur d'agresto O di bel dir di farci una insalata, <sup>1</sup> E non ci porta pure un po'di pane: Andianne, che gli venga il vermocane.

GRISANTE e DARIA orando tutti a dua insieme dicono:

Ricevi, padre, e'tuoi servi diletti E aprici del ciel le sante porte. E in questo punto in noi tal grazia metti Che superar possiam si aspra morte: Fa'che noi siamo in ciel fra gli altri eletti A trionfar nella superna corte, Dove cantando l'angelica voce Contempla quel signor che morì in croce.

Mentre che sono sotterrati, cantano Laudate dominum omnes gentes e qui finisce la loro passione.

L'ANGELO licenzia el popolo:

Avete udito, o auditor presenti, Come s'acquista in ciel corona e palma:

¹ Pascer d'agresto o di bel dir (di belle parole) di fare un insalata non sono registrati nel Vocab. che registra altri modi consimili. Il Poliz.: Tu lo pasci di frasche e di parole Di risi e cenni e di vesciche e vento.

# 122 RAPPRESENTAZIONE DI SANTO GRISANTE E DARIA.

Solo a quel sommo ben drizzar le menti, E levar via dal cuor la grave salma. E nessun sia ch' al demon rio consenti, Chi brama al buon Iesù locar sua alma. Quello è bene che mai nessuno stanca: Ogni altra cosa in brieve tempo mança.

Vegga ciascuno il tempo quanto varia: La vita nostra è fragile e mortale; Questo oggi ha fatto che Grisante e Daria Ha combattuto e vinto il mondo frale; La cui speranza forte ci è contraria, Nè su nel ciel con quella al fin si sale. <sup>1</sup> Però lo esemplo loro oggi c' invita Gercar d' aver quella gloria infinita.

¹ Così stanno questi versi nelle stampe originali: e il senso alla meglio si raccapezza, ma l'angelo veramente potrebbe spiegarsi meglio.

# RAPPRESENTAZIONE

ÐΙ

# SANTA MARGHERITA.

-6300

Riproduciamo la più antica edizione che trovasi in Palatina, e che è così descritta dal BATINES, Bibliogr., p. 53.

Festa di Santa Margherita. — Fece stapare Maestro Francesco di Giouani Benuenuto: sta dal canto de Bischari. In 4º di 6 c., con 6 fig. S. s. ma dei principi del Sec. XVI. — Ve ne ha pure un'altra edizione Stampata ad istanza di M. Francesco di Giovanni Benvenuto nel 1546, edi cui si trove un esempl, nella Corsinisna.

- Le altre edizioni, col titolo di Rappresentazione c Festa, sono le segg.:
- (Firenze) MDLIIII del mese di gennaio. In 40 di 6 c. con 11 fig.
- In Fiorenza l'anno MDLVII. del mese di marzo. In 4º di 6 c. con 11 fig.
  - In Fiorenza l'anno MDLXX. In 4º di 6 c. con 9 fig.
- In Fiorenza a stanza di Jacopo Chiti. MDLXXI. In 4º, di 8 c. con 14 fig.
  - S. n. (sec. XVI) In 40, di 6 c. con 8 fig.
  - In Siena alla loggia del Papa. S. A. In 4º di 6 c. con 5 fig.
  - In Siena s. a. In 40, di 6 c. con 4 fig.
- Si citano ancora le seguenti ediz. in 4º: Firenze 1551 (Hibbert, nº 6469),
- Firenze, 1584 e Siena, 1610 (Pinelli, 2576-8); e Venezia, Aless. de Vecchi, 1606, in 8° Venezia, Domenico Lovisa, s. a. in 8°.

La Rappresentazione è tolta dalla Legenda aurea del Varagine: vedi

DOHURT Dict. des Legend. p. 824-56; e pei Misteri per tal soggetto, ivi pag. 836, e DOHURT Dict. des myst. 501.

Una leggenda italiana in prosa su Santa Margherita trovasi nel vol. 5º delle Vite de' Santi, ediz. Manni: ed un'altra ne fu testè stampata in Venezia dal Prof. Ferrato.

# L' ANGELO annunzia:

Quel vero e magno Dio qual mai non erra E è bontà immensa e infinita,
Mirabil si dimostra in cielo e in terra
Ne' giusti e santi quali al bene invita,
Si come per quel vinse l'aspra guerra
De' tre crudel nimici, Margherita;
La cui vittoria, esemplo a noi viventi,
Reciteremo a tutti voi presenti.

Uno Prete cristiano dice in presenzia di Santa Margherita:

Chi vuol salute eterna possedere Convien che in sè ritenga fede viva, Però che non può l' uomo a Dio piacere Se di tal fede la sua mente è priva; Con ragion vera ancor si può vedere Come da quella ogni bontà deriva: Questo è quel fermo e stabil fondamento Qual non teme acqua o impeto di vento.

Di molte varie sette ho letto e visto Le loro opinion vane e fallace, E certo vedo la fede di Cristo Sola fra tutte l'altre esser verace; Per quella alfin si fa del cielo acquisto, Ove riceve l'uomo eterna pace: A questa santa fede ognuno invito, Come a regale e splendido convito.

# Dice Santa MARGHERITA:

Benchè io sia constituta in età tenera, Il mal dal ben discerno vedo e intendo; Già nel mio cor pel tuo parlar si genera Tal fede, quale io vera esser comprendo. La mente mia sol Cristo onora e venera, E come vinta, al suo imperio m'arrendo: Quel debbo or far vorrei che m'insegnassi, Acciò per ignoranzia non errassi.

El PRETE risponde:

Dimmi el nome e l'origin di tua vita, E poi t'insegnerò tuo ben felice.

Risponde Santa MARGHERITA:

Son detta e nominata Margherita, Di nobil padre e degna genitrice; Da me quella per morte s'è partita E resto in cura della mia nutrice; Mio padre Teodosio è ancor vivente In Antiochia, e è ricco e potente.

El PRETE dice:

Acciò sia Margherita preziosa
Prima convien che riceva il battesimo;
Di Cristo sarai casta e vera sposa,
Renunziando in tutto al paganesimo;
Vita cristiana non ti sia gravosa,
Si come io vedo e provo in me medesimo,
Però se credi al mio buon documento,
Contenta sia pigliar tal sacramento.

Risponde Santa MARGHERITA:

Io me ne strugo, e parmi già mille anni; Non differir, concedimi tal dono.

El PRETE dice:

Acciò che non incorra eterni danni A battezarti già parato sono. Per fuggir del demonio e' falsi inganni Renunzia a quello, e chiedi a Dio perdono E credi in Iesù Cristo di buon core, Quale è delle nostre alme redentore.

Risponde Santa MARGHERITA:

Renunzio interamente a Satanasso, E al mio Dio perdon domando e chiedo: A quel per umiltà mio core abbasso, E veramente in Cristo spero e credo: Quel sia mio sposo, mio diletto e spasso, Perchè gli è mia salute, come vedo: Mosso mi sento il core ad amar quello, Poi che gli è il puro immaculato agnello.

El PRETE la baltezza e dice:

Con l'acqua io ti battezo, lavo e mondo Da ogni colpa, e macula e difetto; Libera sei dallo infernal profondo, E puoi condurti a stato alto e perfetto.

Risponde Santa MARGHERITA:

Drento mi sento il cor lieto e giocondo Per la presenzia di Iesù diletto, Che per me sparse il prezioso sangue, Del qual mio cor d'amor ferito langue.

El PRETE dice:

Nel bene incetto sia perseverante, E contro a tre nimici starai forte: Cioè, demonio, carne e mondo errante, Quai ti minaccion cruda e aspra morte. In ogni aversità sarai costante; Se vuoi condurti alla celeste corte, Oserva quel ch'io dico, e resta in pace.

Risponde Santa MARGHERITA:

Tutto farò quel che al mio Jesù piace.

El prete si parte, e Santa MARGHERITA truova la nutrice e dicegli:

Cara nutrice, ascolta buone nuove:
Già fatta son cristiana e battezata;
Non seguo più Nettuno, Marte e Giove:
Da me ogni lor setta è rinegata.
Sol Cristo adoro, quale il cor mi muove,
E sono a quello sposa dedicata:
Tanta forteza drento al cor mi sento,
Ch' i' non temo del mondo alcun tormento.

La nutrice risponde a Santa Margherita, e dice:
Come hai avuto, figlia, tanto ardire

A farti battezar, senza timore
Del padre tuo, che ti farà perire,
E moverà contra me il suo furore?
Dinanzi a quel non potrò comparire;
Solo al pensar tutto mi triema il core;
Di mia fatica perderò il salario,
E sarà mio nimico e aversario.

Risponde Santa margherita:

Andrai dinanzi a quello, e non temere Di cosa alcuna, chè di certo spero Interamente ti farà il dovere, E proverrai quel dico sarà vero. Prima domanda, e poi gli fa'assapere Di mia conversion tutto lo intero; Fa' quel ch' io ti consiglio, e va sicura.

Risponde la NUTRICE:

Per oggi, or su, mettianci alla ventura.

La nutrice va al padre Teodosio e dicegli:

El ben trovato sia, caro padrone;

Se t' è in piacere, ascolta una parola.

Risponde Teodosio:

Si ben, dirai quel vuoi, come è ragione; Ma prima di'quel sia di mia figliuola.

Risponde la NUTRICE:

Truovasi in buona disposizione, Et ha diletto star secreta e sola; Già comincia a toccar do'quindici anni, E convien provedergli nuovi panni.

Per questo son venuta, e per danari, Secondo che richiede mia fatica; Ho fatto sempre e' debiti ripari ' Circa di lei, e del mio si nutrica. Ancor tenuto ho modo che la impari Esser prudente, e modesta, e pudica: Avendola allevata tanto bene, Ti chiedo el giusto di quel si conviene.

Risponde Teodosio dandogli danari:

Tu hai ragione; io son molto contento, E intendo darti più che tu non chiedi; Tien qui, per or, ducati cinquecento, Et a tutti e' bisogni sua provedi. Io farò molto più s' io non mi pento, Però che altri figliuoli non ho eredi. Un singolar ricordo ti vo' dare, Che quella non facessi battezare.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le opere necessarie per provvedere ad ogni occorrenza, e riparare ciò che si perde o lacera o consuma.

La NUTRICE risponde:

In questi giorni tornando io di fuori Da un cristian la trovai battezata, Del che ne presi al cor tanti dolori Che m' hanno presso di vita privata.

Risponde Teodosio:

O cristian, pien d'inganni e seduttori Inverso la mia figlia tanto grata! Io giuro di tal gente maladetta Di corto farne far crudel vendetta.

Seguita TEODOSIO:

Fa' che non la conduchi al mio conspetto Ch' io fo pensier mai più quella vedere; In questo la m' ha fatto tal dispetto Che mi sarie in vederla dispiacere. Tienla presso di te nel proprio letto E fa' di quella quel che t' è in piacere; Va', ch' io la lasso in tutto al tuo governo, E non la vo veder più in sempiterno.

Partesi la NUTRICE e dice a santa Margherita:

Io torno di danar piena e fornita Dal padre tuo, et è mirabil cosa Che non ti vuol veder più in questa vita, E poi che sei cristiana, e' t' ha esosa. Figliuola mia diletta, Margherita, Se vuo' star meco, non vo' sia oziosa: Io ti do in guardia le mie pecorelle: Con diligenzia attenderai a quelle.

Santa MARGHERITA risponde:

Dolce nutrice, io ti prendo per madre E porterommi come cara figlia;
Poi ch' io son desolata dal mio padre,
Tu, come genitrice, mi consiglia.
Desidero seguir virtù leggiadre,
Con umiltà inclinando le mia ciglia;
Però quel che comandi, adempio in tutto,
Sperando trarne prezioso frutto.

Santa MARGHERITA piglia uno bastoncello e guida le pecore e dice:
Cristo si fe' pastor di pecorelle,
Come lui disse con sua lingua e voce;

E con benignità, per salvar quelle, Volle morire al monte in sulla croce: E fecele lucente chiare e belle Nel sangue sparso in tante pene atroce: Questo mi si presenta oggi al diserto, E tutto il core al mio lesti converto.

Santa MARGHERITA si pone a sedere, e canta questa lauda come si canta: O vaghe Montanine e pastorelle.

« O vaghe di Iesù o verginelle Ove n'andate si leggiadre e belle?

» Ove è il vostro Iesà, ch'andar solete Per suo amor cercando vera luce? Se con salute quel trovar volete Udite che vi chiama ad alta voce; Vedetelo confitto in sulla croce, Chè ha il cor ferito, e esciene flammelle.

» Noi vegniam per trovar Iesù diletto, Che in brieve tempo l'abiamo smarrito; Per nostro error e colpabil difetto L'abbiam lassato, e s'è da noi partito: Cercandolo n'andiam per questo sito Per ritrovarlo, miser tapinelle. »

Dipoi el prefetto OLIMBRIO in sedia dice:

Parate, servi mia, oggi una caccia
Sol per pigliar piacer sollazzo e spasso.
A tutti insieme venir meco piaccia,
Nessun sia tardo a muovere il suo passo.
Venga ciascun con lieta e chiara faccia
Per monti e valle e piani, in alto e basso.
Le callaiuole portino e' villani,
E' gentil giovan guideranno e' cani.

E'GIOVANI della caccia cantono questa Canzona:

Iamo alla caccia, su alla caccia
Su su su su, ognun si spaccia.

<sup>2</sup> Sorta di rete che si pongono alle calle o callaje per farci incappar dentro

le lepri.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> È questa una parodia spirituale della nota canzonetta Vaghe le montanine e pastorelle, che fu lungamente attribuita al Poliziano, ma la cui prima forma appartiene certamente al Sacchetti. Trovasi anche con qualche varietà di lezione, e con l'aggiunta di tre altre strofe, nelle antiche raccolte di Laude spirituali, e nella ristampa dell'avvocato Galletti, Firenze, 1864, a pag. 105.

Finita la canzona suonano e' corni, e'l CAPOCACCIA dice al Prefetto:

In ordine siam tutti al tuo comando: Signor, pigliam la via qua pel diserto; Ciascun di noi ne vien lieto e cantando Però che della preda ognuno è certo; Andranno e'nostri can come volando, Sendo alla caccia ognun di loro esperto.

Risponde il Prefetto e dice cosi:

Or oltre su, escian fuor della porta, E prenderem la via quale è più corta.

Fanno la caccia, dipoi, tornando, el PREFETTO vede Santa Margherita e dice:

In quella macchia io vedo una donzella Quale è tutta gentile, al mio parere; Et a' mia di mai vidi la più bella, E nel mio cor n'ho preso gran piacere. Parmi sia più lucente che una stella, E non mi sazia sol quella vedere. Va, capocaccia, e menala a palazzo; Con suo onor ne vo'prender sollazzo.

El CAPOCACCIA va a Santa Margherita, e dice:
Gentil figliuola, vieni al mio signore.

Risponde Santa MARGHERITA:

Vuole ei ch'i'venga teco sola adesso?

Risponde il CAPOCACCIA:

Si vuol: vien meco e non aver timore: Così per suo comando e'm'ha commesso; Da quel riceverai gloria e onore, Come per sue parole e'm'ha promesso.

Santa MARGHERITA risponde:

Non posso al non venir far resistenzia; Senza timore io vengo a sua presenzia.

Mentre che vanno, Santa MARGHERITA dice:
Signor Iesù, diletto e caro sposo,
Non lassar macular mia carne pura:
In te, Signore, è tutto il mio riposo,

E sola col tuo aiuto son sicura. Ogni gran pondo non mi fia gravoso Se meco sei, mentre mia vita dura; Fammi ferma e costante, salda e forte A sopportar per te tormenti e morte.

El Prefetto in sedia dice a Santa Margherita:

Diràmi el nome tuo apertamente,
El al mio dir darai responsione,

E di che nazion, popolo e gente Sia nata, e qual sia tua religione.

Santa MARGHERITA risponde:

Margherita son detta certamente, Di nobil sangue, e con gran devozione Seguo la vita santa de' cristiani, Renunziando a'nostri idoli vani.

El Prefetto risponde:

Él nome è grazioso e'l sangue è degno, Ma sola è vana la cristiana setta. Se vuoi ricever luogo nel mio regno Et esser cara sposa mia diletta, Rifiuta Cristo con tutto il tuo ingegno, E sarai sempre a' nostri Dei accetta; La ignorante età tua e puerile Di nobil, t' ha condotta ad esser vile.

Risponde Santa Margherita al Prefetto e dice:

Se ti degni ascoltar la mia dottrina
Ti mostrerrò l'error del tuo concetto.
È un sol Dio, una virtù divina,
Una potenzia, un ben pieno e perfetto;
Quanto la mente a quel si abbassa e inchina,
Tanto ne prende più chiaro intelletto;
Ma tu che poni e credi esser più Dei,
In grande error e ignoranzia sei.

Già intese questo Socrate e Platone
Et Aristotil d'ingegno elevato;
Ciascun di loro uno Dio esser pone,
E per diversi modi l'han provato.
Adducono e' cristian le sue ragione
A provare un sol Dio esser beato;
Questo confessa la cristiana fede,
La qual fa degno ognun che la possiede.

Risponde il PREFETTO:

Non più parole: pensa a'casi tuoi Mentre che in carcer tu starai rinchiusa; E se al mio parer consentir vuoi Non resterà tua mente più confusa.

E voltandosi il Prefetto a' ministri dice:

Andate insieme tutti quanti voi Senza porre altra esamina e accusa, E quella rinchiudete giù in prigione, Acciò si muti di sua opinione.

E' ministri la mettono in prigione, e il PREFETTO dice:

Tempo è ormai andare al sacrifizio De' nostri sacri Dei alti e beati; Voi, sacerdoti, direte l'ofizio, E noi staremo in terra ginochiati: Impetrerrem di certo benefizio, E sopra ogni altro saremo esaltati; Prendi lo incenso quel che ha il piviale, Ghè'l fumo più di ogni altra cosa vale.

Vanno al tempio, e il SACERDOTE col terribulo incensa gl'idoli e dice:

Fumus incensi sursum elevatur Ad nares magnas omnium Deorum, Turribulum dum manu conquassatur Thura transmictit ad celestem chorum; Chatenulis pendentibus ligatur Ut videatur pulchrum et decorum; Ita recipiantur nostre preces, Ut in latrinis reponuntur feces.

Seguita il Sacerdote, e dice al ministro quale è pien di sonagli:

Soffia, Giovan, chè 'l fumo vadi in alto, E metti su lo incenso ancor di nuovo; Dipoi farai presso all' altare un salto, Mentre che qui sto saldo e non mi muovo. E lassati cascare in sullo smalto Infin che giù da basso io ti rimuovo; Ancora atorno atorno non t'incresca Saltar co' tuo sonagli alla moresca.

Fa la moresca; dipoi el Prefetto torna in sedia e dice al cavaliere:

Va': cavalieri, e nanzi al mio cospetto Conduci Margherita con prestezza.

El CAVALIERE risponde:

Fatto sarà, magnifico Prefetto,

Tutto quel che comandi con destrezza.

El CAVALIERE va alla prigione, e dice a santa Margherita: Vien fuor, chè grande onor io ti prometto, Se del cor muterai la tua durezza.

El CAVALIERE mena Santa Margherita al Prefetto, e dice: Eccola qui condotta alla presenzia, Come mi comandò Vostra Eccellenzia.

El Prefetto dice:

Sei tu ancor mutata di pensiero, E vuoi al mio volere acconsentire?

Risponde Santa MARGHERITA:

Signor no, ch' io adoro uno Dio vero, E Cristo, qual per me volle morire.

El PREFETTO risponde:

Io ti farò straziar con vitupero: Vuo' tu però per le mie man perire?

Risponde Santa MARGHERITA:

Non creder per tuo dir ch'io mi spaventi; Morte non temo, nè pene e tormenti.

El PREFETTO dice a' ministri, e loro fanno quello che lui dice:

Acciò che al mio voler quella s'arrenda Traetegli di dosso le sue spoglie, Et alla corda vo'che si sospenda, Con verghe sia percossa in pene e doglie; Chi, pe'tormenti, del mal non si emenda E'frutti lassa, e sol prende le foglie.

Risponde Santa MARGHERITA:

Allora io prenderò suave frutto, Quando il mio corpo fia infranto e destrutto.

Essendo Santa Margherita legata alla fune e percossa con le verghe, lei dice:

O Iesú dolce, o puro e mondo agnello, Qual fusti alla colonna flagellato, Fa' che il mio cor da te non sia ribello, Benchè sia il corpo afflitto e macerato: Fammi patir con gaudio tal flagello Acciò che io mi conduca al vero stato Della felice tua beatitudine, Dove è dolcezza senza amaritudine. Dice il PREFETTO:

Ragguarda, Margherita, tua bellezza, E di quella abbi ormai compassione.

Santa MARGHERITA risponde al prefetto:

Beltà di mortal corpo non apprezza Quel che vive con fede e con ragione, Ma sol quella dell' alma, con certezza, Quale è capace di salvazione. Al mio sposo offerisco il corpo e l'alma Dal quale aspetto la celeste palma.

Risponde il Prefetto:

Ancor la tua dureza non s'è mossa, E par che non estimi queste pene. Più aspramente vo'che sia percossa, E'l sangue verserà fuor delle vene.

E voltandosi il PREFETTO a'ministri, seguita dicendo:
Con uncini e con graffi infino all' ossa,
Fendete il petto, e le sue spalle e rene;
Non vo'che mai si dica per novella
Che io sia vinto da vil femminella.

E'ministri fanno quello che dice il Prefetto, e LEI dice a Dio:

O redentor del mondo, Iesù pio, Qual per me in croce il sangue tuo versasti, Tu sei quel vero e immortale Dio Che alla imagin tua già mi creasti; Per tuo amore effundo il sangue mio, Et amo te qual me tu sempre amasti; Ricevi il sangue di tanto supplizio, Qual t' offerisco in vero sacrifizio.

#### Dice il Prefetto:

Può esser che tu sia di cuor si dura Che non ti muova a tanti aspri tormenti? Destrutta è tua bellezza e tua figura, E con parole ancor non ti lamenti. Servar ti vo' nella prigione oscura, Acciò che io veda ancor se tu ti penti.

E voltandosi a'ministri seguita:

Fate che la sia adesso incarcerata, E da nessun sie vista e visitata.

E' ministri menano Santa Margherita in prigione, e par-

tonsi, e uno Angelo con una falcola accesa giugne in carcere e dice:

Quello eterno splendor che'l ben produce, Quale è della tua alma caro sposo, Mi manda a te, con la sua chiara luce In questo oscuro carcer tenebroso, Per dimostrarti quello esser tuo duce, Nel qual debbe esser sempre tuo riposo: Con la sua grazia sarai preparata, Però che dal Demon sarai tentata.

L'angelo si parte e apresi la prigione, e santa MARGHERITA escie fuora, e vede venire uno dracone inverso sè, e dice:

Io vedo qua venire un gran dracone Qual cerca di volermi devorare; Nel corpo sento gran tentazione E non vorrei in voluntà cascare; Questo è il demonio che si contrappone A chi vuole in virtù perseverare.

El dracone s'appressa, e santa MARGHERITA cava fuora una croce, e dice:

Per la virtù di questa santa croce Parti di qua, bestia cruda e feroce.

El dracone si parte, e santa MARGHERITA seguita dicendo:

Laudato sia lo sposo mio diletto
Che m' ha per sua bonta lo aiuto porto;
Sentomi drento al core un tal diletto
Qual mai gustai con tanto gran conforto.
Frigido resta il corpo e mondo il petto,
Come se fussi al tutto spento e morto.
Questa gran tentazione è superata,
Del che ne sarò sempre al mio Dio grata.

Viene il demonio in forma d'uno uomo con le corna in capo, e santa MARGHERITA dice:

Ecco venir il nuovo Satanasso, Qual porta contra me veleno e tosco.

Quando el diavol giugne, santa MARGHERITA lo piglia pel collo e gittalo in terra: pongli il piè sopra del collo e dice:

Sopra del collo tuo estendo il passo

Calcando te, demon, qual ben conosco.

El DEMONIO risponde:

Omè omè, io sono afflitto e lasso! Lassami andar, ch' i'tel domando e posco; Mai più mi appresserò alla tua faccia, Nè farò cosa alcuna ti dispiaccia,

Risponde santa MARGHERITA:

Confessa prima che a far qua venisti, E poi da me tu sarai licenziato.

El DEMONIO risponde:

Io sono il capo de' ribaldi e tristi,
E cerco di condur l' uomo al peccato;
E benche maggior pena poi n' acquisti,
Son per invidia nel vizio indurato:
Ero venuto a te per questo effetto,
Acciò seguissi il voler del prefetto.
Tu resti vincitrice, e io confuso,
E non ho fatto quel desideravo;
Io son da te omai tanto deluso

Ch' io mi posso chiamar peggio che stiavo.

Risponde Santa Margherita:

Dé, lassami ora andar. Levati suso,
Non mi tornar più innanzi, iniquo è pravo.
Le tue malizie son tutte scoperte,
Di che ne reston nostre mente esperte.

El demonio si parte, e santa Margherita ritorna in prigione, e il Prefetto dice al cavaliere:

> Va', cavalier, di nuovo alla prigione, E mena a mia presenzia Margherita; Faragli nota la mia intenzione: Ch'io gli perdono se la s'è pentita; Ma se non vuol mutare opinione La priverò al tutto della vita.

Risponde il CAVALIERE:

Degno prefetto eccelso e onorando, Con diligenzia farò il tuo comando.

El CAVALIERE va alla prigione, e dice a santa Margherita:
Sta su, vien meco, dinanzi al rettore
A presentarti al suo gran tribunale;
Se tu vorrai lassare il tuo errore,

Libera tu sarai da ogni male. Quanto che no, con tutto il suo furore Ti priverà di vita corporale.

Risponde Santa MARGHERITA:

La morte aspetto con gran desiderio, Sperando conseguirne refrigerio.

Giunti dinanzi al Prefetto, dice il Prefetto a Santa Margherita:

Grande è la pazienzia delli Dei Verso di te nel mal tanto ostinata: Se nella prima opinion tu sei, Io vo'che sia di nuovo flagellata.

Risponde Santa MARGHERITA:

Farai quel che tu vuoi de' fatti miei: Io non mi son dal mio voler mutata; Oggi il tuo Dio è tanto paziente Che come pietra alcun dolor non sente.

El PREFETTO irato dice:

O femmina malvagia, qual tien gioco De'nostri Dei che son di gloria degni! Spogliatela di nuovo in questo loco Acciò che di parlare a quella insegni, E ponetegli al petto ardente faoco Che vi rimanghin delle fiamme e'segni. Poichèha parlato con tanta vecordia, Io non gli voglio usar misericordia.

E' ministri gli scoprirono il petto, e pongongli le falcole accese, e Lei dice:

> Non son degne queste passione Alla futura gloria quale aspetto. Divento or di miglior condizione, Si come l'oro al fuoco è più perfetto.

El Prefetto dice:

Acciò che l'abbi maggior passione Sue man legate e' piedi a suo dispetto, E sia'n un vaso d'acqua fredda immersa, E resterà de' membri afflitta e persa.

E'ministri la pongono legata nel vaso, e viene un tremuoto e LEI si scioglie e escie fuora e dice:

Signor, tu m' hai disciolta e' mia legami; Però ti rendo grazie, onore e laude. Conosco veramente che tu mi ami, E'l mio cor per dolceza è lieto e gaude. Sol resta or che alla gloria tu mi chiami, Superate le insidie e prave fraude Del mondo, della carne e del demonio, Di che non bisogna altro testimonio.

### Dice il PREFETTO:

Menala, cavalier, fuor della strada Per osservar la debita giustizia: Ciascun de' tuo ministri teco vada, Essendo esperti nella tua milizia; Fagli tagliar la testa con la spada A un che abbi in tal atto perizia.

El CAVALIER risponde:

Tutto farò secondo el tuo precetto, Perchè da te mio premio solo aspetto.

El CAVALIER dice a' soldati:

Venite insieme tutti meco, armati A dar la morte alla cristiana stolta; Et in tal modo siate preparati Che da nessun cristian la vi sia tolta.

Giunti che sono al luogo della giustizia, Santa MARGHERITA dice:

In mezo de' ministri e tuo soldati Una parola, o cavaliere, ascolta; Dammi spazio di orar, se gli è onesto.

Risponde il CAVALIERE:

Io son contento, or su, spacciati presto.

Santa MARGHERITA s' inginocchia e dice:

Dolce sposo Iesù, grazie ti rendo Che m' hai condotto al fin con la vittoria; In manus tuas, domine, commendo L' anima mia qual tu conduca a gloria; Poi che per te, Iesù, mio collo estendo Dà grazia a chi di me farà memoria; Converti questo popol, se ti piace, E lo spirito mio ricevi in pace.

El boia taglia la testa a Santa Margherita, e l'ANGELO licenzia il popolo:

Morte qual per natura è formidabile, Di nostra vita l'ultimo terribile, Per grazia del Signor si rende amabile E pare a molti tal cosa incredibile, Et ancor molto più questo è mirabile Nel sesso femminil tanto vincibile, Come ciascuno ha visto alla presenzia; Laudate Dio e abbiate licenzia. 

### RAPPRESENTAZIONE

DI

# BABLAAM E JOSAFAT

DI BERNARDO PULCI.

- wen-

L'edizione originale è così registrata dal Batines, Bibliogr., pag. 15:

Incomincia la rapresentatione di barlaam et iosafat com posta per bernardo pvl ci. et prima langelo an nvntia.

Questa edizione sa parte del vol. 2º della Raccolta di Rappresentazioni stampata nel secolo XV, ove occupa 19 carte più una in bianco, con la segnatura d-f. In sondo si legge soltanto la parola Finis.

L'edizione da noi esemplata, col confronto dell'antecedente, è questa:

La rappresentatione divota di barlaam et iosafat.

In-4°, s. a. n. ma dello scorcio del secolo XV. In caratteri tondi; di 8 carte a 2 col, di 42 versi, non numerate ma segnate aiiii. Ha 8 figure, ed in fondo si legge la parola Finita. — Un esemplare ne fu venduto 2 st. alla vendita Heber.

#### Altre edizioni:

- Fece stampare maestro Francescho di Giovani Benuennto sta dal canto de Biscari. Adi xxiiii. di Marzo, M. D. XVI. In-4º di 8 carte con 6 figure.
- In Firenze l'anno MDLVIII. In-4°, edizione simile alla precedente. Buona e rara, secondo il Poggiali, ed è notata anche nel Catal. Wellesley.
- --- Un'altra edizione di Firenze, 1560, in-4°è citata dall'Haym e dal Quadrio.

Questa rappresentazione che, sebbene del Pulci, non è fra le migliori dell'antico teatro spirituale, anche perchè vi mancano molti fra gli episodi dell'antica leggenda, non è da confondersi con altra dello stesso titolo, ma pur ad essa inferiore, composta dal Socci Perretano o Paretano, interno alla quale è da vedere il Batines, Bibl., 67.

Le origini indiane di questa vulgatissima leggenda furono egregiamente chiarite dal D'. Felice Liebrecht, professore nell'Università di Liegi, in una dissertazione inserita nel Jahrbuch für romanische und englische literatur (II, 314-34), e che per gentile assenso dell'Autore, possiamo premettere alla nostra Rappresentazione. L'amico e collega Prof. Emilio Teza si è preso il carico della versione, ponendovi i richiami al testo sanscrito e greco, e facendovi alcune giunte che, per distinguerle, vennero chiuse in parentesi quadre.

Per l'illustrazione dei molti episodj onde si compone questa ricca leggenda, alcuni dei quali si sono conservati di versione in versione, mentre altri se ne sono staccati, e sonosi uniti ad altre leggende e tradizioni e novelle, è da vedere ciò che discorre il Dunlor, Geschichte der Prosadichtungen (Berlin, Müller, 1851) da pag. 27 a 32, e le aggiunte fattevi dal Liebracut, pag. 462.

La più antica redazione della Leggenda di Barlaam e Josafat è quella greca, che l'Allacci ed altri, contradetti dal Fabricio, dall'Oudin e in generale dai moderni, attribuiscono a Giovanni Damasceno, e che fu primamente pubblicata dal Boissonnade nel vol. IV degli Anecdota græca.

Dal greco deriva la redazione latina attribuita a Giorgio Trapezunzio, ma più antica del tempo in cui questi visse, secondo ebbe a notare per primo il Barri. Nè questa sola, ma molte altre redazioni se ne hanno in lingua latina, fra le quall sono da notare quella di Vincenzo Bellovacense nello Speculum historiale, lib. LXV, e quella di Iacopo da Varacine nella Legenda aurea. Un'altra versione latina fu pubblicata dal Barone di Reissensera nel vol. X del Bulletin de l'Académie royale de Bruxelles. Parecchi testi latini troviamo indicati nel Catalogue des Mss. des Départements, 1, 491, 320; 11, 240, 803.

Ii Barlaam e Josafat fa parte, sotto varie forme, della letteratura di quasi tutti i popoli orientali od occidentali. Di antiche versioni orientali fanno menzione i signori Meyer e Zoyenberg a pag. 315 dell'opera che più sotto citeremo; e, fra tutte, merita forse qualche parola il Figlio del principe ed il dervisce [nazir] di Λ. Ibn Chisdai. Primo a collegare questo libro chraico al Barlaam fu lo Syenschneider nel 1851 (Zeit. morg. Gesell., V. 89-93): il quale, anche prima, ne aveva tradotti alcuni luoghi nel Busch' Jahrbuch, V, VI (Vienna. 1845-46) e nella Manna (1847). Quello non abbiamo potuto vederlo: questa contiene i capi XI, XXI e XXIV, insieme a parecchie sentenze poetiche.

Ora, come avverte il dotto orientaliste, il racconto del Chisdai mostra le sue origini nelle parole messe innanzi all'indice: parla il traduttore dalla lingua greca nella lingua araba; ed egli ne conchiuse che da una traduzione araba non ancora scoperta, fatta sul greco, e mussulmana nel colorito, avesse rifatta la ebraica un uomo già noto per altre versioni dall'arabo, Abraham Ibn Chisdai, florito verso il 1255-40 a Barcellona.

Più tardi fu scoperto il manoscritto arabo (Zeit. morg. Gesell., VII, e STEINSCHNEIDER, Hebr. Bibl., III, 120); ma nel 51 lo STEINSCHNEIDER non conosceva il greco del Damasceno che di nome, e a trovare il legame tra l'oriente e l'occidente erasi servito del Barleam tedesco di Rodolfo da Ems.

Dobbiamo all'amicizia del prof. S. De Benedetti di potere avvertire alcuni confronti colla leggenda italiana, e aggiungeremo a'capitoli del Figlio del principe le pagine che vi rispondono nel Barlaam di Roma (1816). Introd. (pag. 1), cap. I (pag. 2-5), cap. II, 111 (pag. 5-7), cap. IV (pag. 8-10), cap. V (pag. 10-15), cap. VI (pag. 15-20), cap. VII (pag. 20-22), cap. VII (pag. 23-27), cap. XI (pag. 45-49), cap. XII, uel principio (pag. 62), cap. XII (pag. 49-51), cap. XV (pag. 53-54), cap. XVI (pag. 54-57), cap. XVIII (pag. 58-61), cap. XV (pag. 60-62), cap. XX1 (pag. 57-58).

Nella prefazione, Ibn Chisdai dice d'avere cercato, presso gli antichi, parabole ed esempi: e, dopo molte indagiui, avere trovato questo volume scritto in favella barbara e in lingua straniera. De 55 capitoli ne quali è diviso il libro, quelli dopo il XXI s'allontanano dalla storia italiana: invece della conversione de famigli e del padre di Giosafat e della morte di ambidue, l'ebraico prosegue cogli insegnamenti del dervisce, religiosi e filosofici, e chiude con la sua partenza dal principe.

11 BRUNET, Manuel, III, 542, il DOUBET, Dictionn. des legendes, col, 1230, e il GRESSE, Lehrb. d. Literarghesch., II, 3, pag. 460 e Trésor de livres rares, I, pag. 293, ne registrano versioni prosaiche o poetiche, tedesche, svedesi, danesi, boeme, polacche, ec., e ne ricordano una ancora in lingua tagala stampata a Manilla per opera dei Gesuiti nel 1712. — Circa la versione provenzale è da vedere ciò che ne riportano i signori MEYER e ZOTENBERG, a pag. 352.- Le varie redazioni francesi sono notate dal Douber, op. cit., col. 77, che riproduce la prolissa e noiosa amplificazione composta nel XVI secolo da Jehan de Billy prieur de la Chartreuse de N. D. de Bonne Esperance, la quale occupa non meno di 173 colonne del Dictionnaire des Legendes. Ma più ampie e più sicure notizie hanno raccolto i già ricordati signori Meyer e Zotenbere a pag. 318-26 e 329-62 del poema da essi edito l'anno 1864 nella Bibliotheck des litterarisch. vereins in Stuttgart (vol. LXXV): Barlaam und Josaphat, französisches gedicht des dreizehnten jahrhunderts von Gut de Cambrat. - Al poema essi hanno aggiunto anche un Mistero composto fra la fine del XIV e i primi del secolo XV. E dopo pubblicato cotesto importante volume, uno dei due

operosi e dotti editori, il signor Paul Meyen, inseriva nella Bibliothèque de l'école des chartes, XXVII année, loms II, VI' série, pag. 513 e segg. un curioso frammento in antico francese, che deriva non dal latino ma dal testo greco, ed è contenuto sui margini di un manoscritto del monte Athos. (Fragments d'une ancienne traduction française de B. et J. faite sur le texte grec au commencement du XIII's.)

In Italia la leggenda di Barlaam e Josafat ebbe tutte le forme proprie dell'arte popolare. Dopo ricordate le due Rappresentazioni antiche, aggiungeremo che sotto la forma rusticana di Maggio, la leggenda è tuttavia nota nel contado toscano, e in specie in quel di Pisa, ove si rappresenta e si stampa ad uso del popolo. Ho infatti dinnanzi a me il Maggio di S. Giosaffat, Volterra, tip. Sborgi, 1867 di pag. 48, in-24°, che comincia col discorso del Re Avvenerio:

Festeggiamo, o miei baroni, Che alla fine ottenni un figlio Bello e candido qual giglio Dalli Dei benigni e buoni, ec.

Delle narrazioni in prosa, tre sono le versioni a stampa. Una è quella ricordata dal Gamba (Testi di lingua, nº 933 in nota) in-4º, senza alcuna data, ma del secolo XV, che conservasi nella Trivulziana. L'altra è quella messa a luce in Roma da Mons. Bottani nel 1734 coi tipi del Salvioni, in-4°, e ristampata pur in Roma dal Mordacchini nel 1816, in-8°. La terza si trova a pag. 124 del volume Rime e prose del buon secolo della lingua, tratte da'Mss. e in parte inedite (edit. Tel. Bini) Lucca, Giusti, 1852. Innumerevoli però sono i codici che, con maggiori o minori differenze, contengono questa leggenda. Il Gamba ci fa sapere che un codice di maravigliosa bellezza, scritto per uso di Bona moglie di Galeazzo Sforza e ricco di eleganti miniature si trova nella Biblioteca di Brera a Milano. Parecchi codici ne sono indicati dal Lami, Cat. Riccard., pag. 376 e 377. I signori MEYER e Zotenberg hanno pubblicato e messo a confronto brani tratti da tre diversi codici delle Biblioteche parigine. Il Morelli nel Catal. Farsetti, I, 240, 291, 294, ricorda tre codici, tutti e tre differenti dai testi stampati: ed altri ancora se ne trovano fra i codici canoniciani di Oxford (Mon-TARA, Catalogo, col. 141, 199, 210, 215, 249). Uno già appartenuto al Manni, e anch' esso di lezione diversa dallo stampato, si conserva a Firenze nella privata Biblioteca Frullani.

«Continus tuttavia a stamparsi ad uso del popolo una leggenda che forse, d'età in età e di edizione in edizione, risale a quella del XV secolo, notata dal Gamba. Ne ho sott'occhio una stampa di Firenze, 1827, nella stamperia Formigli, di pag. 48, in-16° con figure. Porta per titolo: Vita di S. Giosafat convertito da Barlaam, nuovamente corretta, ristampata e di

figure adornata; titolo che concorda abbastanza con quello dell'edizione di Messina, 1678, ricordata dal Bruner: Vita di S. Giosafat convertito dal Barlaam, non che con una edizione ricordata dal Quadrio (IV, 378) Venezia, Bindoni, 1539, in-8°: La Vita di S. Giosafat convertito per Barlaam, e con altra di Firenze, Pagolini, 1582: Vita del glorioso S. Giosafat convertito da Barlaam. La redazione popolare parrebbe dunque accordare ne titolo il primo luogo a Giosafat. E mi sembra dover errare certamente il Bruner quando, dopo citata l'edizione messinese, soggiunge: Probablement ce livre n'est qu'une réimpression du poème intitulé: Della Vita di S. Giosafat convertito da S. Barlaam eremita, canti V, composti per D. Attilio Opezzingel cavaliere galermitano. Palermo, G. F. Carrara, 1584.

Questo poema del cavaliere palermitano non sembra scendesse mai fra il popolo, al quale però non fece difetto la prediletta forma di leggenda in ottava rima. Il Mortara a col. 71 del suo prezioso Catalogo exfordiano, ricorda una Leggenda di Sancto Giosafa figliuolo del Re Avenire dindia, che comincia: Tre persone e sancta trinitade, in fondo alla quale si legge: Questa legienda compose Neri di Landoccio Palgliaresi da Siena, ec. È noto come questo Pagliaresi fu amico e discepolo e segretario di Santa Caterina. Molto probabilmente altri codici di questa leggenda rimata del Pagliaresi is troveranno nelle Biblioteche toscane e romane: ma la mancanza di cataloghi a stampa non ci permette di indicare che il solo codice bodleiano.

# FONTI DEL BARLAMO E GIOSAFATTE

### MEMORIA

#### DI FELICE LIEBRECHT.

VERSIONE DI E. T.

Fra i libri popolari che, e nel medio evo e più giù, si diffusero per tutta Europa, de' quali nessuno che ami le lettere ignora o l'argomento o il nome, c' è ancora un romanzo spirituale che volgarmente si attribuisce a san Giovanni Damasceno, il Barlamo e Giosafatte. Che fosse proprio suo lo sostennero e lo negarono non pochi; nè io voglio ritoccare quel dubbio rimandando, anche per le altre notizie letterarie, ad altri libri; al Grasse (Lehrbuch einer allgemeinen Literatur-Geschichte, vol. II, parte III, pag. 460), al Dunlop (Geschichte der Prosadichtungen, 1851, pag. 461, nota 68) i e al discorso preposto alla mia traduzione di quel racconto (vedi Dunlop, op. cit., nota 69)2 da Rodolfo von Beckedorff. Tratterò invece di un'altra questione, nella quale variano altrettanto i giudicii, se il romanzo abbia una base storica, o no. Lo affermò da ultimo il Beckedorff; benchè agli occhi della critica poco valga il suo principale argomento; che cioè i due santi sono nel martirologio romano (27 novembre), il quale ne racconta essenzialmente le cose stesse del nostro libro. Ad ogni modo e questo autore e gli altri che ne diviscro, o ne dividono, le opinioni, colsero la verità: bensì in altro senso da quello che immaginavano; e lo vedremo. Il principe indiano, che abdicato al regno paterno, si mutò in severo anacoreta, poi in apostolo, come ci narra Giovanni Damasceno, o altro cristiano di Oriente, non è Giosafatte, figliuolo di Abennero, persone non vissute mai, ma è Siddhartha, 8 figliuolo di Cuddhodana, re di Kapilavastu, che poi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Come tutti sanno, traduttore in tedesco del Dunlop è il Liebrecht, il quale arricchi il libro di molte note.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Des heiligen Iohannes Damascenus Barlaam und Josaphat. Aus dem griechischen übersetzt von F. Liebrecht. Münster, 1847.]

<sup>3 [</sup>Anche Sarvarthasiddha.]

col nome del Buddha (il ridesto, il savio) fondò il buddianesimo, e morì a ottant'anni nel 545 av. C.

Prima di dare le prove di questa tesi debbo notare che io mi richiamo alla mia versione del Barlamo e Giosafatte (1847) da una parte; e dall'altra, per la vita del Buddha, ad una recente opera di Barthélemy Saint-Hilaire (Le Bouddha et sa religion, Paris, 1860); nella quale egli raccolse le cose dette da lui per lo innanzi nel Journal des savants, profittando delle ultime ricerche sul buddianesimo e sul suo fondatore di Prinsep, Turnour, Lassen, Burnouf, Weber e M. Müller. Cito quel libro che ognuno può fucilmente procurarsi: e non avrò a ricorrere alle fonti che giovarono al lavoro, tra le quali, la più grave per lo scopo propostomi è certo la biografia del Buddha, scritta nell'anno 76 e, v. (cf. trad. del Foucaux, pag. 17), che è piena di tanti miracoli, il Lalita vistàra. 1

Ma veniamo all'argomento. Così il Giosafatte della legenda, come il Buddha della storia sono dunque due principi indianí. Bello era il Buddha come Máyà Devi (St. H., pag. 5) sua madre: della quale sappiamo che « sa » beauté était tellement extraordinaire qu'on lui avait donné ce surnom de » Máyà, ou l'Illusion, parce que son corps. ainsi que le dit le Lalitavistára, a semblait être le produit d'une illusion ravissante. » (St. H., pag. 4.) Nel figliuolo poi, nato appena, riconobbero i brammani i segni che, secondo le popolari credenze degli indiani, annunziavano un uomo illustre (St. H., pag. 5), che commuterebbe la corona coll'ascetiamo, e scaccerebbe il demonio e le sue turbe. « Les principaux vieillards des » Gákyas se souvenaient de la prédiction des Brahmanes qui avaient annoncé » que Siddhârtha pourrait bien renoncer à la couronne pour se faire » ascète » (St. H., pag. 6); e altrove à dice il neonato (pag. 57): « je vaincrait le démon et l'armée du démon. En faveur des êtres plongés dans les » enfers et dévorès par le feu de l'enfer, je verserai la pluie du grand

Naturale è che il tibetano non risponda sempre del tutto alla lezione prescelta dall'editore di Calcutta: e il Saint-Hilaire racconcia e abbrevia le parole del traduttore francese. Per non rimutare dunque un po'troppo la Memoria del Liebrecht non ho voluto ricondurre le sue citazioni alla fonte primitiva.]

¹ (Histoire du Bouddha Sakya Mouni traduite du tibétain par Ph. Éd. Foucaux. Paris, 1860. — C'è anche il testo, ed ha per titolo Rgya tah'er rol pa: ed è una versione dell'opera indiana che possiamo chiamare I giuochi in disteso, cioè il Lalita vistara. (Dicesi vistara e vistăra.) Qua e là cito de'luoghi tolti all'originale sanscrito pubblicato a Calcutta nella Biblioteca indica da Rajendralil Mittra: The Lalita-vistara or memoirs of the life and doctrines of Sâkya Sinha. Calcutta, 1853-1858. Non ne uscirono che cinque fascicoli che ci portano quasi alla fine del capo XXIII: e tutta l'opera ne debbe avere vensette. L'editore voleva darcene una traduzione inglese; ma s'arrestò al capo secondo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Måyånirmitamiva vimbam Måyå-namasankathitä. L. Vis., III, pag. 29.]

<sup>3 [</sup>L. Vis., cap. VII, pag. 97; Fouc., pag. 89].

nuage de la Loi, et ils seront remplis de joie et de bien-être. Lo stesso leggiamo di Giosafatte: « trovandosi il re in tale orribile errore ed inganno, gti nacque un bambinetto, oltremodo gentile nell'aspetto, che colla fiorente bellezza annunziava il suo avvenire; dicevasi infatti che in messun tempo, in nessun luogo di quella terra, non era mai nato fanciullo così avvenente, così grazioso. » (B. und J., pag. 14) [testo, pag. 18]. Il capo degli astrologi poi ne predice: « come i corsi delle stelle mi insegnano, o re, questo figlio che ti nasce non progredirà nel tuo regno, quanto in altro migliore e incomparabilmente più alto. E ancora io credo che si rivolgerà alla religione de cristiani da te perseguitata, nè penso che-egli fallisca al segno ed alle sue speranze. » (Pag. 15) [testo, pag. 19].

In ambidue i giovinetti crescevano maravigliosamente le virtù del corpo e dell'ingegno: (St. H., pag. 8; B. und J., pag. 24) [testo, pag. 29] e dalla prima età si diedero alla contemplazione. Leggiamo del Buddha che « au milieu des compagnons de son âge, l'enfant ne prenait point part à leurs jeux: il semblait dès lors nourrir les pensées les plus hautes; souvent il se retirait à l'écart pour méditer » (pag. 6): e di Giosafatte: « la salutare parola gli toccò il cuore: e la grazia dello Spirito Santo cominciò ad aprire i suoi occhi intellettuali, e a condurlo al verace Iddio.» (Pag. 26)

· salutare parola gli toccò il cuore: e la grazia dello Spirito Santo cominciò · ad aprire i suoi occhi intellettuali, e a condurlo al verace Iddio. · (Pag. 26) [testo, pag. 30]. Ma il padre di Siddhartha ha paura di codeste inclinazioni del figlio; che, adempiendo le profezie, e lasciando il trono, non piegasse all'ascetismo. Gli fabbrica de' palazzi, lo fa severamente custodire. « Cependant · le roi Cuddhodana devinait les projets qui agitaient le cœur de son fils. . Il redoubla de caresses et de soins pour lui. Il lui fit faire trois palais · nouveaux, un pour le printemps, un pour l'été et un autre pour l'hiver : et craignant que le jeune prince ne profitat de ses excursions pour · échapper à sa famille, il donna les ordres les plus sévères et les plus · secrèts pour qu'on surveillât toutes ses démarches. · (Pag. 12.) Così pure di Abennero: « edificò in una città posta in disparte un bel palazzo, · e splendide stanze, e ci fece abitare il figliuolo appena compiuta la età prima. Ordinò ancora che nessuno ci avesse l'entrata: gli diede maestri » e servi, leggiadri dell'aspetto e giovani d'età, a'quali impose che non pli mostrassero i mali della vita; non morte, nè vecchiaia, nè malattia, » nè povertà, nè altri guai che gli togliessero la serenità; ma solo cose di-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Non ho sotto gli occhi la versione tedesca. Mi feci naturalmente dall'originale pubblicato dal Boissonnade in Anecdota græca, Parisiis, 1832. Eccone il titolo (volume IV, pag. 1-365) Historia psychôphelês ek tês endoteras tôn Aithiopón chôras, tês Indôn legomenês, pros tên hagian polin metenechtheisa dia Iôhannoy Monachoy, andros timioy kat enaretoy monês toy hagioy Saba: en hôi ho bios Barlaam kai Iôasaph tôn aoidimôn kai makariôn.]

• lettevoli e care; che, rallegrandosene e godendone, la sua mente non.
• meditasse il futuro. • (Pag. 16) [testo, pag. 20]. Ora la mestizia di Giosafatte fa si che egli ottiene di uscire di palazzo: e allora il padre gli prepara • scelti cavalli e corteggio di soldati degno di re. Uscisse pure a sua • posta; ma nessuno de'seguaci gli ponesse innanzi cosa da amareggiarlo. • (Pag. 27) [testo, pag. 32]. E così dell'uno come dell'altro de' principi valgono le parole dette intorno a Cuddhodana: • mais toutes ces précautions • d'un père qui craignait de perdre son fils étaient inutiles. Les circonstances les plus imprèvues et les plus ordinaires venaient donner aux • résolutions du prince une ènergie toujours croissante. •

Ma per guardarlo che facessero allontanandolo da ciò che poteva condurlo a meditare la caducità e la vanità della vita terrena. Giosafatte vede un giorno dei malati: « Il principe, che lasciava spesso il palazzo, s'accorse » un di, per la trascuranza dei servi, di un lebbroso e di un cieco: e vistili » se ne contristò nell'animo e domandò a'suoi: - Che sono mai codesti uomini? Onde viene quell'ingrato aspetto? - Essi allora, non potendo nascon-» dergliene la vista, risposero: - Sono malattie umane che sogliono venire per la corrotta materia e per i guasti umori del corpo. — Riprese il giovi-» netto: — E vengono a tutti gli uomini? — Non a tutti — risnosero allora — » ma a coloro che sono abbandonati dalla salute per la cattiva condizione degli · umori. - Di nuovo domandò il principe; - Se a tutti non accade lo stesso, o · che c'è modo da conoscere chi sarà soggetto a que'mali? O sopravvengono in modo indeterminato e impreveduto? - Ma chi - soggiunsero i servi - può » sapere e chiaramente conoscere il futuro? Ciò sorpassa la umana natura, e » non è dato che agli dei immortali. - Qui il principe cessò dalle domande: » ma per le cose vedute si rammaricò nel cuore e al caso inaspettato si » mutò l'aspetto della sua faccia. » (B. und J., pag. 27) [testo, pag. 32]. Non altrimenti ci si narra del Buddha; « Un jour qu'avec une suite nom-» breuse il sortait par la porte orientale de la ville pour se rendre au , jardin de Loumbinî auguel s'attachaient tous les souvenirs de son enfance, » il rencontra sur sa route un homme vieux, cassé, décrépit; ses veines » et ses muscles étalent saillants sur tout son corps; ses dents étalent » branlantes; il était couvert de rides, chauve, articulant à peine des sons » raugues et désagréables; il était tout incliné sur son bâton; tous ses membres, toutes ses jointures tremblaient.

. — Quel est cet homme? — ditavec intention le prince à son cocher. —
Il est de petite taille et sans forces; ses chairs et son sang sont déssèchés;
ses muscles sont collès à sa peau, sa tête est blanchie, ses dents sont
branlantes, son corps est amaigri; appuyé sur son bâton, il marche
avec peine, trébuchant à chaque pas. Est-ce la condition particulière de
sa famille? ou bien est-ce la loi de toutes les créatures du monde?

. - Seigneur - répondit le cocher - cet homme est accablé par la

. vicillesse; tous ses sens sont affaiblis, la souffrance a détruit sa force. » et il est dédaigné par ses proches; il est sans appui; inhabile aux affai-» res. on l'abandonne comme le bois mort dans la forêt. Mais ce n'est pas · la condition particulière de sa famille. En toute créature la jeunesse est » vainque par la vieillesse; votre père, votre mère, la foule de vos parents » et de vos alliés finiront par la vieillesse aussi; il n'y a pas d'autre issue · pour les créatures.

. - Ainsi donc - reprit le prince - la créature Ignorante et faible, au · jugement mauvais, est fière de la jeunesse qui l'enivre, et elle ne voit » pas la vieillesse qui l'attend. Pour moi, je m'en vais. Cocher, détourne · promptement mon char. Moi qui suis aussi la demeure future de la vieillesse, qu'ai-je à faire avec le plaisir et la joie? - Et le jeune » prince, détournant son char, rentra dans la ville, sans aller à Loum-· bini. · (B. St. H., pag. 12). 1 -

« Dopo non lungo tempo Giosafatte uscendo di nuovo s'abbattò · in un uomo grave per lunga età, aggrinzato la faccia, fiacche le s gambe, curvo, tutto bianco, senza denti e che balbettava. Se ne spo-· ventò il giovinetto, e fatto chiamare il vecchio, domandò spiegazione di • quelle strane apparenze. Risposero i seguaci: - Quest' uomo è già di molti · anni, e poi che la sua forza è a poco a poco scemata, e le membra infiac-· chirono, egli venne a tanta miseria, come tu vedi. - E quale ne sara la . fine? - chiese di nuovo. Risposero: - Null'altro lo aspetta che la morte. - Ma a tutti avviene così, o ad alcuni soltanto?—Soggiunsero quelli:— Se no n » previene la morte a toglierci di qui, è impossibile nel corso degli anni . non venire a questo stato. - E in quanti anni avviene codesto agli uomini? · e se inevitabilmente li aspetta la morte, o che non c'è mezzo da sfug-» girla e non giungere a tanta miseria? - A ciò soggiunsero: - A ottanta, a · cento anni arrivano gli uomini a quella età, poi muoiono. Altro non è » possibile; che la morte è debito di natura, imposto da principio agli · uomini, e nessuno può impedirne la venuta. Come ebbe ciò udito e veduto · quell'ingegnoso e saggio giovanetto, sospirò dal profondo del suo cuore · e disse: -- Amara è la vita e piena di ogni affanno e dolore, se così è. Or · come sarebbe l'uomo, aspettando la morte invisibile, libero di cuore; · pol che ella non si può evitare e, come dite, non la vede nessuno? - Poi · uscì: rimeditò dentro sè le cose dettegli e senza interruzione le andava · agitando e pensava spesso alla morte; tanto che da allora visse in affanno · e tormento e n'ebbe durevole dolore. Infatti egli diceva a sè stesso: -- Verrà · dunque tempo che la morte mi prenderà? E chi, dopo la morte, mi ram-· menterà, poichè il tempo tutto abbandona alla dimenticanza? E se io, · morto, mi discioglierò nel nulla? O c'è un'altra vita e un altro mondo? » (B. und J., pag. 28) [testo, pag. 33].

<sup>4 [</sup>L. Vis , cap. XIV , pag. 226; Fouc. , pag. 182.]

In simile occasione del Buddha è detto: « Une autre fois, il se diri-» geait avec une suite nombreuse, per la porte du midi, au jardin de plai-

- », sance, quand il aperçut sur le chemin un homme, atteint de maladie,
- » brûlé de la sièvre, le corps tout amaigri et tout souillé, sans compa-
- . gnons, sans asile, respirant avec une grande peine, tout essousie et
  - » paraissant obsédé de la frayeur du mal et des approches de la mort.
  - » Après s'être adressé à son cocher, et en avoir reçu la réponse qu'il en
  - · attendait:
    - . La santé dit le jeune prince est donc comme le jeu d'un rêve,
  - » et la crainte du mal a donc cette forme insupportable! Quel est l'homme
  - » sage qui, après avoir vu ce qu'elle est, pourra désormais avoir l'idée de
  - » la joie et du plaisir? -
  - Le prince détourna sen char, rentra dans la ville, sans vouloir
     aller plus loin,
  - . Une autre fois encore, il se rendait par la porte de l'ouest au
  - » jardin de plaisance, quand sur la route il vit un homme mort, placé
  - » dans une bière et recouvert d'une toile. La foule de ses parents tout en
  - » pleurs l'entourait, se lamentant avec de longs gémissements, s'arra-
  - · chant les cheveux, se couvrant la tête de poussière, et se frappant la
  - » poitrine en poussant de grands cris. Le prince, prenant encore le cocher
  - · à témoin de ce douloureux spectacle, s'écria :
  - Ah! malbeur à la jeunesse que la vieillesse doit détruire; ah!
  - » malheur a la santé que détruisent tant de maladies; ah! malheur à la
  - vie où l'homme resto si peu de jours! S'il n'y avait ni vieillesse, ni ma-
  - · ladie, ni mort! Si la vieillesse, la maladie, la mort étaient pour tou-
  - » jours enchaînées! » 1 (B. St. Hil., pag. 13.)

Nel Barlaam, come vediamo, i racconti del vecchio e del morto sono raccolti in uno solo. Narrasi poi l'incontro del Buddha con un frate mendicante [bhixu], il quale decise tutta la sua vita avvenire: « Une der-

- » nière rencontre 2 vint le décider et terminer toutes ses hésitations. Il sor.
- » tait par la porte du nord, pour se rendre au jardin de plaisance, quand
- » il vit un bhikshou, ou mendiant, qui paraissait dans tout son extérieur,
- · calme, discipliné, retenu, voué sux pratiques d'un brahmatchari, 8 te-

<sup>1 [</sup>L. Vis., cap. XIV, pag. 228; Fouc., pag. 183.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Ces rencontres diverses sont fameuses dans les legendes bouddhiques. Le roi Açoka avait fait élever des stoupas et des vinaras dans tous les lieux où le Bouddha les avait faites. Hiouen-Thsang, au septième siècle de notre ère, vit encore tous ces monuments et leurs ruines. »

<sup>8 «</sup> Brahmatchari, ou celui qui marche dans la voie des brahmanes, c'est le nom du jeune brahmane tout le temps qu'il étudie les védas, c'est-à-dire jusqu'à trente-cinq ans à peu près. La condition principale de son noviciat est une chasteté absolue. »

- » nant les yeux baissés, ne fixant pas ses regards plus loin que la longueur
- · d'un joug, ayant une tenue accomplie, portant avec dignité le vêtement
- · du religieux et le vase aux aumônes.
  - . Quel est cet homme? demanda le prince.
- Selgneur-répondit le cocher-cet homme est un de ceux qu'on nomme bhikshous; il a renoncé à toutes les joies du désir et il mêne
- » une vie très-austère ; ll s'efforce de se dompter lui-même et s'est fait re-
- ligieux. Sans passion, sans envie, il s'en va cherchant des aumônes.
  - Cela est bon et bien dit reprit Siddhartha. L'entrée en religion
- · a toujours été louée par les sages; elle sera mon recours et le recours
- · des autres créatures; elle deviendra pour nous un fruit de vie, de bo-
- nheur et d'immortalité.
- » Puis le jeune prince, ayant détourné son char, rentra dans la ville sans voir Loumbinî; sa résolution était prise. » (B. St. Hil., p. 15.)

In modo così risoluto, ma con più lungo discorso, narrasi l'incontro di Giosafatte col severo asceta ed eremita Barlamo [testo, da pag. 36 a 178-189: dal capo sesto al ventesimo primo]; ove è colta la occasione di spiegare tutta la credenza cristiana.

Poi che dunque il Buddha determinò di rinunciare ad ogni modo alla corona ed adempiere il grande atto propostosi, lo annuncia al re suo padre, il quale invano cerca trattenerlo e vede alla fine la inutilità delle sue opposizioni (St. H., pag. 15-17). Anche il padre di Giosafatte procura con tutti i mezzi di ritorre il figliuolo alla nuova religione, riconducendolo alla ldolatria; ma senza frutto; così che da ultimo determina di dividere in due il regno [testo, pag. 504] e lasciargliene una parte, credendo così di rimutare la sua intenzione di andare a Barlamo. Melvolentieri accetta Giosafatte: poi, mortogli il padre, cede la corona ad un altro e si mette in via per visiture, come aveva determinato, Barlamo. (Cap. 22, 24, 25, 32, 36.)

Il Buddha fugge in secreto dalla reggia; non ostante la vigilanza del padre e de'sudditi, e benchè ne lo sconsigliasse un servo fedele.

- . Le roi comprit qu'il n'y avait point à combattre un dessein si bien
- arrêté, et dès que le jour parut, il convoqua les Cakyas pour leur ap-» prendre cette triste nouvelle. On résolut de s'opposer par la force à la
- · fuite du prince. On se distribua la garde des portes, et tandis que les
- · jeunes gens faisaient sentinelle, les plus anciens d'entre les vieillards » se répandaient en grand nombre dans toutes les parties de la ville pour
- y semer l'alarme et avertir les habitants. Le roi Coûddhodana lui-même,
- » entouré de cinq cents jeunes Câkyas, veillait à la porte du palais, tan-
- dis que ses trois frères, oncles du jeune prince, étaient à chacune des
- · portes de la ville, et qu'un des principaux Cakyas se tenait au centre

<sup>1 [</sup>L. Vis., cap. XIV, pag. 230; Fouc., pag. 184.1

 pour faire exécuter tous les ordres avec ponctualité. A l'intérieur du palais, la tante de Siddhartha, Maha Pradjapati Gaoutemi, dirigeait la vigilance des femmes, et pour les exciter, elle leur disait: — Si, après avoir quitté la royauté et ce pays, il allait loin d'ici errer en religieux, tout ce palais, des qu'il serait parti, serait rempli de tristesse, et la race duroi, qui dure depuis si longtemps, serait interrompue.

Tous ces efforts étaient vains; dans une des nuits suivantes, quand tous les gardes, fatigués par de longues veilles, étaient assoupis, le joune prince donna l'ordre à son cocher Tchhandaka de seller son chevol. Kantaka, et il put s'échapper de la ville sans que personne l'eût aperqu. Avant de lui céder, le fidèle serviteur lui avait livré un dernier assout; et, le visage baigné de pleurs, il l'avait supplié de ne point sacrifier ainsi sa belle jeunesse pour aller mener la vie misérable d'un mendiant, et de ne point quitter ce splendide palais, séjour de tous les plaisirs et de toutes les joles. Mais le prince n'avait point failli devant ces prières d'un cœur dévoué, et il avait répondu:

• Evités par les sages comme la tête d'un serpent, abandonnés sans • retour comme un vase impur, ô Tchhandaka, les désirs, je ne le sais • que trop, sont destructeurs de toute vertu; j'ai connu les désirs, et je n'ai plus de joie. Une pluie de tonnerres, de haches, de piques, de flèches, de fers enflammés, comme les éclairs étincelants ou le sommet • embrase d'une montagne, tomberait sur ma tête, que je ne renaîtrais pas avec le désir d'avoir une maison.

. Il était minuit quand le prince sortit de Kapilavastou. .  $^{1}$  (B. St. Hil., pag. 47.)

Nè altrimenti avviene di Giosafatte quando egli annunzia a' sudditi la risoluzione di deporre la corona e di abbandonarli. • Udite dal popolo e dalla città queste parole, gran mormorio si levò tosto, e grida e agitazione e tumulto, chè tutti piangevano, e si lamentavano di rimanere orfani. Lamentavansi e insieme giuravano di non abbandonarlo, ma che lo tratterrebbero e non gli permetterebbero mai di uscire. Gridavano popolo e magistrati; ma ecco che il re fa cenno alla folla e ordina di tacere: ed egli ricominciò dicendo che cedeva alle loro rimostranze. Poi li accommiatò pieni di mestizia e coi segni sulle gote del pianto.

Poi chiamò a sè uno de'capi, Barachia, uomo che egli ammirava
 per la pietà e la santità della vita e che per ciò stimava altamente....
 presolo in disparte, gli parlò cordialmente e con ardore lo pregò di accettare il regno, di pascere il popolo nel timore di Dio perchè egli potesse pol andarsene dove bramava. Ma poi s'accorse che Barachia negava
 e rinunciava dicendo. — Ingiusto è, o re, il tuo gludicio, nè seguono le tue

<sup>1 [</sup>L, Vis., cap. XIV, pag. 244; Fouc., pag. 193.]

parole i comandi (di Dio). Chè se ti fu insegnato di amare il prossimo.

come te stesso, per quale ragione vuoi tu impormi un carico che ti sforzi
di gettare dalle spalle. Se regnare è un bene, serbalo tu il bene: se male
e inciampo per l'anima, a che gettarmelo a piedi e volermi far cadere?

Allora it re, vistolo fermo, cessò di pregarnelo.

Ma nel profondo della notte egli scrive al popolo una lettera piena di molta sapienza a raccomandare la pietà e quale venerazione dovessero a Dio, che vita offirigli, che lodi e che ringraziamenti. Da ultimo ordinava di non accettare sul trono che Barachia. Lasciò nella camera la lettera, e non visto da alcuno abbandonò il palazzo. > (B. und. J., pag. 267) [testo, pag. 327 seg.]

Giunto all'aperto, il Buddha rimuta le splendide vesti coll'abito logoro d'un cacciatore: 4 « Resté seul, le prince voulut se dépouiller des. derniers insignes de sa caste et de son rang. D'abord, il se coupa » les cheveux avec son glaive, et les jeta au vent; un religieux ne pouvait » plus porter la chevelure d'un guerrier. l'uis, trouvant que des vêtements » précieux lui convenzient moins encore, il échangea les siens qui étaient on soie de Bénarès (de Kâçî), avec un chasseur qui en avait de tout usés en peau de cerf de couleur jaune. Le chasseur accepta non sans quelque · embarras; car il sentait bien qu'il avait affaire à un personnage de baute distinction. . (St. H., pag. 19.) A ciò si accorda il racconto greco. « It » magnanimo Giosafatte lieto usci dalla reggia come uomo che rientra al-· legro a casa, reduce di lungo esilio. Vestiva di fuori gli abiti usati; ma · aveva sotto la tonaca di pelo che avevagli data Barlamo. Ma trovata nella · notte la capanna di un poverello, si spogliò del mantello e, ultima bene-. ficenza, glielo donò. Così ottenuto, per le preghiere di quel povero e di » molti altri, Iddio a protettore, e ammantatosi della sua grazia e del suo • seccorso come di abito di salute e di veste di allegrezza, uscì alla vita » solitaria. » (B. und J., pag. 274) [testo, pag. 337.]

Guddhodana seppe della fuga del figliuolo e lo fece inseguire. Ma i messaggeri ritornano senza averlo raggiunto, chè Chandaka che, mandato dal Buddha, muove loro incontro, dimostra la inutilità de loro sforzi. (St. H., pag. 20.) Anche Giosafatte è inseguito da sudditi disperati che vorrebbero impedirne la fuga: lo colgono, rientrano cou lui nella città; ma solo vuole annunziare nuovamente la ferma sua risoluzione, consolarli e poi andarsene a boschi. (B. und J., pag. 268-274) [testo. pag. 329.]

Prima di proseguire, avvertirò che il fedele servo e cocchiere del Buddha. Chandaka, si divide nel racconto greco in due; lo trovammo già nel Barachia, e prima ancora vi appariva in Zardan, guida del principe, e

<sup>1 [</sup>L. Vis., cap. XV, pag. 277; Fouc., pag. 214.]

a lui carissimo fra tutti e famigliare (pag. 25, 29, 31 seg., 157 seg.) [testo, pag. 30, 54, 36 seg. 179 seg.]

Forse ancora é da vederlo in que seguaci che rispondono a Giosafatte sul lebbroso, sul cieco e sul vecchio; come al Buddha risponde Chandaka.

Ora proseguiremo toccando delle lotte avute dal Buddha prima di giungere alla conoscenza suprema (boddhi) con Mára (Pâpîyân) dio dell'amore, de' peccati, della morte; che egli poi abbatte insteme alle orrende sue schiere. Mâra tenta, ma invano, sedurlo colle figliuole, colle belle Apsarase; deluse tornano le ninfe al padre. Finalmente: « Pâpiyân essaie un dernier assaut, en râunissant de nouveau toutes ses forces. Mais il succombe encore une fois. Son armée en désordre se disperse de toutes parts, et il a la douleur de voir ceux de ses fils qui dans le conseil avaient repoussé la bataille alter se prosterner aux pieds de Bodhisstwa, et l'adorer avec respect. Déchu de sa splendeur, pâle, décotoré, le démon se frappe la poitrine, pousse des gémissements; il se retire à l'écart, la tête baissée; et, traçant avec une flèche des signes sur la terre, il se dit, dans son désespoir: — Mon empire est passé. » 1 (B. St. Hil., psg. 64.)

Anche Giosafatte è tentato dalle belle fancíulle che, spinto da Abennero, manda al principe il mago Theudas: « Usci Theudas coll'esercito satanico che era con lui, e si armò contro la verità, chiamando molti fra gli spiriti maligni che egli sapeva pronti ad aiutare ogni tristizia e de'quali usava come di strumenti.» (B. und J., pag. 216) [testo, pag. 263.] 2 Giosafatte resiste e vince (pag. 220-221) « e gli spiriti di malvagità mandati da Theudas contro il divino giovane, se ne ritornano; i quati, benche menzogneri, vergognati, confessano la disfatta; chè sopra al lero tristo volto ne portavano chiari segni. Allora Theudas esclamò: — Ben deboli e miseri siamo noi, da non vincere un solo fanciullo! » (B. und J., pag. 252) [testo, pag. 283.]

Il Saint-Hilaire, a proposito de trionfi del Buddha sui brammani che disputavano con lui, aggiunge: (Pag. 43.) « Malgré la protection des rois et l'enthousiasme populaire, il paraît que le Bouddha eut à soutenir les luttes les plus vives et les plus persévérantes contre les brahmanes. Ces rivalités furent même parfois dangereuses. Il est vrai que le Bouddha ne ménageait pas les critiques à ses adversaires. Non content de les convaincre d'erreur et d'ignorance sur le fond même de leur système, il les traitait d'hypocrites, de charlatans, de jongleurs, reproches d'autant plus blessants qu'ils étaient mérités. Son influence ne s'étendait qu'aux dé-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E a pag. 222; (testo, pag. 220]. « Ma lo spirito maligno, che prese seco altri spiriti anche peggiori, andò alla camera del nobile giovanetto e lo assalì, accendendo in lui le vive siamme della carne, ec. »

pens de la leur, et il n'est pas de moyens qu'ils ne prissent pour arrêter des progrès aussi menaçants; leur vanité n'y était pas moins interessée que leur pouvoir. Une légende, intitulée le Prâtihârya Soûtra, est consacrée presque entière au récit d'une grande défaite que subirent les brahmanes vaincus par le Bouddha en présence de Prasénadjit; c'est comme un tournoi dont le roi et le peuple sont les juges.

Discussioni che rispondono a quelle di Giosafatte contro Nachor [pag. 255 seg.] e Theudas [pag. 285 seg.], onde esce vittorioso, convertendo gli oppositori (cap. 28, 31, 32). Del Buddha sappiamo che converti molti de messi mandatigli da Cuddhodana, e che muove ad accettare poi la nuova religione e il padre e i sudditi (St. Hil., pag. 43): così l'altro converte e Nachor [pag. 259], e Theudas [pag. 302] e da ultimo Abennero e

tutto il regno [pag. 318, 321] (cap. 34, 35).

Siamo giunti alla morte del Buddha; il quale dopo una vita piena delle più dure macerazioni e di lotte contro a' demoni, spirò infine in un bosco. « Ourouvilva est illustre dans les fastes du bouddhisme par cette longüe retraite, qui ne dura pas moins de six ans, et pendant laquelle Siddhârtha se livra, sans que son courage faillit un seul instant, aux austèrités les plus rudes dont les Dieux eux-mêmes furent épouvantés. Il y soutint contre ses propres passions les assauts les plus formidables, et nous verrons plus tard comment la légende a transformé ces luttes tout intérieures en combats où le démon Pâpiyân (le très-vicieux), avec toutes ses ruses et ses violences, se trouve enfin terrassé et vaincu, malgré son armée innombrable, sans avoir pu séduire ou effrayer le jeune ascète, qui, par sa vertu, détruïsait l'empire de Mâra le pécheur. • (B. St. H., pag. 24.)

Nè altrimenti ci narrano dell'asceta cristiano: « Giosafatte condusse ino al termine questa vita veramente angelica in terra; ed a più aspro penitenze si diede, morto il vecchio; chè egli allora, a venticinque anni, abbandonata la corona terrena, cominciò la battaglia spirituale. A pene sopraumane si assoggettò, come spirito senza corpo, per trentacinqu'anni in quel deserto: rapi molte anime umane al serpe corruttore, guidolle salve a Dio, e atimato degno dell'onore dell'apostolato, fatto per sua volontà martire, liberamente confessando innanzi a re e tiranni il Cristo, e annunziandone con potente voce la grandezza, molti demoni domò nel deserto e per la potenza del Cristo tutti li abbattè: » poi muore. (B. und J., pag. 294), [testo, pag. 361] (Cfr. pag. 274-280). Noto ancora di trapasso che, come si vede, troviamo la contesa del Buddha contro a Màra in quella di Giosafatte contro a Theudas dapprima, poi contro al demonio ed agli altri spiriti rei del hosco; così che anche questa si divide in due parti come nel fatto di Chandaka.

Alla morte tiene dietro naturalmente la sepoltura e il culto delle reli-

quie. Qui abbiamo nelle due storie nuovi riscontri. « Le Doul-va tibétain » raconte en grands détails les funcrailles qui lui furent faites. Elles » eurent tonte la solemnité de celles qu'on réservait alors aux monarques » souverains appelés Tchakravartins. Le plus illustre de ses disciples » Kâcyapa, l'auteur de l'Abhidharma ou Recueil de la Métaphysique, qui » était alors à Radjagriha, et qui allait jouer un si grand rôle dans le pre-· mier concile, se rendit en toute hâte à Koucinagara. Le corps du Bouddha » ne fut brûlé que le huitième jour. Après des contestations qui faillirent » devenir sanglantes, et qu'on ne put apaiser qu'au nom de la concorde et » de la douceur prêchées par le réformateur, ses reliques furent divisées » en huit parts, parmi lesquelles on n'oublia pas celle des Câkyas de » Kapilavastou. » (B. St. Hil., pag. 45 seg.) E soggiunge: « Le culte des » reliques était aussi répandu et à peu près aussi ardent que celui des » statues. On se rappelle qu'après la mort du Bouddha, ses reliques avaient · été divisées en huit parts entre autant de rois qui se les disputaient. . Comme le corps avait été brûlé, ces reliques ne pouvaient guère être » autre chose que des cendres.... On comprend que les cariras, c'est-à-» dire les débris mêmes du corps du Câkyamouni, étaient les reliques les

plus saintes; mais ce n'étaient pas les seules » (pag. 294.)
 Con uguale pompa levano i cadaveri di Giosafatte e di Barlamo, morto innanzi a lui; deposti în una chiesa nuova con magnificenza e splendore. « Mentre lo trasportavano fece il Signore di molte guarigioni e » miracoli; e pol, durante la deposizione: e più tardi per mezzo dei pii » suoi servi. Il re Barachia, e il popolo tutto, ne vide i portenti e molti » de' pagani circostanti, malati di miscredenza e del non conoscere Iddio, » diventarono, per i segni avvenuti su quel sepolcro, credenti. » (B. und J., pag. 297) [testo, pag. 364.]

Qui chiuderebbe la serie di que'punti nei quali la vita del Buddha istorico è quasi identica a quella del Giosafatte romanzesco. Parmi che se ne deduca chiaramente che l'autore del racconto greco, chiunque egli sia, lo fondò fedelmente assai sopra la storia del Buddha che egli in qualche maniera conobbe. Diciemo il racconto; naturale è poi che la parte dogmatica si formasse secondo l'argomento e si aggiungesse; benchè anche in essa si veggano segni di idee buddiene. Nè solo la vita del fondatore; ma vi entrarono, anche nel racconto, e tradizioni e leggende e parabole del buddianesimo. Leggiamo, ad esempio, nella vita dell'illustre re di Magadha, Açoka: de Il vient de se convertir et il est dans toute la ferveur d'un néophyte. Aussi chaque fois qu'il rencontrait des ascètes bouddhis-

Venne al regno nel 325 av. G. C. Il Mahâwanso, libro scritto nel quinto secolo e. v., ma sopra fonti molto più antiche, ci narra la sua conversione. (St. Hil., XIII, XVI; Lassen. Alt., II, 245-270.)

• tes — des fils de Câkya — soit dans la foule, soit isolés, il touchait leurs
• pieds de sa tête et les adorait. Un de ses ministres, Yaças, quoique
• converti lui-même, s'étonne de tant de condescendance, et il a le cou• rage de représenter à son maître qu'il ne doit pas se prosterner ainsi
• devant des mendians sortis de toutes les castes. Le roi accepte cette
• observation sans y répondre; mais, quelques jours après, il dit à ses
• conseillers qu'il désire connaître la valeur de la tête des divers animaux,
• et leur enjoint de vendre chaeun une tête d'animal. C'est Yaças qui doit
• vendre une tête humeine, etc. • (B. St. H., pag. 105.)

Si paragoni a questo il luogo del greco, ove Barlamo dice a Giosafatte: « Bene facesti, e si conviene alla tua regale maestà, non badando alla » mia piccolezza apparente ed alla povertà, ma ti tenesti alla speranza na-» scosta. Ci fu infatti un re grande e glorioso il quale, girando con se-» guite principesco sopra un carro ornato d'oro, trovò due uomini fra cenci e il sudiciume, con viso scarno e pallido; ma il re s'accorse subito che » aveano perduta la carne soltanto per le macerazioni del corpo e per lo · sudore degli esercizi spirituali. Vistili appena, balzò dal carro, si pro-» strò a terra, si inchinò loro; poi, alzatosi, li abbracciò salutandoli affet-· tuosamente. Male lo soffrivano i grandi e i capitani che credettero che » egli si diportasse in modo non conveniente alla reale dignità: pure non osarono rimproverarglielo in viso, e dissero invece al fratello suo che » parlasse col re perchè non avesse ad avvilire così la sublimità della co-· rona. Ma quando egli lo disse al fratello, e lo accusò di quella umiltà » fuori di tempo, il re gli diede una risposta che l'altro non intese. » (B. und J., pag. 35) [testo, pag. 40.] Chi dubiterà che non abbiamo qui che un solo racconto? Vediamo ancora nella tradizione buddiana che ogni testa di bestia trova compratore, non quella dell'uomo; onde Acoka coglie occasione a parlare sul nessun pregio delle ossa d'uomo morto, e sia pur grande, e a dimostrare insieme la follia di coloro che tengono in conto la nobile nascita, senza curarsi del valore intimo, avvertendo, tra le altre che; « les sages savent trouver de la valeur aux choses qui n'en ont pas. » Qui noi abbiamo in germe quella celebre similitudine de quattro cofani, che c'è anche nel Mercante di Venezia, e che Barlamo attacca alla parabola citate più su; e molte considerazioni sopra le puzzolenti ossa de' morti. e il ridicolo orgoglio dei grandi, e la maestà « del merito interiore; » chiudendo col precetto « di non lasciarsi sviare dalle false apparenze » [pag. 44]. Io non posso dare i due luoghi che sarebbero troppo lunghi; ma chi li legga si persuaderà della intima identità; benchè manchino i quattro cofani alla leggenda di Açoka. Ad ogni modo il carattere della parabola di Barlamo e Giosafatte è molto buddiano; e con sentimento sicuro lo riconobbe il Benfey nella sua introduzione al Pancatantra (I, 408); ora poi la sua opinione è da tutte queste nostre ricerche confermata.

Nel Barlamo e Giosafatte abbiamo altre parabole di origine buddiana; per esempio l'uomo che sfugge dinnanzi all'unicorno (pag. 92), <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Vedi il Benfey (op. cit., I, 80; II, 528) il quale nelle Giunte rimanda a due parabole, che fanno al caso nostro, già pubblicate dal Julien negli Avadâna. Per comodità del lettore le trascrivo: non tralasciandone la morale perchè si vegga come letteralmente corrisponde a quella del libro greco.

(Avad., I, 131). Les dangers et les misères de la vie:

"Jadis un homme qui traversait un désert, se vit poursuivi par un éléphant furieux. Il fut saisi d'effroi et ne savait où se réfugier, lorsqu'il aperçut
un puits à see, près duquel étaient de longues racines d'arbre. Il saisit les racines et se laissa glisser dans le puits. Mais deux rats, l'un noir et l'autre blanc,
rongeaient ensemble les racines de l'arbre. Aux quatre coins de l'arbre il y avoit
quatre serpents venimeux qui voulaient le piquer, et audessous un dragon gorgé
de poison. Au fond de son cœur, il craignait à la fois le venin du dragon et des
serpents et la rupture des racines. Il y avait sur l'arbre, un essaim d'abeilles qui
fit découler dans sa bouche cinq gouttes de miel; mais l'arbre s'agita, le reste
du miel tomba à terre et les abeilles piquèrent cet homme; puis un feu subit
vint consumer l'arbre.

"L'arbre et le désert figurent la longue nuit de l'ignorance; cet homme figure les hérétiques; l'éléphant figure l'instabilité des choses; le puits figure le le rivage de la vie et de la mort; les racines de l'arbre figurent la vie humaine; le rat noir et le rat blanc figurent le jour et la nuit; les racines de l'arbre rongées par ces deux animaux, figurent l'oubli de nous-mêmes et l'extinction de toute pensée; les quatre serpents venimeux figurent les quatre grandes choses (la terre, l'eau, le feu, le vent (Dictionu., San-thsang-la-sou, livre XIX, fol. 6); le le miel figure les cinq désirs (les désirs de l'amour; le désir de la musique; le désir des parfums; le désir du goût; le désir du toucher (Dictionu., San-thsang-fa-sou, livre XXIV, fol. 6); les abeilles figurent les pensées vicieuses; le feu m figure la vieillesse et la maladie; le dragon venimeux figure la mort. On voit par la que la vie et la mort, la vieillesse et la maladie sont extrêmement redoutables. Il faut se pénétrer constamment de cette pensée, et ne point se laisser assaillir et dominer par les cinq désirs. »

(Avad., I, 190). L'homme exposé à toutes sortes de dangers :

all y avait une fois un homme qui avait eut le malheur d'être condamné à mort. On l'avait chargé de chaines et jeté en prison. Surexité par la crainte du dernier supplice, il brisa ses sers et s'ensuit. D'après les lois du royaume, si un homme condamné à mort s'échappait de la prison, on lançait après lui un s'éléphant surieux pour qu'il l'écrasait sous ses pieds. Sur ses entrefaites, on lança un éléphant furieux à la poursuite du condamné. Celui-ci voyant l'éléphant approcher, courut pour entrer dans un puits qui était à sec; mais, au sond, il y y avait un dragon venimeux, dont la gueule béante était tournée vers l'orisice du puits; de plus quatre serpents venimeux se tenaient aux quatre coins du puits. A côté, il y avait une racine de plante. Le condamné, dont le cœur était troublé par la crainte, saisit promptement cette racine de plante (il voulait évidemment se servir de cette racine pour se laisser glisser dans le puits), mais deux rats blancs étaient occupés à la ronger. Dans ce moment critique, il vit au-dessus du puits un grand arbre, au centre duquel il y avait un rayon de miel. Dans l'espace d'un jour, une goutte de miel tomba dans la bouche de ce

In un altro luogo i notai già che questa parabola occorre anche nel Mahàbhàrata; nel quale vi sono altri racconti e novelline del Pancatantra (Benfey, op. cit., 1, 92).

Il Benfey ritiene inoltre (loc. cit., II, 543; dove rimanda agli Avadâna, I, 68-70; cioè a quello intitolato Le laboreur et le perroquet) che la parabola dell'uccello e de' tre suoi precetti (Panc., I, 380), che è nel capo decimo del Barlamo sia di origine indica e buddiana. Ma prima di giungere alla forma sotto la quale ce la dà il greco, debbe essersi rimutata di molto. (Benfey, op. cit., e aggiungi Gödeke, Mittelalter, pag. 640, 650, nº 167.)

A fonte buddiano accenna la parabola dell' uomo e de' tre amici 2 che

malheureux. Le condamné ayant obtenu cette goutte délicieuse, ne songea plus
 qu'au miel; il oublia les affreux dangers qui le menaçaient de toutes parts, et il
 n'eut plus envie de sortir de son putts.

"Le saint homme (le Bouddha), puisa dans cet événement diverses comparaisons. La prison figure les trois mondes; le prisonnier, la multitude des hommes; l'éléphant furieux, la mort; le puits, la demeure des mortels; le dragon venimeux qui était au fonds du puits, figure l'enfer; les quatre serpents venimeux, les quatre grandes choses (la terre, l'eau, le feu et le vent); la racine de la plante, la racine de la vie de l'homme; les rats blancs, le soleil et la lune qui dévorent par dégrès la vie de l'homme, qui la minent et la diminuent chaque jour sans s'arrêter un seul instant. La foule des hommes s'attache avidement aux joies du siècle, et ne songe point aux grands malbeurs qui en sont la suite. C'est pourquoi les religieux doivent avoir sans cesse la mort devaut les yeux, afin d'échapper à une multitude de soulfrances."

<sup>1</sup> [Cioè nello stesso giornale in un breve articolo Zur Geschichte der romantischen Poesie (11, 421-438). 1] L. cita il Kaltlah va Dimnah, e il Dunlop (nota 72) e le Deutsche Sagen del Grimm (n° 246) e un luogo del Mahábhárata. Dagli Indiani la tradizione passò agli Arabi. La darò qui secondo le parole del.

l'anonimo traduttore del Governo dei regni:

a L'uomo è simile a colui che fuggito di paura da un fiero unicorno e abbattutosi ad un pozzo, che alla bocca avea un arbore alto, e salitovi su, si appiccò con le braccia a due rami di esso e i piè fermò sopra un altro. Vi erano sopra l'albero quattro serpenti, i quali posero il capo fuori di certi buchi: e chinati gli occhi, vide di sotto un dracone che avea aperta la bocca: vide anco due sorci, l'un bianco e l'altro negro, che del continuo rodeano le radici dell'albero. Il che veduto, e posto in dubbio della vita, cercava fra se come potesse fuggire da questo periglio. Mirando all'insù vide correre mele dalla cima: e gustatone, si addolci, si che si scordò della salute sua e dei quattro serpi e de'due topi che rodeano le radiche, le quali subito che fossero recise, sarebbe caduto in bocca a quel dracone; ma tutto rivolto alla dolcezza di quel mele si perde. »

L'arabo leggesi a pag. 75 della edizione del Sacy: il greco nell' Orient und

Occident, II, pag. 713.

La storia di Jaratharu è nel Mahabharata , libro I , v. 1025 seg.]

<sup>2</sup> Vedi Dunlop, nota 74. Confronta aucora una Memoria (Germania di v. d. Hagen., 40, 56) sopra il dramma morale Everyman, ossia Hecastus che tratta uguale tema. L'autore della Memoria crede, per errore, che lo inventasse l'inglese. è nel Barlamo (cap. XIII, pag. 114). Che non la ignorassero gli arabi lo dice il Hammer nel Rosenöl; nel quale, e proprio nel racconto detto Suleiman (I. 147) è introdotto questo apologo:

- « Un uomo aveva una bella moglie, un bel giardino ed un bel libro.
- . Un di si godeva nel giardino, il secondo si divertiva col libro, il terzo colle
- o carezze alla moglie. Giunto a morte egli parlò al giardino: Ti adaquai
- » ed ebbi ogni cura di te; che posso io aspettarmi da te, oggi che io me
- » ne vo di quaggiù? Suonò una voce dal giardino: Piedi da seguitarti
- » non ho. Se parti, un altro verrà a possedermi, -
- » Disperato il padrone del giardino ne uscì e andò nell' aremme e
- » disse alla bella sua moglie; Per te ho speso la somma del mio amore
- » e della vita, per te ho molto sofferto: oggi io ravvolgo il mio fardello e
- » me ne parto. Che farai tu per me? -
  - » Volentieri ti servirò, tanto che tu vivi; morto, ti piangerò e gemerò
- » e ti accompagnerò, quando ti portano, fino al tumulo. Quando vi ti ab-
- » biamo calato giù, io non posso tenerti dietro, ma di nuovo piangerò e
- » gemerò, finchè scorra il tempo del lutto e della vedovanza. -
- » Disperato, il marito le voltò le spalle: usci dall'aremme, entrò
- » nello studiolo e disse al libro: -- Libro, diletto libro, fedele compagno
- » della solitudine, provato amico nella sciagura, oggi io mi divido dalla
- » terra; ti dividerai tu pure da me? -
- » Io ti accompagnerò nelle esequie, rispose il libro, sarò il tuo considente nel sepoloro, tuo aiuto nel giorno del giudizio.

Chi paragoni la novellina birmana, venuta dal buddianesimo anch'essa, che no data altrove ' vedrà che i tre amanti rispondono agli amici del greco, alla donna al giardino al libro dell'arabo, vedrà, in tutti i tre racconti, punto cardinale l'amore fedele fino alla morte. (Benfey, Pantsch., I., 489-495.)

Di altre similitudini del nostro romanzo non è dato fin ora mostrarne la derivazione da opere buddiane; ma probabilmente accenna all'India la parabola sulla forza dell'amore che la natura pose per le donne in petto

¹ [Nell'articolo citato più sopra (Jahrbuch, II, 423). La novellina è tolta al Winter (Six months in British Burmah, Lond., 1858). Eccola in breve:

— C'erano quattro amici; uno aveva una fanciulla, un figliuolo per ciascuno gli altri tre. I giovanetti le mandarono messi che se ella morisse innanzi a', quindici anni, l' uno ne farebbe le esequie, l'altro raccoglierebbe le ceneri, il terzo veglierebbe sulla sua tomba. Muore: ed essi compiono la promessa. Mentre l'ultimo siede presso al sepoloro, un mago gli torna in vita l'amante. Tutti e tre se la disputano. Ma, chiamata a giudice una principessa, decise che i due primi, forniti i fuinerali, raccolta la cenere, se n'erano andati: e l'altro stava a guardia nel cimitero, atto che degrada fino alla settima generazione; che dunque a lui toccava la donna, risorta mentre egli era ancora occupato di lei. »

agli uomini (Barl., cap. XXIX); [testo, pag. 268]; parabola che ricorre anche nel Boccacci. [Giorn. 4°, introd.]<sup>1</sup>

La parabola del re saggio e prudente (cap. XIV), [testo, pag. 118] narrasi anche dagli Arabi; da' quali forse passò nel Conde Lucanor; <sup>2</sup> ed è probabile che si trovi in qualche racconto dell'Asia, come l'altra del favorito che sfugge alle trame del rivale per lo consiglio d'uno schiavo (cap. IV), [testo, pag. 21], che per ora non s'incontra che nel Conde Lucanor (cap. XXIII).

Ad ogni modo noi abbiamo, abbastanza parmi, riconosciuto che il Barlamo riposa sopra fondamenti buddiani: che la storia di Giosafatte è una pittura alla cristiana, ma esatta, della vita e della conversione spirituale del Buddha. Dire più precisamente quali fossero quelle fonti sarà difficile; ma se non furono o il Lalitavistâra o il Mahâvanso, debbono essere molto affini a codeste e più alla prima. Così è interessante che l'Europa, da molti secoli, e ignorandolo, avesse sotto altro nome la biografia del Buddha, come gli originali, da poco scoperti, dimostrano.

Citerò ancora che naturalmente molte cose vi sono nel romanzo che mancano alla Vita; e viceversa. Il Buddha ha moglie, ma non l' ha Giosafatte, il quale forse debbe apparire per ciò in grado più alto di santità; ma anche il Buddha lasciò la donna e i suoi, quando si rivolse alla vita solitaria. Nulla troviamo nella vita 'dell' indiano che risponda a Barlamo; ma non è difficile darsene spiegazione: il Buddha non poteva che colle proprie meditazioni conoscere la vanità della religione nella quale era nato, la necessità di farsi fondatore di un'altra: Giosafatte invece non poteva imitarlo che nella prima parte del suo sviluppo religioso, in quella negativa: ma i dommi cristiani doveva riceverli da altri. Che se piccole e facilmente spiegabili sono le differenze tra la vita del cristiano e quella del suo prototipo, progredendo negli studi sul buddianesimo ne usciranno nuove e nascosta attinenze; che forse è anche ora possibile a' dotti che meglio conoscono quella letteratura e che abbiano allo studio mezzi migliori dei miei.

Chiuderò con questa osservazione. La maravigliosa vita del Buddha e l'ascetismo e il monachismo che egli portò a perfezione, i precetti severamente imposti della povertà, del dominio de'sensi, della castità erano argomento troppo attrattivo per un anacoreta cristiano che ne udisse, e troppo onorifico al paganesimo, perchè, raccomodatolo convenientemente, non lo trapiantasse in suolo cristiano.

Lo avverti il Du Méril: poi io stesso nelle note al Dunlop (nota 74); dove è da leggere Mahâbhârata e non Râmâyana. Vedi Holtzmana, Indische Sagen., 2º ed., 1, 302. [Così il L.; ma l'episodio incontrasi nel Râmâyana, lib. 1, cap. IX.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fu già notato nel Dunlop, nota 73.

### L' ANGIOLO annunzia:

O padre eterno, o somma sapienzia Sotto qual si corregge nostra insegna, Perchè da te vien la sufficienzia, Come l'apostol ci ammaestra e insegna, Concedi a noi, per la tua gran clemenzia, Di mostrar una storia santa e degna Che sia salute delle nostre menti; State divoti e con silenzio attenti.

Racconta San Giovanni Damasceno Una santa, divota e degna storia Di Barlaam e di Jòsafat, pieno Di virtù, chiara e degna di memoria; Che, lasciato ogni stato vil terreno, Si levò in alto alla superna gloria, Cui la strada del ciel a molti aperse, E finalmente il suo padre converse.

Uno SERVO viene al re c dice la donna sua aver partorito un figliuolo maschio:

Ringrazia il Ciel di quel ch' i' ti favello E fanne festa con divino offizio, Chè t' ha concesso un figliuol molto bello, Il qual sia a te e a tutti noi propizio.

Risponde il RE al servo:

E così sia laudato sempre quello. Apparecchiate un degno sacrifizio, E a tutti e' mia savi del paese Di venir presto a me fate palese.

Va uno ARALDO a chiamar e' savi e dice cosi:

Da parte del Signor si spone e dice Che voi cerchiate per astrologia Dello ascendente quanto sia felice D' un figliuol nato alla Sua Signoria In questa notte, e quel che contradice, Secondo l' arte della astronomia; Venite a lui dinanzi a tal dispùta.

Uno Astrologo dice:

Tosto la voglia sua sarà compiuta.

Vengono e' savi dinanzi al re, a' quali il RE dice osi:

Io ho preso di voi tal sicurtate Di farvi qui dinanzi a me venire, Perch' io vorrei saper la veritate E quel che de' del mio figliuol seguire; Vedete, ben la sua nativitate, Perch' io non ho nel mondo altro desire.

Rispondono quelli SAVI al re e dicono così:

E'sara fatto, e quel che intenderemo
Senza simulazion te lo diremo.

Uno ASTROLOGO disputando dice cosi:

Ascende lo Scorpione a questo figlio, E Marte nella prima casa mostra Che sarà di gran forza e gran consiglio, Se non è falsa la scienzia nostra, Da metter il suo corpo a gran periglio; Dicatis, pater, la sententia vostra.

Un altro astrologo ancora disputando dice:

Videtur mihi uom di reputazione,
Il sol congiunto in mezo del lione.

Un ALTRO astrologo dice contro al primo:

Aliter sentio, s' io non sono errante, E dico che dal sol virtù dipende; Prudente, clementissimo e costante, Si che per tutto sua fama si stende; Ma molto dal suo padre discrepante: Si che concludo, pater reverende, Popoli assai sotto di sè corregge, E gran suvertitor di nostra legge.

Dice UNO de'ditti savi a're in nome d'una parte di loro, avendo esaminato bene in fra loro:

E's'è cercato con gran sottigliezza E questo del tuo figlio abiam veduto: Che sarà gran baston di tua vecchiezza, Perchè fie saggio e molto antiveduto, E arà gran potenza e gran richezza, Sì che fie del tuo regno grande aiuto; Questo è d'alcun di noi ferma credenza: Intendi or di costor la lor sentenza.

Un altro savio dice contro al primo:

Io son contrario a quel che ha detto prima, Benchè sia uom assai più di me degno; E dico ben che sia di grande stima, E che non fie del tuo, ma d'altro regno, E porrà la cristiana legge in cima, La qual perseguito hai con ogni ingegno; Fallo tenere in luoghi ornati e immensi Tal che mai del futuro o morte pensi.

Turbato il RE dice a' suo baroni e servi:

Io son pel gran dolor già mezzo pazzo, Sentendo quanto costoro hanno detto. Fate voi apparare un bel palazzo E quivi il nutricate in gran diletto; Dateli in compagnia per suo sollazzo Giovani tutti di gentile aspetto, E se gli avien che gniun ve n'infermassi Levatel via, chè a morte e' non pensassi.

Chiamò il RE uno per maestro di Josafat; poi che l'ha

fatto mettere in palazzo, e' dice:

Domizio fedelissimo e prudente, Sappi ch' io t' ho fra tanti eletto solo, Come più litterato e più eccellente, A leggere e insegnare al mio figliuolo; Provedi che sia saggio e riverente, Tal che si lievi sopra agli altri a volo; Fate che viva sempre in festa e in giuoco Onestissimamente a tempo e loco.

Rinchiuso Iosafat nel palazzo dice a' suo servi :

Ditemi, servi miei, che vuol dir questo Che mio padre mi tien cosi rinchiuso? Sarebbe mai ch'io gli fussi molesto, Che m'ha cosi da sè cacciato e schiuso? Fategli almeno in parte manifesto, E dite quant'è il mio viver confuso, E che gli piaccia sol lasciarmi un giorno Andare un poco a spasso qui d'intorno.

Uno servo va al re e dice in nome di Iosafat:

Il tuo caro figliuol si raccomanda Benignamente alla tua maestate, E priega e riverente ti domanda Che tu rivolga a lui la tua pietate; Chè lo star chiuso gli è strana vivanda, E pargli che tu gli usi crudeltate; Vorrebbe sol che gli dessi tanto agio Ch' almen un giorno uscissi del palagio.

Il RE volto a' baroni dice:

Andate, adunque, e montate a cavallo E fate qualche degno torniamento, O veramente qualche festa o ballo Che voi crediate farlo più contento; E fate presto a ogni mio vassallo Infermo e vecchio, un tal comandamento; Che vadin via, chè se gli riscontrassi Passando, il mio figliuol non si turbassi.

### Va il BANDITORE e dice:

Il nostro serenissimo Signore
Fa comandare a tutti infermi e vecchi
Che son qui circunstanti, uscir di fuore
Ciascun qui del paese s' apparecchi:
Essendo del suo figlio in gran dolore,
Ha fatto far molti degni apparecchi
E volendol menar doman a festa,
Non vuol che vegga cosa a lui molesta.

Caccia il CAVALIERE molti infermi e poveri, dicendo:
Scombrate, chè 'l Signore è già vicino;
Non sapete voi il bando che gli è ito,
Che chi si truova per questo cammino
Infermo e vecchio ognun pigli partito?

Dice uno di quelli poveri:

Tu debbi aver trovato oggi buon vino Alla taverna, che tu se' si ardito.

Dice il CAVALIERE:

Tu rispondi, briccone? e' sarà buono Ch' i' t' insegni ballar con questo suono.

Un altro povero dice:

Che vuo' tu far di noi? che diavol sia? Che t'hanno fatto questi poveretti?

Il CAVALIERE dice:

Tu ne domandi? mal che Dio ti dia! Io tel farò saper se tu m' aspetti.

Risponde il POVERO:

Perchè ci da' tu questa ricadia? Ancor non sai di tua vita gli effetti? El signor tuo può far quel che gli piace, Ma chi dispiace al povero, a Dio spiace.

Dice un ALTRO povero:

Aspetta un po' ch'io vo' torre un boccone; Così lo possa il tuo signor provare!

Dice il CAVALIERE:

S' i' mi t' accosto con questo bastone Io ti darò merenda e desinare.

Dice il POVERO:

Serba per altri questa collezione, Chè m'è fuggito voglia di mangiare; Lasciami bere un tratto; hai tu tal fretta? Che Dio del ciel ne possa far vendetta!

Giunto Josafat al re, fanno festa, e sonato alquanto e danzato, il RE dà licenzia, e Josafat si parte:

Egli è già presso a sera, e sarà tempo Di ritornare ognuno alla sua stanza, E potremo altra volta a luogo e tempo Fornir questo altro resto che ci avanza, E di trarti di fuor fie più per tempo Che tu non pensi, ch' ogni mia speranza È posta in te, per tua opre leggiadre; E quel ch' è fatto accettal da tuo padre.

Tornando Josafat a casa, riscontra prima un cieco e un lebbroso e dice al suo maestro:

Chi son costor che mostron tanti affanni, E che a guardargli sol son cosa schiva?

Risponde il maestro a Josafat:

Costor son vecchi forse d'ottant' anni, E pochi in terra a questa età n'arriva.

Dice JOSAFAT:

Che fia di lor? dè, fa'che non m'inganni; E può così venire ognun che viva?

Dice il MAESTRO:

Tutti possiam venire a tal confine, E d'ogni nostro affanno morte è il fine.

JOSAFAT dice al maestro:

Che val dunque la pompa e 'l gran tesoro, Se chiunche nasce al mondo de' morire, E possiam divenir come costoro Per viver sempre con si gran martire? Al mio parer felici son coloro Che disprezzan del mondo ogni desire, E forse chi non nasce è più beato, Per non venire in si misero stato.

Dice il MAESTRO a Josafat :

Figliuol, queste son cose naturale
Di sentir uom vecchiezza, affanni e morte;
Nè forza contro a questo o ingegno vale,
Chè a tutti è dato una comune sorte.
Ma il pensar sempre a queste cose tale
Da te discaccia, come uom saggio e forte,
E di non esser nato anco è mal detto
Ch'ogni cosa creata ha qualche effetto.

Viene BARLAAM alla porta come mercatante e domanda di parlare a Josafat dicendo di volergli mostrare certa gioia, e dice a uno de' servi così:

Dio ti conservi e ti mantenga in vita:
Io vengo a visitar tuo Signor degno;
E pòrtogli a veder tal margherita
Che val più che non val tutto 'l suo regno,
Perch' ella può con suo virtù infinita
Far sapïente un che è di basso ingegno,
E ciechi e muti e sordi liberare;
Però mi lascia al tuo Signor entrare.

Risponde il SERVO a Barlaam:

Dunque sarestu in terra un altro Idio? Onde hai avuto si mirabil cosa? Tu m' ai messo nel core un gran desio Di veder prieta si maravigliosa; Se me la mostri, presto al Signor mio Ti menerò, là dove lui si posa, E credo veramente, anzi son certo, Che tu n'arai da lui debito merto.

Risponde BARLAAM al servo:

Perchè tu sappi ben la sua virtute, Se la vedessi alcun coll'occhio insano Tutte le sue virtù sarien perdute: E però son venuto di lontano Al tuo signor, che ha tal dote compiute, Vergine e casto, assai più ch'altri umano.

#### Dice il SERVO:

Se gli è cotesto, io mi confesso errato, Ch'io so ben ch'i' non son senza peccato.

## Va il servo a Josafat e dice:

Egli è qua fuori un certo mercatante, E dice che tal gioia porta seco Che può far saggio un uom qual più ignorante, E liberar un muto, un sordo, un cieco; E perchè ha inteso tua virtù prestante, È che secreto vorrebbe esser teco, Chè mostrandola a alcun ne' vizii intento Perderia sua virtù.

Dice JOSAFAT:

Mettilo drento.

Barlaam in cambio della gioia promessa comincia a predicare la fede di Cristo a Josafat:

> Colui che 'l cielo e l' universo regge Il quale è una essenza in tre persone, La tua benignità sotto sua legge Dirizzi, che son sante, giuste e buone; E della impresa che per me si elegge Conceda grazia colla mia intenzione; l' son da Dio mandato a predicarti, E la sua santa fè manifestarti.

Forse a notizia tua non è palese Che pel peccato del primo parente Giesù, figliuol di Dio, del ciel discese Essendo stato quel disubbidiente, E finalmente umana carne prese E abitò qui fralla mortal gente, In Betleem nascendo di Maria, Vergine sempre dopo il parto e pria.

Fu crocifisso e mostro carne vera, E, perseguito dal crudel tiranno, Con la sua madre vergine e sincera Ando in esilio e torno il settimo anno, E nel diserto con vita severa Stette quaranta giorni in grande affanno, E vivendo provò per troppo zelo Fame, sete, dolore, e caldo e gelo.

Tradito d'un discepol da' Giudei

Tradito d' un discepol, da' Giudei Fu preso, chè dal Padre era ordinato; E fu menato da que' farisei
Ad Anna e Caifas e a Pilato,
E lacerato dagli uomini rei,
Di corona di spine incoronato;
E finalmente, crudelmente a torto,
Fra dua ladron fu crocifisso e morto.
Resucitò poi dopo il terzo giorno,
E discese nel limbo a liberare
De' santi padri quello stuolo adorno,
Stati già tanto tempo ad aspettare;
E, dopo tal brevissimo soggiorno,
Si tornò in ciel col padre ad abitare.
E questo è il nostro padre e 'l sommo bene,
Che ci ha scampati dalle eterne pene.

E questi idoli vostri son resie Fallaci, e inganni e diabolici incanti, E fannovi mostrar tal fantasie Che vi fanno del vero spesso erranti. E però fuggi le sinistre vie Che vi conducon agli eterni pianti: E voglia, per esemplo del mio Iddio, Ch'io ti battezzi, figliuol giusto e pio.

Risponde JOSAFAT:

E' mi par già sentir levar a volo
E veder qui presente quel ch' hai mostro,
E solo a questo mi s' agiugne un duolo
Pensando quanto è breve il viver nostro
Per servir a colui ch' io bramo solo,
Che vive e regge nello eterno chiostro.
E tu, facci di me quel che tu vuoi,
Chè, più che non poss' io, di me tu puoi.

Ora Barlaam battezza Josafat, e battezzato, dice Josafat:

Tu m' hai col tuo parlar si ben contento E con la vista tua, ch' i' non so dire; E non ti so mostrar quel ch' i' ho drento, Ma questo effetto sol ti voglio aprire; Che di restar qui solo ho gran tormento, Ch' i' vorrei teco vivere e morire; Però ti priego che in piacer ti sia Accettar me tuo servo in compagnia.

Risponde BARLAAM:

Se tu volessi venirne con meco

Io ti vo' dir quel che n'adiverrebbe: Che, se tu fussi preso e altri teco, Ogni nostro secreto s'aprirebbe; E però vivi col tuo padre seco, Chè qualche effetto seguir ne potrebbe. Aspetta tempo, si come uom prudente; Chè chi fa in fretta, tardi se ne pente.

Dice JOSAFAT:

Almen del nome tuo famene certo, E così del paese ove tu stai, Ch'io ne vorrò venir poi nel diserto A trovar te, per non mi partir mai.

Dice BARLAAM:

Del paese Senar, perchè sia sperto,

E di me Barlaam domanderai,

Fatti con Dio nel qual sempre ti fida.

Dice JOSAFAT:

Va', che sempre Giesù sia la tua guida.

Uno Servo dice al re come Josafat è convertito:

Io non so come io dica tal novella,
Signor, del tuo figliuol ch' è convertito
Da un certo uom che Barlaam s'appella,
Che par un mercatante et è romito.
E' ci mostrò con suo dolce favella
Che avea la fama del Signor sentito,
E che volea mostrargli un bel gioiello,
E sotto questo convertito ha quello.

Il RE turbato dice:

Maladetto sia tu Barlaam ribaldo; Chè io ho sempre temuto di te solo; Tu hai nel tuo voler già vôlto e saldo E fermo e battezzato il mio figliuolo! Cosi t'avessi qui! chè caldo caldo Io ti farei sentir l'ultimo duolo.

Un BARONE conforta il re e dice così:

Tu se' savio, Signor; ma fanne pruova,

Chè il lamentar al tuo caso non giova.

Dice il RE a quello barone vecchio:

Che poss' io far, se questa mia fortuna A questo modo sempre mi molesta? Io ho di molte cose pensato una: Di far al mio figliuol tagliar la testa.

Dice il PARONE:

Non far, Signor, non, per cosa nessuna: Ogni altra cosa si vuol far che questa. Tu non n' hai più, per quanto io penso e odo, E però piglieremo un altro modo.

Egli è di nostra legge un uom qui presso Ch' a questo Barlaam simile pare; Fallo pigliare e fingi che sia desso, E fa' pel regno tuo manifestare Che d'ogni legge a ciascun sia concesso Venire in corte a sentir disputare; Costui la legge sua prima difenda, E dipoi vinto alla nostra s' arrenda. Forse che 'l tuo figliuol vedendo cedere

Al suo maestro, muterà proposito.

Dice il RE al barone :

Ogni vostra speranza i' vo' concedere, Come fa quel che ha la vita in deposito, E andrò al mio figliuol per fargli credere, Bench' io mi credo che sarà l'opposito. E tu, sergente mio, mettiti in punto A pigliar quello.

Dice il CAVALIERI:

Io lo conosco a punto.

Il RE va a Josafat e dice:

Oïmè, figliuol mio, che ha' tu fatto? È questo il premio che al tuo padre rendi? Tu m' hai con teco el mio regno disfatto Per creder quel che tu non gusti e intendi. Come per due parole d'un ch'è matto Senza sentire altra ragion, t'arrendi? Ma se tu non farai quel ch' io ti dico Tu non sarai figliuol, ma mio nimico.

Risponde Josafat al padre e dice cosi:

Non è d'ottimo padre questo zelo: Non ti bisogna troppo affaticare: Prima toccar con man potresti il cielo Che ritrarmi da Dio, o'l mar seccare. Io ho tolto da me l'oscuro velo, Tanto ch'i' conosco or le cose chiare; Non è padre colui che se n'attrista

Delle vittorie che 'l figliuol s' acquista.

Dice il RE al figliuolo:

La mia troppa pietà me n' è cagione,
Ch' io t' ho più che figliuol sempr' onorato;
Meritamente in tua generazione
Mi fu da' savi mia pronunziato
Che tu saresti la disfazione
E la ruina del mio principato;
Ma, se tu segui in questa tua ignoranza,
Tu mi farai crudel contro a mia usanza.

Dice JOSAFAT al padre:

Tempo è d'amare e tempo è da disdire, Tempo di pace e tempo di discordia; Non è lecito sempre d'ubbidire Nè usare contro a Dio misericordia. S'io vedrò che mi voglia perseguire, Non ch'io cerchi da te pace e concordia, Ma dall'aspetto tuo, chè non mi pigli, Come serpente fuggirò gli artigli.

Partesi il RE, e torna poi adrieto con buone parole:
Onora, figliuol mio, la mia vecchiezza,
Chè troppo l'ubbidir al padre è degno,
E non voler con questa tua durezza
Rovinar sottosopra il nostro regno.

Dice Josafat:

Nè con molti minacci o con dolcezza

Non ti bisogna affaticar l'ingegno.

Dice il RE: Poi che teco non val forza ne prieghi,
Fa' che sol questa grazia non mi nieghi.

Seguita il RE dicendo:

Io ho fatto pigliar quel gran mercante Che porta gioie di si gran valuta; Io vo' che sia con seco a me davante E co' vostri e mie savi alla dispùta, E, se mi mostron la mia legge errante, Questa quistion sarà presto compiuta Chè, voi presenti, battezzar m' intendo, E così far dovete voi perdendo.

Udendo Josafat esser preso Barlaam, dice seco medesimo:

Ecco che 'l riso mio mi torna in pianto,
Ch' io perderò in un punto ogni mio bene;

Io so che sentirà l' ultime pene.

Viene uno ANGIOLO a confortarlo e dice:

Ascolta il suon dello angelico canto Che per tuo refrigerio dal ciel viene; Sappi che quel ch' è preso, non è desso.

Risponde JOSAFAT.

Ringraziato sia tu ch' io sol confesso.

Viene Josafat alla disputa con quello che è preso in cambio di Barlaam, e dice Anacon:

Se tu sarai prudente, e' ti bisogna
Che, se gli effetti detti a me sien vani,
Io ti farò di tua detti vergogna,
E darò la tua lingua e 'l cuore a' cani;
Si ch' al figliuol del re con tal menzogna
Non ardischin venire alcun cristiani:
Ma se sia ver le tue sante dottrine
Io seguirò tua legge infino al fine.

Il RE dice che non dubiti :

Non dubitar che ti sia fatto oltraggio, Difendi la tua legge arditamente.

Dice ANACOR seco medesimo:

Io ho fatto la fossa dove caggio
E teso il laccio ov'io darò al presente;
E' sarà buon tenere altro viaggio
E fuggir il pericolo eminente;
Egli è tal volta senno a rimutarsi,
E buon sarà col figliuol accostarsi.

Uno di quelli savi venuti alla disputa dice:

Se' tu colui che colla tua arroganza Dimostri che noi siam tutti in errore? E che hai avuto sol tanta baldanza Di battezzar il figliuol del Signore?

Risponde ANACOR:

Disputando con voi, nel mio fattore Che tutti il vostro error confesserete, E alla nostra fè concederete.

Non v'accorgete voi quanta stoltizia Adorare ombre e imagine morte? Diabolica arte e antica malizia, Che da Dio vi dilungon per vie torte, Non curando colui che per giustizia Dette il figliuol a si misera sorte: Non potendo altrimenti rimediare Col sangue suo ci volse comperare.

Uno SAVIO risponde ad Anacor e dice cosi:

Guarda se questo è ben semplicitate, Che Dio fussi constretto il suo figliuolo Mandare in terra, in tal calamitate Per sentir al fin morte con tal duolo! Non poteva egli usar sua potestate Con perdonare a questo fallo solo? O per uom o per angiol tal delitto Satisfar, benchè ciò non fussi scritto?

Anacor risponde:

Sarebbe stato il perdonare indegno, Ch' ogni peccato attende punizione; Nè potea l' uom, chè per gustar del legno Avea perduta sua perfezione, E l' angiol da patir non era degno, Non avendo esso errato, passione; Però fu necessario chi dovea Con Dio esser congiunto che potea.

Uno SAVIO dice al re così:

Costui s'è tutto volto e rimutato E forse ha qualche Iddio che gli risponde; E non è igniun che gli possi ire allato Che con varii argumenti ci confonde; Fa' se ti par ch' ognun sia licenziato Che non s' udi mai cose si profonde.

Licenzia il RE a ciascheduno e dice così:

Perchè gli è tardi, ogniun abbi licenzia; Doman sarete alla nostra presenzia.

Dice JOSAFAT al padre:

Poi che la cosa qui riman sospesa Fa' che 'l maestro mio meco ne venga Chè possiam conferir di nostra impresa, E questa notte ognun sua savi tenga, Si che tua maestà non sia ripresa Che questa impresa sol per forza ottenga.

Dice il RE a Josafat :

Io son contento far quel che tu hai detto Pur che ne segua qualche buon effetto. JOSAFAT si parte con Anacor, e giunti a casa dice ad Anacor:

Perchè tu sia per Barlaam venuto Sappi che 'l nome tuo non m' è nascoso; Ma veggo ben che Dio t' ha porto aiuto E vorrebbeti dar maggior riposo; Dapoi che t' ha di grazia proveduto Dè, non negar le nozze a tanto sposo, Ma voglia battezzarti per suo amore, Ch' ogn' altra legge è falsa e pien d'errore.

ANACOR risponde a Josafat:

Non ti bisogna usar troppe parole Ch' io son del foco suo già tutto acceso, E del tempo passato assai mi duole Che negl' idoli nostri indarno ho speso; E però, se così da lui si vuole, Eccomi al suo voler già tutto atteso: E tu mi da'la tua benedizione, Ch' i' vo' seguir la mia promissione.

Uno servo dice al re come Josafat ha convertito Anacor:

Sappi che quel romito che mandasti Albergo col tuo figlio a casa iersera, Non era quel che tu pigliar pensasti Ma un romito della nostra schiera; E però teco mal ti consigliasti, Chè 'l tuo figliuol con sua dolce maniera Ha fatto si che quello ha convertito, E staman di nascoso se n'è ito.

Dice il RE seco medesimo:

Or è contenta questa mia nimica
Fortuna, che mi segue in ogni parte!
Io veggo che mi perdo ogni fatica
E che saranno pien tutte le carte;
Se più ne intende, alcun di voi lo dica
Ch' i' non ho più consiglio, ingegno o arte;
Il senso è vinto e l' anima smarrita,
Tanto che morte mi sarebbe vita.

Uno MAGO conforta il re e dice:

Non dubitar, chè si porrà rimedio; I' ho pensato miglior fantasia; Ch' ogni cosa si vince per assedio. Se tu vorrai seguir la voglia mia Io ti torrò da questo affanno e tedio, Se non è vana la scienzia mia.

Dice il RE: Se tu fai questo, una immagine d'oro Ti pongo, e sempre per mio Iddio t'adoro.

El MAGO dice: Fa' che di corte e' baron sien levati
E poste in cambio altretante donzelle,
Chè tutti siano alla carne inclinati
Massimamente delle cose belle;
E uno de' mia spiriti incantati
Manderò insieme a fornicar con quelle,
E farenlo per forza ritornare.

Dice il RE: Andate, e fate quelle apparecchiare.

Dice il RE alle donzelle:

Acciò che 'l fatto ognuno di voi intenda Voi sarete menate in certo loco, Ove questa sarà vostra faccenda: Di tener il mio figlio in festa e gioco; E s'alcuna di voi sia che l'accenda Segretamente del suo dolce foco, Io gliel prometto e glielo osserveroe, Che per suo sposo io gliel concederoe.

Giunte le donzelle a Josafat, dice UNA di loro:

Noi siam venute alla tua reverenza Perchè tu pigli alquanto refrigero, Chè noi sentiam che tua magnificenza È posta in grande affanno e gran pensiero, E però non ci far tal raccoglienza Chè di star teco ognuna ha desidero.

Dice JOSAFAT alle donzelle:

Fate fra voi, per Dio, quel che vi piace, E non vogliate turbar la mia pace.

Josafat fa orazione a Dio:

O benigno fattore o padre immenso Che per noi morte e passion sentisti, Aiuta il servo tuo di duolo accenso Al qual benignamente gli occhi apristi; Fa' che non vinca la ragione il senso E scampa me da questi casi tristi.

L' ANGIOLO lo conforta:

Odi la voce mia dal ciel discesa:

Tu sarai vincitor della tua impresa.

Un' ALTRA donzella dice:

Arai tu di merzede il cor si nudo
Che alquanto a' nostri detti non ti pieghi?
Tu se' giovane e bel, non esser crudo,
E non disdir agli amorosi prieghi:
Non ti coprir, chè non ti varrà scudo;
Fuggi stu sai, chè convien ch' io ti leghi;
Per certo la tua effigie e 'l tuo colore
Non mostra esser in terra senza amore.

Dice Josafat: Ciò che tu prieghi, indarno t'affatichi;
E increscemi di te, chè non intendi
Quel che tu parli, nè con chi tu 'l dichi,
E, vaneggiando, a quel Signor offendi,
E quanto sieno accetti i cuor pudichi
A quel Signor che, cieca, non comprendi,
Il qual, beato a te se 'l conoscessi!
E s' a le mie parole tu credessi!

Risponde la DONZELLA:

Se tu vuoi ch' io consenta e ch' io ti creda, Senza aver altra fede o testimonio, Bisogna che una grazia mi conceda: Ch' i' mi congiunga teco in matrimonio. Chè tal legame, per quanto si creda, Alla cristiana fè fu sempre idonio: E' patriarchi e Pietro ebbono sposa; Però, faccendol, fia laudabil cosa.

Dice Josafat: Cotesto è ver, che 'l matrimonio accetto
Fu sempre a Dio, ma que' ch' anno promesso
Di viver casti, e fermo è il lor concetto,
Sare' questo legame un grave eccesso.

Dice la DONZELLA:

Se non vuoi questo, almen teco nel letto Posar solo una notte sia concesso. Ch'io ti prometto, se il consentirai, Nella tua legge gran frutto farai.

Viene il re a sapere quel che hanno fatto le donzelle, et Josafat s'addormenta: il RE dice a una donzella:

Ditemi presto, io vengo per sapere
Quel che seguito sia del mio figliuolo.

Una DONZELLA risponde:

Egli era stanco, e s' è posto a giacere E vive in grandi affanni e pene e duolo, E non ci vale ingegno nè sapere Ch' ogni concetto a Dio ha posto solo, Nè solido fu mai più dïamante Quanto costui nella sua fè costante.

Il RE si parte e tornato a casa dice a' sua baroni, prima che ritorni a sedere:

Io ho pensato, poi che 'l ciel dispone Che cosi sia, di dar mezzo il paese Al mio figliuol per sua dominazione, Per vincerlo con don tanto cortese. Ditemi voi la vostra opinione Chè quanto sia seguito v' è palese.

Uno BARONE dice al re:

Tu hai preso, Signore, un savio modo; Torniamo a drieto, e mettiam questo in sodo.

Il RE torna a Josafat e dice come gli vuole amezzare la signoria: Perchè si mostri tal volta in presenza

Il padre contro al suo figliuol irato, Non è però minor la sua clemenza, Chè più s'accende il foco ch'è celato; Perchè tu vegga di ciò sperienza, Io t'ho mezzo il mio regno destinato.

Risponde JOSAFAT:

Benchè il mio regno in altro loco attendo Io ti ringrazio, e a buon fin lo prendo.

Ricevuto Josafat la signoria, dice a' sua baroni:

Poi che c' è dato in terra a possedere Di questi ben caduchi tanta copia, Fate pel regno mio di provvedere Ove sentita sia maggior inopia; Tutto è comun, benche di questo avere Oltre al dovuto alcun più se ne appropria; E fate rizzar templi ornati e sacri, E rovinar gli antichi simulacri.

Uno servo dice al re come Josafat converte molti popoli:
Sappi, Signor, che tutto il mondo corre

A udir del tuo figlio la dottrina;

- 2. L

E non è gnun che se gli possa opporre, Perchè la sua scienza par divina; E' farebbe piegare ogni gran torre, E molta gente a sua legge s' inchina; E Persi e Indi e Greci ha battezzati, E fatti templi, e' nostri ha rovinati.

Dice il RE a' baroni turbato :

E' par che ogni fato e 'l ciel s' accordi Che costui de' mia legge subvertire; Io voglio udir questi sua begli esordi, E forse ch' i' 'l farò presto disdire.

Dice uno BARONE:

Guarda che Iddio con sua santi ricordi Ci vorrà gli occhi della mente aprire. Se fia così, e'non ci fia riparo, Chè mal si cuopre il ver quando è più chiaro.

Va il re e truova Josafat, e uditolo si convertisce, e Josafat dice a' popoli:

Miseri a voi che vivete nel mondo
Drieto a mille speranze dubie e incerte!
Vicini al passo che nel cieco fondo
Si cade, per lasciar le cose certe!
Se voi sapessi a che stato giocondo
Si può venir per queste strade aperte,
Terresti sempre gli occhi fissi al cielo,
E torresti da voi l'oscuro velo.

Leggete de' profeti ogni scrittura E ciascuna sibilla che non erra: Che de' incarnar della vergine pura E descendere Iddio di cielo in terra; E così si concorda ogni figura Che, per camparci dalla infernal guerra, Giesù figliuol di Dio, nel mondo venne, E per noi morte e passion sostenne.

E non v'era altro modo a liberarci Per lo peccato del gran padre antico, Se non col sangue suo ricomperarci E farci amico quel ch'era nimico; E così venne in terra, per salvarci, Nel ventre di Maria sempre pudico; E questo è quel che 'l ciel ministra e regge: È cieca e stolta e vana ogn' altra legge.

Il RE udito Josafat suo figliuolo, stupefatto confessa e concede alla fede di Cristo, e dice così:

Benedetto sia l' ora el giorno e 'l punto Ch' io ti acquistai del ciel, per farti erede, E esser teco a tanto bene assunto, Alluminato della santa fede!
Tu m' hai di dolce foco il cor compunto Ch' i' provo quel ch' alcun per fede crede; Battezza me nel nome di Giesue, E tutto il mio reame prendi tue.

Spogliato il re s'inginocchia, e Josafat lo battezza ginocchioni dicendo:

> O divina bontà quanto è possente L'ardente fiamma che da te si muove! Io ti ringrazio con tutta la mente, Poi che dimostri per me tante prove; E priego te che 'l mio degno parente Accetti, che d'ogni erro si rimuove, E sia presente al suo santo battesimo Il qual sia frutto del tuo cristianesimo.

JOSAFAT preso la signoria, dice seco medesimo:

Tu m' hai già tante volte tocco il core E mille volte già te l'ho promesso, O Giesù mio benigno redentore, Di seguitarti, ch' i' 'l vo' fare adesso, E vo' lasciar la patria e 'l grande onore E ogni cosa, per venirti appresso; E priego te che tu m' accetti e degni, E la diritta via mi mostri e insegni. E benchè mi sia dura la partita A lasciar mia regal sedia famosa, Per non vederia più nella mia vita, E ch' io non porti meco alcuna cosa, Pur ne vo' lieto, perchè chi m' invita Mi mostra patria assai più graziosa: A dio del mondo umana pompa e magna, E tu, Signor, per tutto m'accompagna.

JOSAFAT stato un poco, dice a Barachia suo barone che lo vuole lasciare in suo scambio:

Perch' io t' ho sempre amato, Barachia,

E conosciuto in te molte virtute, Io ti vo'dar tutta la signoria, Acciò che l'opre tue sien conosciute, Chè a me convien cercar per altra via E più retti sentier, la mia salute; E però d'accettarla sia contento, Della qual sia giustizia il fondamento.

Risponde BARACHIA:

Io non son degno di tal principato; Ma credo che abbi fatto per provarmi; Ch' i' non ho teco tanto meritato. Che debbi a questo grado sollevarmi

Che debbi a questo grado sollevarmi.

Risponde Josafat:

Così dal nostro Dio è ordinato, E però non voler più contrastarmi. Non alzò Pietro, già pescator vile, Grandezza no, mà sol l'esser umile.

Dona Josafat l'ammanto e lo scettro del regno e la corona a Barachia e dice:

> Piglierai questo scettro e la corona, E questo amanto, sotto il qual si copra E sia difesa ogni persona buona Che virtuosamente el mondo adopra; Ch' i' sento chi mi spigne e chi mi sprona E vuol ch' io segua la virtù di sopra.

Risponde BARACHIA:

Da poi che così piace al nostro Idio Sia fatta la sua voglia e 'l tuo disio.

Dice JOSAFAT: Fa' che tu pensi che tu se' mortale E d' ogni cosa alfin farai ragione; Mostrati sempre a ciascheduno equale Benigno e grato in ogni tuo sermone; E che gli effetti e l' opre sien tale Che tu sia agli altri de ben far cagione; Chè qual più alto, tanto è più veduto: Ma a queste cose Idio ti darà aiuto.

Dato la signoria Josafat a Barachia, spogliato di nascoso, Josafat si parte; e i BARONI gli vanno dietro e trovatolo gli dicono:

O me, che vuo' tu far, di noi sostegno, Che ci avevi si bene ammaestrati, E dimostro la via del sommo regno? E or ci vuoi lasciar si sconsolati? Abbi pietà del tuo legnaggio degno, Sotto il qual tanto tempo siamo stati! E se pur altro amor ti stringe o preme Fa'che possiam venirne teco insieme.

Partito Josafat di nascoso da' sua per la via dice cosi:

Non fuggi mai di gabbia uccel si lieto
Ch' io mi parto da voi, cieche delizie,
Dove non visse mai nessun quieto,
Per seguir quelle fragili divizie.
Io son si sconosciuto e si secreto
Che non curo d'alcune sua malizie;
Or vegh' io ben l'error del mondo scôrto,
E ch' io son pel cammin ch'arriva al porto.

Giunto Josafat nel diserto, truova uno romito e dice:
Guarditi Idio; sapresti tu insegnarmi
Un romito: Barlaam, che sta nel bosco?

Risponde il Romito:

Tu se'qualche ombra, e vien qui per tentarmi; Vattene in pace ch' io ti riconosco.

Dice JOSAFAT:

Io son servo a Jesů; tu puoi toccarmi; Insegnamel per Dio.

Dice il ROMITO:

Io nol conosco.

Dice JOSAFAT:

Io son digiun; se tu vuoi, fratel mio, Darmi un po'da mangiar.

Dice il ROMITO:

Vatti con Dio.

Josafat pel diserto fa orazione a Dio e dice:

O benigno Giesù padre supremo Che per tua grazia fin qui m' ài condotto, Non mi lasciar a questo passo estremo Chè di paura il cor mi trema tutto: Senza te, lasso, in questo bosco temo Da queste fiere non esser distrutto.

Uno Angiolo lo conforta e dice cosi:

Segui pur via, ch' è tutto a maggior gloria, Chè non s'acquista in piuma tal vittoria. Giunto Josafat a una spelonca dice seco stesso:

Sarebbe mai che gli stesse qua drento Colui che tanto tempo io ho cercato? S'io fussi di vederlo sol contento

Al mondo non sarebbe uom più beato.

BARLAAM esce fuori, e visto Josafat dice:

Che voce è questa che qua fuori io sento? Sarchbe quel ch' io ho tanto aspettato? Tu se' pur desso, o Josafat dolcissimo.

Dice JOSAFAT:

E tu se' Barlaam, padre santissimo.

Dice JOSAFAT:

Io ho cercato di te ben dua anni In questo bosco, e dopo tua partita Sappi ch' i' ho sofferti tanti affanni Ch' i' non so come io sia rimaso in vita; Ma pure, al fin di molte insidie e 'nganni, Tutta la mia provincia ho convertita E 'l padre mio, quale è fatto cristiano; Si che la tua venuta non fu invano.

BARLAAM risponde:

Benedetto sia tu, baron mio franco!
Di tutto vuolsi il Signor ringraziare;
Io so che tu debbi esser molto stanco,
E però ti va'drento a riposare.
E' ci è dell' acqua, o vogliam dir del bianco,
E io andrò dell' erbe a procacciare;
Non temer di niente, e pensa teco
Di vivere e morirti qui con meco.

Stando nel diserto, viene un ANGELO a nunziare la morte a
Barlaam:

Ascolta, Barlaam, la grande offerta, E volgi verso Idio tua voglia immensa; Presto la tua speranza sarà certa, Però che Idio t'aspetta alla sua mensa; Da questa valle lacrimosa incerta L'anima a tanto gaudio si dispensa; Non temer di colei alcuna sorte Che dal vulgo bestial chiamata è Morte.

Barlaam vôlto a Josafat dice come l'angiolo gli ha annunziata la morte:

O Josafat santissimo figliuolo,

Sappi che 'l nostro Idio in ciel m' aspetta. L' anima sento già levarsi a volo Per tornar alla sua patria diletta. Ma sol m' incresce di lasciarti solo: Sento l' anima mia con teco stretta; Non pianger di colui che è rivocato Alla sua patria, che saresti ingrato.

Josafat piangendo dice a Barlaam:

O sventurato a me, dove son giunto? Ove mi lasci in questa selva errante? Perchè non fui da quelle fiere assunto, Per non veder la tua morte davante? Ogni speranza mia perdo in un punto: Fami nel tuo voler tanto constante, Dolce Signor, per tua pietà infinita, Ch' i' possa sopportar questa partita.

Ma tu, padre diletto, che non chiedi, Se tanto m' ami nel divino aspetto, Perchè sol questa grazia non concedi, Che teco muoia el tuo fedel sugetto?

#### BARLAAM dice:

O dolce figliuol mio, confessa e credi Che tu sia riservato a qualche essetto, Ascolta quel che Barlaam ti dice: Ancor meco sarai nel ciel felice.

Tu vedi el viver nostro quanto è breve, Chè presto come fior passa, e non dura Ogni nostra speranza al vento lieve. La morte è fin d'una prigione scura A chi ben vive, a li altri è dura e grieve Ch' ànno posto nel mondo ogni lor cura. Fa' che tu stia con meco in orazione, Poi mi darai la tua benedizione.

Quando l'anima fia dal corpo sciolta Questa misera spoglia prenderai, Con le tua man fa'ch'ella sia sepolta E di me spesso ti ricorderai La vita; poi ch'ella ti sarà tolta Ancor lieto nel ciel mi rivedrai.

#### JOSAFAT dice:

Io benedico te con tutto 'l core; Cosi ti benedisca il tuo Signore. Morto Barlaam, Josafat lo sepellisce dicendo:

Da poi che t'è paruto, o sommo Iddio,
Di riservarmi a quel ch'io non intendo,
L'anima piglia tu del padre mio;
La carne che fu terra, io gliela rendo.
L'animo e'l core e ogni mio desio,
Dolce Signor, nelle tua man comendo;
Fa'che sia meco sempre in compagnia,
Si ch'io possa seguir per la tua via.

Josafat si torna drento nella cella poi che ha sepellito Barlaam, e l' ANGIOLO dà licenzia dicendo:

O voi che siete in questa valle oscura, Miseri involti ne' mondan diletti. Levate gli occhi della mente pura A pensar di costoro e' grandi effetti, Chè, lasciando del mondo ogni vil cura, Volsono a Dio con tutti lor concetti, E felice colui che se n'accorge, E che di molte vie la dritta scorge! Perseverando, l'uom si fa felice, Come fe' Josafat che al ciel si volse Lasciando il mondo misero e infelice: Dalle sua rete con fuggir si sciolse, E fe'd' ogni sua guerra vincitrice L' alma, che a Dio felice si rivolse. Pregate quel ch' è nel superno coro Che vi dia grazia di seguir costoro.

-4500

### BAPPRESENTAZIONE

DI

# CONSTANTINO IMPERATORE,

## SAN SILVESTRO PAPA E SANT' ELENA.

Per questa Rappresentazione, o a dir meglio per queste due Rappresentazioni raccolte insieme e facenti seguito l'una all'altra, abbiamo esemplato la prima ediz. così descritta dal Battings, Bibl., p. 49:

Rappresentatione di Constantino Im Peradore et di sancto Siluestro Papa Et di Santa Helena Im Peratrice. Stampato in Firenze. — S. A., in 4º di 14 c. Ediz. del princ. del XVI sec. con 2 fig. sul front.

Seguono le successive edizioni:

- Istapato adistatia di M. F. Bevenuto. In 4° di 14 c. con 2 fig. Ediz, sim. alla preced. coll' aggiunta in fondo di un Ternale in lode della sactissima Croce, che su riprodotto nelle ediz, seguenti.
  - In Firenze l'anno M. D. LV. In 4º di 12 c., con 7 fig.
  - Firenze, appresso alla Badia, 1562. In 4º di 16 c, con fig.
- Stampata in Firenze appresso Giouanni Baleni l'Anno 1588. In 4º di 16 c. con 8 fig.
  - In Siena, Alla Loggia del Papa. S. A. In 4º di 14 c, con 2 fig.
  - In Siena. Et ristampata in Oruieto, 1618. In 4º di 14 c. con 2 fig.
- Stampata in Siena et ristampata in Oruieto. S, A. (ma sec. XVII) In 4°; sim. alla preced.
- Altre ediz, in 4° di Firenze 1547, e s. n. sono registrate nel Cat. Hibbert, n. 6871-72.

Le fonti a cui attinse lo scrittore delle Rappresentazioni sono in parte storiche, in parte leggendarie, e più che altro il Varagine. Vedi Douher. Dict. des Légendes, col, 513 e 1145.

Un GIOVANE con la citara annunzia:

E' gloriosi gesti de' Romani
Fatti son degni di maggior onore

Poi che destrutti e' lor idoli vani Conversi sono al vero creatore: Molti di lor, come fedel cristiani, Son fatti dallo eccelso e gran Signore Nelle degne virtu tanto eccellenti Che sono specchio a tutti noi viventi.

Istoria degna d'immortal memoria Fu la conversion di Constantino, Che la romana pompa e magna gloria Redusse al culto e santo onor divino, E con letizia e trionfal vittoria Rivoltò verso Dio suo buon cammino Per acquistar in ciel maggior imperio, Dove s'adempie ogni buon desiderio.

A produr tanto ben fu solo eletto El magno e gran pontefice Silvestro, Che di scienzia e di bonta perfetto A tal opra condur fu pronto e destro, E per essere stato a Dio accetto D' ogni virtu fu degno e buon maestro. Chi vuol al cuor sentir gran refrigerio Attento stia a questo alto misterio.

## QUIRINO imbasciador si parte da Roma e va in Francia, e dice a Constantino cosi :

O magno Constantin robusto e forte, A te mi manda il Senato romano Ch' aprir ti vuol della città le porte E dar lo imperio in tua potente mano. Massenzio ha usurpato nostra corte, Et è contra di noi molto villano; Suo duro giogo non possiam portare; Però tua patria vieni a liberare.

## Risponde Constantino:

Ben venga oggi Quirino a me diletto El qual mi porta gloriose nuove!
Lo imperio nuovo volentier accetto,
Poi che 'l Senato a prender quel mi muove,
Venir al tutto a Roma ti prometto,
Piacendo questo all' alto e sommo Giove,
Che liberar vo' quella dal tiranno
E riparar la sua ruina e danno.

Constantino si volta al capitano e dice:

O degno capitan magno e potente, La cui virtù ogni potenzia doma, Metti in assetto tutta la mia gente, Chè ci bisogna porre il campo a Roma Per estirpar quel Massenzio insolente Che al Senato ha posto grave soma; Po'che, avendo lo imperio usurpato, Contra quel son richiesto dal Senato.

Risponde il CAPITANO:

Al tuo comando sempre siam parati Mostrando virtú nostra quanto vaglia; E' tuo soldati presto sieno armati, Che son desiderosi far battaglia. In un momento saranno ordinati Danar, cavagli e arme e vettovaglia: Fa' pur di seguitar questa alta impresa, Chè merita la patria esser difesa.

Mentre si mettono in ordine, uno SECRETARIO di Massenzio in Roma gli dice così:

Signor Massenzio, e's' è oggi scoperto Contra di te un secreto trattato: Che 'l Senato romano, e questo è certo, A Constantino in Francia ha già mandato E a quello ha lo imperio tuo offerto, Acciò da quel di Roma sia cacciato. Pensa or quel che de' fare attentamente, Ch' e' vien contra di te con molta gente.

Risponde Massenzio:

S' i' volessi il Senato manomettere Di certo mi esporrei a gran pericoli; A me bisogna al popol ben promettere, E quel difender in tutti gli articoli. Alla fortuna mi convien commettere, E farmi amici insino a' vili agricoli: Ma prima fa' che la mia gente s' armi Acciò nessun la morte possi darmi.

El SECRETARIO dice a' soldati:

Franchi soldati, esperti alla milizia,, Da parte del signor l'arme pigliate, E ponete da parte ogni pigrizia E presto in ordine a combatter siate Per mantenervi in sua buona amicizia; Le paghe doppie a tutti saran date: Acquisterete grazia, onor e fama, Qual ciaschedun soldato aspetta e brama.

Uno ANGELO con una croce appare a Constantino che dorme e dice:

Contra Massenzio, Constantino, andrai Con animo viril, tutto giocondo; In questo segno tu lo espugnerai, E gloria ti sara per tutto 'l mondo: Di Roma Imperador fatto sarai E leverai da quella il grave pondo: Tal segno metterai ne' tuo stendardi Che fara tutti e' tuo forti e gagliardi.

L'angelo lascia la croce e partesi, e Constantino svegliato la piglia, e dice al capitano:

In questa notte m' ha Giove mandato
Un suo splendido nunzio grato e degno,
E àmmi apertamente dichiarato
Ch' i' vincerò Massenzio in questo segno,
E ch' i' sarò dal popol e senato
Assunto e sublevato in alto regno:
Pon questo segno in tutte le bandiere,
E vedrem se tal cose saran vere.

Risponde il CAPITANO:

Questo segno fra' nostri mai fu visto,
Ne in questo luogo ne ancora altrove.
Questa mi par sia la croce di Cristo,
Over forse saran tue insegne nuove.
A te sol basta far del regno acquisto:
Sia quel che vuol, questo ti manda Giove;
Tal segno ne' vessilli porteremo,
E vittoria dal ciel, spero, n' aremo.

Dice Constantino:

Quando ti par sia tempo di partire Piglia la via del monte per la costa.

Risponde il CAPITANO:

Sendo già ordinati, possiamo ire: El partir sarà sempre oggi a tua posta. Gagliardi el monte hen potrem salire: So ben che l'andar presto vale e costa:

Dice Constantino:

Su, comincia avviar la prima schiera.

Risponde il CAPITANO:

Già per loro è segnata la bandiera.

El capitan dà la bandiera con la croce a un che va 'nanzi, e muovonsi alquanto e fermonsi, e Constantino dice:

Ferma la gente, capitan, dal ponte, Dove io aspetto la vittoria grande: E, sendovi propinquo un chiaro fonte, Potrem quivi mangiar nostre vivande: Ma prima pon le guardie là da fronte, E'nanzi, e drieto, e da tutte le bande.

Risponde il CAPITANO:

Parato son seguir vostro disegno Quale è disposto con prudente ingegno.

Fermonsi di qua dal ponte, e Massenzio di là dal ponte dice:

Poi che voi state, mie soldati, in punto Venite meco forti e animosi: E, come al ponte ciascun sarà giunto, L'esercito di qua da quel si posi. L'ordine è dato in un momento e punto Che noi restiam tutti vittoriosi, E per mostrar che morte io non estimo In fatti d'arme voglio essere il primo.

Massenzio con alquanti va innanzi, e come è in sul ponte quel subito rovina e lui muore, e il suo SECRETARIO scampato dice: Questo è un caso molto repentino

Che ci dà gran dolor e lutto amaro; Ma poi che vincitor è Constantino Al caso nostro dar si vuol riparo: Andiamo a quel, poi che gli è qui vicino E riceviànlo come signor caro: Di nostro error e' ci darà perdono, Essendo quel tutto clemente e buono.

Vanno a Constantino, e il SECRETARIO inginocchiato dice:

Usa clemenzia verso noi, signore,
Chè sol da te speriam vita e conforto,

# 192 RAPPRESENTAZIONE DI CONSTANTINO IMPERATORE,

Non riguardar a nostro grande errore Pel dato aiuto a Massenzio già morto. Noi ti vogliam per vero imperadore; Però ricevi noi nel tuo buon porto.

Risponde Constantino: .

Io vi ricevo in segno di vittoria: Andiamo a Roma, or con trionfo e gloria.

CONSTANTINO sale in sul-carro trionfale, e con suoni è condotto a Roma, e posto in sedia dice:

Ora è contento ogni mio desiderio,
Or io mi chiamo felice e beato,
Or tengh' io de' Romani el magno imperio,
Or son io già condotto in alto stato,
Or el cor mio è pien di refrigerio,
Or ho io la mia patria liberato,
Or laude rendo a quel sacrato segno
Pel quale io son condotto a tanto regno.

Voltasi, c dice a Quirino:

Quirino, intendi la volontà mia, Come uom sagace e pien di sapïenzia; Fa'che ciascun a me subietto sia; E questo tu farai con diligenzia: Per conservarmi in alta monarchia, Punisci ognun che mi fa resistenzia: E acciò far tu possi tal effetto, Ti fo di Roma singular prefetto.

Risponde Quirino prefetto:

Assai ringrazio vostra gran bonta Che mi fa degno di si alto offizio; Pronta sempre sarà mia volonta A farvi grato ogni mio buon servizio; Vostro comando adempiuto sarà, Tornando questo in mio gran benifizio. A far l' offizio mio mi metto in via.

Risponde Constantino:

Va', e osserva la volontà mia.

QUIRINO si parte accompagnato, e posto in sedia dice al cavaliere: Ascolta, cavalier, il mio comando:

Tu e' compagni siate diligenti: Per tutta Roma andate ricercando Se trovate cristian contradicenti; E quelli andrete a me qui congregando Per punirli con aspri e gran tormenti, Perchè sol questa vilissima setta Va dispergendo la nostra perfetta.

Risponde il CAVALIERE:

Fatto sarà, dignissimo prefetto, Con diligenzia tutto quel volete; Λ nessun uom del mondo arò rispetto, E s'io errassi mi perdonerete.

Voltasi a' compagni, e segue:

Compagni, su mettetevi in assetto, E con prudenzia l'astuzia userete; Più che la forza vale usar il senno; Però sol ubidite a un mio cenno.

Ma prima, per volervi contentare, Λ mensa tutti venitene meco: Farovvi degnamente trionfare, Darovvi malvagia, trebbiano e greco: Prima si debbe il corpo ben cibare, Chè l'uom digiuno è tardo, lento e cieco; E quando il corpo ha sua buona stagione, È atto poi a far gran fazione.

Giugne a Roma Timoteo, e dice a Santo Silvestro:

Servo di Dio Silvestro, io ti saluto
Come convien a uom da Dio eletto:
Per predicar a Roma son venuto,
E Timoteo chiamato son e detto.
Non truovo ancor chi m' abbi ricevuto,
Perchè ciascun de' tormenti ha sospetto:
Ma conoscendo te constante e forte,
So che non temi supplicio nè morte.

Però dinanzi a te venuto sono Che mi ricevi nel tuo santo ospizio; E s'i't' offendo, daràmi perdono, Ch'i'cerco far a molti benefizio.

SANTO SILVESTRO lo abbraccia e dice:

Ben venga il servo del Signor mio buono; Io veggo in te di bontà gran indizio. Entra secur qua nel mio abitacolo, Chè al ben far non si vuol dar ostacolo. Tanta fortezza sento nel mio core, Sol per la grazia del potente Dio, Che ritenerti non ho alcun timore, Avendo tu al predicar disio. In nostro aiuto è il magno e gran Signore E non è da temer, al parer mio; Col predicar, officio grande e degno, Conducerai gli eletti al santo regno.

Della mia casa la parata mensa Ancor sarà per tua refezione; Siedi, e già non temer di darmi offensa, Chè di te piglio gran consolazione; La divina bontà, qual è immensa, Al cibo mandi sua benedizione.

Risponde TIMOTEO:

Io sento nel mio cor tanto diletto Che per dolcezza e' salta nel mio petto. Posti a mensa, dice Santo Silvestro al suo cherico:

Prendi, cherico mio, quel libro in mano E leggi apertamente qualche verso; Mentre che 'l cibo corporal pigliàno Non vo' che sia da noi tal tempo perso; Mi pare spender tutto il tempo invano Quando, mangiando, a Dio non son converso: La lezion a Dio lieva la mente, Quando l'orecchie a quella stanno attente.

El CHERICO piglia el libro e legge cosi:

« Sequitur in prima epistola heati Petri Apostoli quarto capitulo. Estote itaque prudentes et vigilate in orationibus. Ante omnia autem mutuam in vobismetipsis charitatem continuam habentes: quia charitas operit multitudinem peccatorum. Hospitales invicem sine murmuratione. Unusquisque sicut accepit gratiam, in alterutrum illam administrantes, sicut boni dispensatores multiformis gratiæ Dei. Si quis loquitur quasi sermones Dei, siquis ministrat tanquam ex virtute quam administrat Deus, ut in omnibus honorificetur Deus per Jesum Christum, cui est gloria et imperium in secula seculorum. Amen.

Dice Timoteo a Santo Silvestro:

Silvestro, le parole che son lette, Scritte da Pietro nostro buon pastore, Par che per noi sol sieno state dette E fortemente m'hanno acceso il core; Per far l'opere mie a Dio accette Il predicar seguir vo'con fervore: Adesso per andar mi metto in via.

Risponde Santo Silvestro:

Va', predica, e poi torna a casa mia.

TIMOTEO va, e predica dicendo a parole:

A Dio piacer non può l'uom senza fede: E quando ella è di carità formata

Fa l'anima del ciel esser erede.

Dove manca ragion, la fede è grata; Perchè la passa ogni creato ingegno, E d'error non può esser maculata.

Chi vuol di bene eterno farsi degno Creda vera esser la fede cristiana Che l'uom conduce nel celeste regno.

Ogni altra setta è reprobata e vana, Però che ciascheduna error contiene Che la dimostra tal quale è, profana.

La nostra, vera sola si mantiene Fondata in quel che è somma verità, Nel qual si vede e truova ciascun bene.

Lasciate ormai la vostra falsità, E confessate Cristo vero Dio

Che vi trarrà di vostra cecità.

Egli è clemente, giusto, santo e pio,
E daravvi de' vostri error perdono:
Però venite a lui con buon disio.

Da quel riceverete il suo gran dono Che ciaschedun farà lieto e contento, E proverrete quanto Dio è buono.

Patir per Cristo ogni crudo tormento Sarete con dolcezza preparati, E non abbiate di morte spavento.

Venite voi che siate affaticati, E ne' peccati vostri tanto stanchi, Se fatti esser volete al fin beati.

Le mie parol vi sieno sproni a' fianchi A camminar inverso del Signore, Venendo 'nanzi che 'l tempo vi manchi. Su presto tutti pronti e di buon core Alla fede cattolica venite, E al Signor servite con amore,

Tenendo a Cristo vostre mente unite.

Giugne il CAVALIERE co' sua fanti, e dice a Timoteo pigliandolo pel braccio:

> Sta' forte, che tu sei nostro prigione E al prefetto ti convien venire, Però che alla tua falsa opinione El popol nostro cerchi pervertire.

Percuotelo col bastone e segue:

Prima tu proverrai questo bastone, Chè di mia propria man ti vo' punire; Dipoi maggior tormenti ti riservo Se in tua opinion starai protervo.

Mentre che lo conducono, dice TIMOTEO così:

Con gran letizia volentier ne vengo; Fate di me tutto quel che vi pare: Nella mia fede el cuor sempre mantengo E mai da questa mi potrò mutare: Lieto per quella ogni flagel sostengo, Parato ancor la morte sopportare.

Risponde il CAVALIERE:

Orsù sta' cheto, non dir più parole, Chè tu farai quel che 'l prefetto vuole.

Giunti, dice il CAVALIERE al prefetto così:

Eccelso e magno prefetto Quirino,
Noi t'abbiam qui condotto un seduttore,
Che predica qua in luogo a noi vicino,
Disseminando un vano e grave errore;
Però che rende falso onor divino
A Cristo, morto come malfattore;
Già quello ho messo in esecuzione
Di che mi desti la commessione.

El PREFETTO dice a Timoteo:

Diràmi di che gente e nazione Tu sei, e di che luogo a noi qua vieni, E dove è la tua propria abitazione, E se hai possession di ben terreni; Qual setta segui, e qual opinione Con tua disputa e predicar mantieni, Però che intendo oggi da te sapere Se star vuo' sottoposto al mio volere.

Risponde TIMOTEO:

Di nobil gente son, vero cristiano, E d'Antiochia a Roma son venuto; Abito appresso a Silvestro romano. Che in sua abitazion m' ha ricevuto; Appresso a me ricchezze cerchi invano, E se mi fussin date io le rifiuto; Predico Cristo, e quel vo' mantenere, Come pel mio parlar tu può vedere.

Se mi comandi quel che sia onesto Parato son di volerti obbedire: Ma contra Cristo non m'esser molesto, Chè a sua fede non vo' contradire. Se vuo' sapere, il mio pensier è questo: Prima voler cruda morte patire Che voler mai el mio Signor offendere.

Per quanto ho detto, già tu mi puo' intendere.

Risponde il PREFETTO:

Nel tuo parlar ti veggo molto ardito E parmi che nel mal sia ostinato; E però vo' che da me sia punito, Protervamente avendo tu parlato.

Risponde TIMOTEO:

Fa' quel ti par, chè mai sarò partito Dal mio Jesù che'l cuor m' ha roborato.

Dice il PREFETTO a' ministri:

Per questa sua parola tanto sciocca

Rompete a quel con un sasso la bocca. El cavaliere gli dà d'un sasso nella bocca, e Timoteo dice:

Non resterò per questo confessare La verità della fede di Cristo: Fammi quanto ti piace lacerare, Chè questo mi farà del ciel acquisto.

Risponde il PREFETTO:

Ancor ardir di nuovo hai di parlare, Pien di malignità, ribaldo e tristo?

Voltasi a' ministri e segue:

Fatelo batter con verghe ferrate, E tutto 'l petto suo gli lacerate.

Dice TIMOTEO:

Non sarà già mai tratta del mio petto

Per pena alcuna la cristiana fede; Però fa' quel ti par, duro prefetto, Chè 'l mio cuor sempre in Jesù Cristo crede.

Dice il PREFETTO a' ministri:

Parmi che del suo mal abbi diletto, Poi che da me dolori e pene chiede; Sopra'l suo petto date tal percossa, Ch'i' vegga denudate tutte l'ossa.

E'ministri lo percotono, e TIMOTEO dice orando:

Jesù, porgi il tuo aiuto al mio tormento, Jesù, dammi soccorso con tua grazia, Jesù, ascolta e intendi il mio lamento, Jesù, mia voglia fa'sola in te sazia, Jesù, dolori immensi per te sento, Jesù, mia alma sempre ti ringrazia, Jesù, al mio martor dammi conforto, Jesù, conduci la mia barca al porto.

Dice il PREFETTO:

Poi ch'i' ti veggo così ostinato E che al tuo error non è rimedio, Io ti condanno sia decapitato, E trarrò me e te d'angustia e tedio.

Risponde TIMOTEO:

Per questo aspetto in cielo esser beato E libero sarò di tanto assedio.

Risponde il PREFETTO:

Bene è tua mente pien d'errori e stolta, Poi che vuo'che la vita ti sia tolta.

TIMOTEO 'nanzi sia decapitato, si inginocchia e dice orando:

Ora è venuto il mio ultimo punto:
Or chieggo a te, Signor, mi dia fortezza.
Fammi esser, Jesù mio, a te congiunto
Avendo della fede tua certezza.
Ricorro a te, col cor tutto compunto
E la mia volontà te solo apprezza.
Però con tua virtù, dammi vittoria,
Acciò ch' i' venga alla tua santa glòria.

El boia gli taglia la testa, e il CAVALIER dice al prefetto:

Questo cristian ch' abbiamo adesso morto
Stimo, signor, ch' avessi gran tesoro,
E però quanto io posso ti conforto

Che facci ricercar suo argento e oro.

Risponde il PREFETTO:

Farami presentar presto e di corto Silvestro, appresso il qual fece dimoro: Chè, come stimo e giudico di certo, Tutto il suo patrimon gli arà offerto.

El CAVALIER va co' sua compagni e dice a Santo Silvestro:
Sollecita, Silvestro, e vienne presto,
Chè ti vogliam far buona compagnia.

Risponde Santo Silvestro:

Per che conto e da chi son io richiesto? Chè, s' i' lo so, mi metto adesso in via.

Risponde il CAVALIERE:

Al venir non ti sia grave e molesto, Chè non ti sarà fatto villania; A te siam dal prefetto qua mandati Per conto di tesori a te donati.

Risponde SANTO SILVESTRO:

Ecco ch' i' vengo molto volentieri, Chè di tesor alcun non ho notizia.

Risponde il CAVALIERE:

Se tu vorrai entrar per buon sentieri Non aspettar ti sia fatto ingiustizia: Benchè venuti siamo armati e fieri (Così richiede la nostra milizia), Ciascun di noi sarà tuo buon compagno, Sperando teco far un buon guadagno.

Venuto Santo Silvestro con due compagni, dice il CAVALIERE al prefetto:

Condotto abbiam Silvestro qui presente, Come tua signoria ci ha comandato.

Dice il PREFETTO a Santo Silvestro:

Saper voglio un secreto apertamente: Se Timoteo el suo tesor t'ha dato.

Risponde Santo Silvestro:

Da viver non avendo quel nïeute Allo abitacol mio s' è presentato: E come a mendicante e molto povero Sotto al mio tetto gli ho dato ricovero.

Dice il prefetto:

Dimmi, Silvestro, come avesti ardire Ricever un cristian qual è costui? Di questo solo io te ne vo' punire, E sarai morto come è stato lui.

Risponde SANTO SILVESTRO:

Tempo è venuto mi debbi scoprire Ch' i' son cristian, sarò, e sempre fui: Essendo quello a casa mia venuto, Come vero cristian, l'ho ricevuto.

Dice il PREFETTO:

Sendo venuta l' ora del mangiare Non mi par tempo di tener ragione: Insino all' altro giorno vo' indugiare: In questo mezzo tu starai in prigione. A cruda morte ti vo' condennare Come farem la prima sessione.

Risponde Santo Silvestro:

In questa notte, senza alcun conforto, Prima che questo facci sarai morto. Messo Santo Silvestro in prigione co' sua compagni, dice lo

SCALCO al prefetto così:

La mensa per mangiare è già parata D'ogni huon pesce molto ben fornita, Però che tal vivanda è molto grata A vostra signoria, e quella incita-Ad appetito, come è ben usata, E conserva e mantien in sana vita.

Risponde il PREFETTO:

Mentre che noi mangiano e' buon bocconi, Dinanzi a noi vo' che si canti e suoni.

Posti a mensa, si canta questa canzona con suoni gentili:

Quanto è grande la dolcezza Di gustar cibo suave, Tanto è duro; crudo e grave Star digiun con grande asprezza. El mangiar e ber mantiene Nostro corpo e quello impingua, E ripien che son le vene Si relassa poi la lingua; Non è dir che si distingua In chi ha il corpo ripieno; Chi digiuna si vien meno E sol perde ogni fortezza. Però, ventre glorioso,

Mentre che tua vita dura, Mangia bene e sta' in riposo Con la mente ben sicura; Vivi al mondo senza cura, Se tu vuo'esser beato; Sol quello ha felice stato Che mangiare e bere apprezza,

Mangiando, una lisca si ferma nella gola del PREFETTO, el

quale gridando dice cosi:

Omè omè, ch' una lisca di pesce S'è ferma tra lo stomaco e'l palato, E di tal luogo se quella non esce Conosco che di vita io son privato.

Dice lo SCALCO:

Se, come suol, lo incanto mi riesce Sarete presto da me liberato: Signor, aprite ben un po'la bocca, Chè veder vo' se il gorgozul vi tocca.

El prefetto apre la bocca e lo SCALCO dice:

Da ogni parte la lisca vi pugne E posta è nella gola per traverso; Rimedio natural qui non aggiugne, E ogni aiuto si conosce perso. Una virtù grande ho nelle mie ugne Che come io tocco un mal, dicendo un verso, Io sano ogni malor presto e di subito; Però sanarvi, signor mio, non dubito.

Lo Scalco dice queste parole forte:

Bubbu: Chucchu: Sussu: Bachon: Chachon: Sachon: Berith: Charith: Surith.

El Prefetto peggiorando dice:

Omè omè, che per la pena io moro, E tanto gran dolor più non sopporto; Io mi consumo e tutto mi divoro, Spacciato sono, abbandonato e morto; La roba non mi giova nè il tesoro, Poi che dalla gran pena io son assorto; Or veggo mia nequizia esser punita, Privato d'ogni bene e della vita.

El prefetto muore, e lo SCALCO dice al cavaliere:

Egli è già morto con gran lutto e pianto,

Sendo il cor dalla doglia afflitto e stretto; Poi che non m' è valuto questo incanto, El qual soleva aver sempre suo effetto, Conosco che Silvestro è giusto e santo Che ier la morte predisse al prefetto; Però si vuol cavarlo di prigione.

Risponde il CAVALIERE:

Tu hai ben detto, e parli con ragione.

El CAYALIERE apre la prigione e dice cosi:

Io vengo qua sol per servigio vostro; Uscite di prigion come vi entrasti.

Voltasi a Santo Silvestro e segue:

Ringrazia il tuo Signor, Silvestro nostro; Morto è il prefetto, come nunziasti, Questo miracol el tuo Dio ha mostro Acciò si veghi siate mondi e casti: Certo veggiam la bontà de' cristiani Esser maggior che quella de' pagani.

SANTO SILVESTRO co' sua compagni torna a casa cantando:

Laudato sia il potente e magno Dio Che in vita per sua grazia ci conserva; Laudato sia suo nome santo e pio Che per qualche altro bene e' ci riserva; Quel sempre laudo con tutto il cor mio Che ci ha difeso da gente proterva; Tutto questo resulta in grande onore Di Cristo, nostro vero redentore.

Constantino in sedia dice a' senatori:

Che mi giova tener il magno imperio E aver tutto 'l mondo a me subietto, Da poi che non è pien mio desiderio, Avendo il corpo mio di lebbra infetto? Almanco avess' io qualche refrigerio, Sperando sovvenir al mio difetto! Ma poi mi manca ogn'altro aiuto umano, Proviam se Giove mi vorrà far sano.

Di Campidoglio tutti e' sacerdoti Fate venir dinanzi a mia presenzia, Chè sendo quelli al mio Giove devoti Vo' seguitar in tutto lor sentenzia; Però che dagli Dei, da noi remoti, Ricevon più distinta intelligenzia. Per tanto vo' seguir il lor consiglio, Sperando uscir di si grave periglio.

Un BARONE va accompagnato, e truova e' sacerdoti e dice loro:

L'imperial corona a voi mi manda Che tutti a sua presenzia oggi vegnate; E per sua parte a tutti si comanda Che prima agli alti Dei sacrifichiate Acciocchè lor bonta in quel si spanda, Volendo buon consiglio voi gli diate.

Risponde il SOMMO SACERDOTE:

Parato sempre abbiamo el sacrifizio Per ottener da Giove benefizio.

Offeriscono uno animale in sacrificio con fiamma, e il SOMMO

SACERDOTE dà lo incenso e dice:

Onnipotente Giove Dio immenso, Che 'l primo sei di tutti e' magni dei, Accetta il sacrificio in fuoco denso E esaudisci tutti e' prieghi miei; Ricevi di mia mano el santo incenso, E vadi el fummo in alto ove tu sei; Io vengo a te come buon servo e figlio, Acciò conceda a me retto consiglio.

Fatto el sacrificio, vengono e' sacerdoti allo imperadore, e il SOMMO SACERDOTE dice:

Salute a vostro imperio sempiterna Conceda Giove per la sua clemenzia, Però che lui è quel che ci governa E regge ben con sua gran provvidenzia, El sacrifizio a sua potenzia eterna Abbiamo offerto; or siamo alla presenzia, E aspettiam che vostra signoria Ci manifesti di che voglia sia.

Risponde Constantino:

Di lebbra tutto il corpo son piagato, E al mio mal rimedio non si truova. Di umano aiuto son già disperato, Chè medicina alcuna non mi giova. Però vo' da voi esser consigliato E del vostro veder ne vo' far pruova. Ditemi al tutto quel ch' i' debbi fare A voler al mio caso riparare.

Risponde il SOMMO SACERDOTE:

Potente imperador, eccelso e magno, Fa' che le mie parol non ti sien vile; Bisogna in Campidoglio far un bagno Che sia ripien di sangue puerile. Prometteremo a lor madre guadagno Per quietar il sesso femminile; Bagnato che sarai nel sangue caldo, El corpo tuo tornerà sano e saldo.

Ma, prima, tu farai comandamento Che 'l sacrificio ognun debbe offerire Agli Dei che di noi han reggimento, E chi non vuol a tuo bando obbedire Sia flagellato e morto con tormento, Acciò nessun ti voglia contradire.

Risponde Constantino:

Che s' ordini tal bagno io vi comando E del sacrificar si metta il bando.

E'sacerdoti tornono al tempio per ordinar il bagno, e il BAN-DITORE bandisce:

Da parte dello eccelso imperadore Si fa bandire a tutti e comandare, Che ciaschedun agli Dei rendi onore E sia parato a lor sacrificare. A chi non serverà questo tinore Farà lo imperador la morte dare Con aspri, crudi, duri e gran tormenti, E però d'ubbidir siate contenti.

El CHERICO di Santo Silvestro, udito el bando gli dice:

Vengo di fuora, padre mio santissimo, E un bando di Cesare ho udito Che a tutti e' cristian sara durissimo, E io per me ne rimango smarrito. El culto che si debbe a Dio altissimo A' falsi Dei vuol che sia referito, E chi recusa a lor far sacrifizio Sarà morto e punito con supplizio.

Risponde Santo Silvestro:

In ogni cosa Dio sia ringraziato Che tutto questo fa per nostro bene. Da poi ch' i' son pontefice creato Parato sono a patir crudel pene Acciò l' onor di Dio sia conservato In ciaschedun fedel, come conviene. Nessun debbe obbedir a tale editto, Però che questo sare' gran delitto.

Risponde il suo DIACONO:

Acciò non sian dissipati e disfatti
Ascolta il mio consiglio, padre santo;
Per fuggir el furor di stolti e matti
Bene è uscir di Roma e star da canto;
Abiteremo in sul monte Siratti,
E quivi, contemplando, starem tanto
Che fin si ponga a si duro flagello:
Poi tornerem, passato che sia quello.

Risponde SANTO SILVESTRO:

Tu hai parlato con buona prudenzia: Assai mi piace questa tua ragione; Qual è fondata sopra la sentenzia La qual nello Evangelio Cristo pone: Che non è atto contra conscienzia Fuggir tal volta la persecuzione, E dar luogo al tirannico furore, Servando con la gregge il suo pastore.

Però tutti n' andremo in compagnia E starem là nel monte separati; Più non è già da star, mettiànci in via, 'Nanzi che siamo al principe accusati. El Signor nostro benedetto sia, Che con sua grazia ci ha ben inspirati.

Risponde il diacono:

Da poi ch' abbiam questo partito preso, Insieme abiterem col core acceso.

Giunti al monte, dice Santo Silvestro cosi:

Poi che noi siamo in questo luogo giunti,
Insieme orazion si vuol faccciamo.

VOL. II.

Inginocchiati, segue Santo Silvestro con li altri:
Signor, con umil cor tutti compunti
Dinanzi a te la tua bontà preghiamo
Che star ci facci in carità congiunti
E nel servizio tuo perseveriamo:
Leva da noi il flagel e la percossa,
Acciò chè la tua chiesa crescer possa.

Un sacerdote degli Idoli viene a Constantino e dice:

El sommo sacerdote manda dire

Che 'l bagno in Campidoglio ha preparato,

E per poter al vostro mal supplire

Le donne co' figliuoli ha congregato:

Dice che ora è tempo di venire,

E sol per questo mi v'ha qua mandato.

Risponde Constantino:

Parata or sia la trionfal carruca, Acciò che in quella al tempio io mi conduca.

Monta in sul carro, c va con suoni, e vengongli incontro le donne scapigliate piangendo, e una per tutte dice:

Bene è crudel e dura vostra corte Inverso e' nostri miseri figliuoli, Poichè terminato ha condurgli a morte Per dare a noi tormenti, affanni e duoli! Aprir, signor, di clemenzia le porte Chè sol ci puo' cousolar, se tu vuoli; L' umanità rimuova la tua mano Da sparger per tua vita el sangue umano.

CONSTANTINO lacrimando dice:

Mutato ho la speranza e 'l desiderio,
Viste le madre afflitte alla presenzia;
Però che il degno e gran romano imperio
Nasce dal magno fonte di clemenzia.
Non vo' dar al mio corpo refrigerio
Con crudeltà d'infantil innocenzia,
Ma, con pietà, il crudo e fiero editto
Sia rimutato dal mio imperio invitto.

Meglio è ch' i' viva con dolor e stenti Che, senza quelli, aver nel cor el fiele; Meglio è morir per salvar gl' innocenti Che, per lor morte, aver vita crudele; Al cor la crudeltà dà gran tormenti, E la pietà gli è dolce più che mèle. Vinca per me clemenzia, vinca amore, Chè per bontà s'acquista vero onore.

Porgete lor di molto argento e oro E pietre preziose e ricche veste, E' parvoletti ancor rendete loro Acciò possin andar in canti e feste.

Ricevuti e' presenti, la MADRE che parlò di sopra dice:

Rendianti grazia di tanto tesoro Chè mai più non saremo afflitte e meste; Poi che converso in gaudio è il nostro pianto, Ci partirem da te con dolce canto.

Partonsi co' figliuoli in braccio, cantando:

Cantando con diletto
Torniamo al nostro loco
Con festa, gaudio e giuoco
Portando e' figli stretti al nostro petto.
Converso è il pianto in riso,
E cruda morte in vita:
Non è da noi diviso
Il gaudio in questa gita,
Chè ciascuna è fornita
Di tutto quel ch' appetiva il suo affetto.

Constantino tornando al palazzo dice:

Con gran trionfo al mio palazzo torno,
La crudeltà già vinta e superata;
Ben degno è di memoria questo giorno
Nel qual mia mente resta consolata;
Mi par esser di gloria magna adorno,
Per la misericordia che ò usata.

Giunto, discende del carro e dice:

Poi che dal sonno alquanto son costretto, Portatemi a posar sopra il mio letto.

Posato in su' letto, vengon San Piero e San Paulo, e San Piero
dice:
Perchè, signor, avesti in grande orrore
Spargere il sangue de' puri innocenti,
Mandati siam da Cristo redentore
A liberar tuo corpo di tormenti

Per mezzo di Silvestro, buon pastore

Che ha fuggito e' tuo crudi spaventi, E ha seco cristian condotti e tratti, E son nascosti nel monte Siratti.

La selva dove e'sono è qua vicina;
Manda per quello e pe' sua buon compagni,
E lui ti mostrerà una piscina
Che, se in quella il tuo corpo infermo bagni,
Mondo sarà per la virtù divina,
Dotato di sublimi doni e magni.
Avuto che da quello arai il battesimo
Fa' dilatar per tutto el cristianesimo.

Partonsi gli Apostoli, e Constantino svegliato dice a sua ministri: Ministri mia, udite il mio precetto:

Vostro cammino adesso piglierete
/Inverso il monte che Siratti è detto
Dove Silvestro quivi troverete;
Levategli dal cuore ogni sospetto,
E da mia parte gli comanderete
Che venga qui, dinanzi a mia presenzia,
E non gli fate alcuna violenzia.

Vanno e' ministri, e Santo Silvestro gli vede venire, e dice a' sua: Verso di noi veggo venir soldati,

F quel che voglin non possiam sapere;
Forse che noi saremo oggi citati
A corte, come già mi par vedere.
Siamo al martirio tutti preparati
E a patir per Cristo abbiam piacere.
E' me ne par veder espressi segni:
Preghiamo Dio che ce ne facci degni.

Giunti e' soldati, dice il CENTURIONE: .

Da parte dello eccelso imperadore Venga Silvestro e gli altri sua aderenti, Dinanzi a quel, che vi vuol far onore, E non temete che vi dia tormenti.

Risponde Santo Silvestro:

Con gaudio ne vegnam senza timore, Perchè viviam sempre lieti e contenti.

Dice il CENTURIONE:

Or su, mettianci tutti quanti in via; Da noi arete buona compagnia. Giunti che sono, lo IMPERADORE inchinando il capo dice a Santo Silvestro:

> Ben venga el mio Silvestro caro e degno, Che merita da me onor e gloria.

Risponde Santo Silvestro:

Salute sia al tuo imperio e regno, E sopra quel da ciel venga vittoria.

Risponde Constantino:

Dormendo, ho visto uno stupendo segno Che sempre mi sara nella memoria; Venuti sono a me duo magni Dei Che tuo nome m' han detto, e chi tu sei.

Mondarmi dalla lebbra m' han promesso Se nella tua piscina io son lavato: E tanto amor nel cuor e' m' hanno impresso Che tutto a Cristo mi son rimutato. Per questo a mia presenzia t' ho intromesso Accio che io sia da te ammaestrato. Dimmi, caro Silvestro, quel ti pare, Ch' ogni tuo buon consiglio vo' servare.

Risponde Santo Silvestro:

Que' duo che tu vedesti in visïone Non sono dei, ma ben servi di Dio; Vere colonne di religione, Pietro con Pagol santo, giusto e pio: A que' tu porterai devozione, E rendi a lor onor con buon desio.

Risponde Constantino:

Se lor`figure mostrar mi potessi Conoscerèle quando le vedessi.

SANTO SILVESTRO dice al suo diacono:

Ài tu portato teco quel quadretto Dove son le lor faccie figurate?

Risponde il DIACONO:

Io porto a Pietro e Paul tanto affetto Che meco lor figure ho qui portate.

Risponde Constantino:

Con desiderio di vederle aspetto Se le son del lor volto ben formate.

El diacono le mostra, e Constantino segue:
Simil son queste a quelle e molto eguale,
E paion fatte proprio al naturale.

Dice SANTO SILVESTRO:

Se dalla lebbra tu vuo' esser mondo Bisognati ricever el battesimo, E rinnegar el diavol del profondo E in tutto lasciar il paganesimo, E confessar col cor lieto e giocondo La fe cristiana per te sol medesimo.

Risponde Constantino:

Al diavol e sue pompe io abrenunzio, E la cristiana fè vera pronunzio.

Santo Silvestro pone Constantino nella fonte e dice battezzandolo: / To ti battezzo, magno imperadore,

Nel nome degno del padre e figliuolo E del Spirito Santo vero amore, Che tre persone sono uno Dio solo; Or t'è rimesso ogni commesso errore E'l corpo è mondo di sua pena e duolo.

Viene uno splendor da cielo e Constantino dice:
Sopra di me vien la divina luce.

Che nel mio core il santo amor produce.

Constantino esce dalla fonte sanato e mondo, e dice:

Or mondo son del corpo e della mente, Di che Cristo Jesù sempre ringrazio; Or sento io il cor in quel tutto fervente E di laudarlo non sarò mai sazio.
O trino e uno Dio, Signor potente,
A far buone oper dammi tempo e spazio.

SANTO SILVESTRO lo veste di bianco e dice:

Ricevi in dosso questo bianco amanto, El qual dimostra che sei pur' e santo.

Constantino monta in sedia e dice:

Alla mia madre, posta in oriente,
Tutto il processo occorso fate noto,
Ben che la segui la giudëa gente,
Sendo il cor suo inverso quella moto;
A noi forse potra mutar sua mente
E di cristianità far vero voto:
Tal grazia a quella il sommo Dio conceda
Che la cristiana fede ancor lei creda.

Oggi si facci da ciascun gran festa E al vivente Cristo onor si dia; A ch' il bestemmia ne vadi la testa E della terra sia levato via; Nessuno sforza nostra legge onesta Creder a quel, ma libero ognun sia, Però che il bene a Dio non è accetto Quando l'uomo è per forza a quel costretto.

El giovane con la citara licenzia il popolo:

Per oggi basti aver veduto parte Del gran misterio che si rappresenta; Doman nel resto userem maggior arte, Chè più esperto nel far l'uom diventa. Non si dia laude più a Giove e Marte, Ma la lor setta sia destrutta e spenta; E dica ognun che tal misterio ha visto: Cresca il regno di Dio, e viva Cristo.

SECONDA PARTE DELLA RAPPRESENTAZIONE CHE SI RECITA
IL DI SEGUENTE.

Uno GIOVANE con la citara in mano dice:

El magno Constantino a Dio converso A tutto 'l mondo fu lucente specchio, Chè, sendo prima a Cristo tutto avverso, Depose il suo costume antico e vecchio. E rimutando in bene il tempo perso Alla divina fede porse orecchio, E quella fece in tutto dilatare Per ogni terra, e isola di mare.

Vinse contra giudei el gran conflitto Per mezzo di Silvestro buon pastore; La madre il giudaismo derelitto Confessò Cristo vero salvatore; Per suo comandamento e suo editto Si ritrovò la croce del Signore, La qual è lo stendardo e vero segno Che ci conduce nel celeste regno.

Constrinse ancor Silvestro il gran dracone Che dava morte a molti col suo fiato Pien di veleno, e per questa cagione Da quel fu molto popol battezzato, E con sua dolce predicazione El nome di Jesu fu dilatato. A recitar questo oggi sol ci resta Per dar perfezione a nostra festa.

Un CAVALLARE vien sonando el corno e giugne a Constantino e dice così: A vostre letter, magno Constantino,

Di Elena porto le sue responsive; Velocemente ho fatto gran cammino Portando nuove che la è sana, e vive.

Porge le lettere, e Constantino lette quelle dice:

Dinanzi a ogni nobil cittadino

Vo' che si sappi tutto quel che scrive.

Porge le lettere al cancellieri e dicc:

Leggi qui, cancellier, mio servitore, Acciò che ognun intendi lor tenore.

El cancelliere legge la lettera:

Al suo augusto figlio Constantino Elena madre sua dice salute. Per tue lettere intendo el tuo destino Che son tue membra sane restitute; Procede questo dal culto divino, Per l'idolàtrie da te destitute: Ma sol ti veggo incorso in uno errore: Che adori un Crocifisso per signore.

La vera fede è quella degli ebrei, Come per molti modi m' han dimostro: Conosci el grande error dove tu sei E degnati seguir el corso nostro. Stolta da ciaschedun detta sarei S' i' mi inchinassi a tener l' error vostro; Però, figliuol diletto, sia contento Di consentir al mio buon documento.

Dice Constantino al cancellieri:

Rescrivi indrieto, Cristo essere Dio Promesso, e detto in lor legge Messia; E questo adora e seguita il cor mio, Concetto e nato d'una vergin pia; Per demostrargli el ver che seguito io, Scrivi che la si metta presto in via, E venga a Roma, e meni e'suo dottori, E scoperti saranno e'lor errori. El cancellieri scrive e spaccia el cavallare, e Constantino dice a' sua cosi: El mio palazzo a Dio vo' dedicare

E detto sarà il tempio Laterano; Per questo apertamente vo' mostrare Al popol e senato mio romano Che 'I vero Dio ciascun debbi adorare, Lasciato il culto degli Dei profano: E di mia man vo' porre il fondamento, Per dimostrar quanto io ne sia contento.

Constantino discende di sedia e piglia una marra e disegna il fondamento e dice:

Per questo verso cavate la fossa, Parando el fondamento allo edifizio. Cominciano a cavare, e Constantino seque:

Da voi ogni pigrizia sia rimossa, E io darò principio al vostro offizio.

Piglia in sulla spalla un cofano dorato pien di pietre, c seque: El peso vo' portar giusta mia possa, Per acquistar da Dio suo benefizio.

Dà la volta al cofano e vota e sassi, e segue: Nel primo luogo le pietre quadrate Ponete, e sopra quelle edificate.

Mentre che edificano, giugne il CAVALLARE ad Elena imperatrice e dice:

> Da Roma insino a qui son già tornato E ho portato lettere di nuovo: Per camminar son tanto affaticato Che per lo affanno a pena ch' i' mi muovo.

Elena gli dà un fazzoletto pien di denari e dice : Tien qui, ch' i' vo' che sia remunerato.

Risponde il CAVALLARE:

Or ben dico io che contento mi truovo.

Risponde ELENA:

Non è guadagno che sia tanto lecito Quanto è il tuo, essendo si sollecito.

Legge Elena la lettera e dice a' dottori degli ebrei: Dottor di sacra legge, ebrei valenti, Dal mio figliuol augusto ho ricevuta Lettera tal che vi farà intenti A dimostrar la vostra mente acuta; Che vuol ciascun di voi si rappresenti

A Roma meco, a far una disputa, Desiderando che si intenda e veda Se si convien che quello in Cristo creda.

Risponde il Primo dottore:

Non dubitar, o sacra imperatrice,

Che si vedrà quanto val nostro ingegno; Speriàn portarne vittoria felice E con dispùta e con mirabil segno.

Dice il SECONDO DOTTORE:

Certo sarà come il dottor vi dice, Che di vittoria parci aver il pegno.

Risponde ELENA:

Dapoi che congregati molti sete, A Roma meco tutti ne verrete.

Vanno a Roma, e quando Constantino vede la madre si leva di sedia, e valle incontro e abbracciala, e dice:

Ben venga alla città la madre mia Qual già un tempo fa non ho veduta.

Risponde Elena:

Caro figliuol, el ben trovato sia; Per far quel che mi scrivi son venuta.

Risponde Constantino:

Tu hai condotto una gran compagnia.

Risponde Elena:

Da quella spero sarò mantenuta Nel creder mio, con vera sapïenzia, Come ti mostreranno alla presenzia.

Constantino e Elena si pongono a sedere allato, e Constantino dice a santo Silvestro:

> Silvestro, chiama ancor e' tuo dottori Che in disputa ti porghino aiuto.

Risponde Santo Silvestro:

Io spero in Cristo Signor de' signori, Che sol col mio parlar io gli confuto: E vo' mostrar e' lor perversi errori E che 'l Messia non hanno conosciuto.

Dice Constantino:

Giudici sien Zenofilo e Cratone Che son pagani, e vivon con ragione. Nessun di lor potra esser sospetto Alle due parte, sendo d'altra setta; In lor mai s'è trovato alcun difetto, Filosofi di mente sana e retta.

Risponde Elena:

Per la mia parte volentier gli accetto.

Dice Constantino:

In punto ognun a disputar si metta.

Voltasi a' filosofi e segue:

Zenofilo e Cratone, ascolterete, E quel che è retto voi giudicherete.

Dice CRATONE:

Acciò che si conosca quale è il vero Andrò secondo el mio veder umano; Giudicherò col cuor tutto sincero E spero mio giudicio non sia vano.

Dice ZENOFILO:

Io non vi mostrerò bianco per nero, Ma seguirò mio intender vero e sano, E non mi partirò dalla giustizia, Però che la sarebbe gran nequizia.

Posti e' giudici a sedere, dice il primo dottore ebreo a Santo . Silvestro cosi:

> Un solo Dio la nostra legge pone E adorar più Dei è idolàtria; Pruovasi ancor per natural ragione Ch' a uno Dio si debbe onor di latria; Ma voi siate d' un' altra opinione Che ponete tre Dei distinti in patria; Questo è il maggior di tutti e' vostri errori Che fa disordinati e' vostri cuori.

Risponde SANTO SILVESTRO:

Un solo e vero Dio noi confessiamo E tre persone in una sola essenzia, E di quel che così certo crediamo In vostra legge n' abbiam evidenzia: Dio padre e Dio figliuol esser troviamo, Dio spirto procedente con clemenzia.

SANTO SILVESTRO piglia una veste e fa tre pieghe e segue:

Che tre person sieno un Dio solo e degno

Tre pieghe in un sol panno ne dan segno.

Risponde il PRIMO DOTTORE:

A tue parole non posso rispondere E giá mi chiamo superato e vinto: Conosco il tuo parlar di tanto pondere Ch' al mio ingegno ha posto un gran procinto.

El SECONDO DOTTORE dice:

Non creder me come costui confondere, Chè di forte ragione io sono accinto; Voi tenete per fede lo impossibile: Che Dio in carne umana sia passibile.

Risponde SANTO SILVESTRO:

In sua natura Dio non può patire,
Ma la natura assunta fu subietta
A passione, e a voler morire,
Chè alla umanità morte s'aspetta:
La morte a qual doveva pervenire
Fu da' vostri profeti ancor predetta.

Risponde il SECONDO DOTTORE:

E' fu pur morto come un seduttore.

Risponde SANTO SILVESTRO:

Morte innocente il fece redentore.

Però che doppo a morte è suscitato
A gloria sempiterna e immortale.

Risponde il SECONDO DOTTORE:

Questo vorrei che mi fussi provato, Chè'l parlar senza pruova poco vale.

Risponde SANTO SILVESTRO:

E' sua miracol hanno dimostrato

Che gli è vivente a gloria trionfale.

Risponde il SECONDO DOTTORE:

Vorrei che mi mostrassi e' suo miracoli.

Risponde SANTO SILVESTRO:

Se veder tu gli vuo', lieva gli ostacoli.
Chi ha dinanzi agli occhi posto il velo
Non può conoscer quelli interamente;
Se tu voltassi gli occhi verso il cielo
Sarebbe illuminata la tua mente;
Di tua opinion el troppo zelo
Ti fa oscuro quel che è rilucente.

Dice il TERZO DOTTORE:

Tutti d'accordo ne diam testimonio Che fatti son per virtù del demonio.

Risponde Santo Silvestro:

Dunque e' miracol de' profeti vostri Ancor son fatti per virtù diabolica: E se que' son da Dio, ancora e' nostri, Come confessa dottrina apostolica. Per tutto 'l mondo gran segni son mostri Per la virtù della fede cattolica; E negar non si può quel ch' è si chiaro, Se non da chi nel cuor ha il fiel amaro.

## ZAMBRI ebreo dice:

Et io ancor farò cose stupende Nella presenzia di tutti costoro; In mentre che la lite nostra pende Fate venir qua un feroce toro, E con parola che nessuno intende Gli vo' dar morte, senza alcun dimoro.

Dice CRATONE:

El toro si conduchi qua presente, Chè far tal pruova è ben convenïente.

Mentre che vanno pel toro, dice Santo Silvestro:

Da te vorrei mi fussi dichiarata

Questa parola che vuo' profferire.

Risponde ZAMBRI:

Non fu mai quella udita e demostrata; Però per modo alcun non la vo' dire.

Risponde Santo Silvestro:

Dimmi, Zambri, come l'hai tu imparata.

Risp. Zambri: El mio secreto non ti voglio aprire;

Basta ch'invoco el nome santo e pio
Del vero creator e magno Dio.

Risponde SANTO SILVESTRO:

La fia parola di negromanzia, E dubito non facci qualche incanto.

Risponde ZAMBRI:

Presto vedrai che cosa quella sia, " E contra me non ti potrai dar vanto.

Condotto el toro, dice el CAPITAN de' fanti:
Condurre il toro a pena abbiam balia,
E' bisogna tenerlo qua da canto.

Risponde ZAMBRI:

Senza timor suo' legami sciogliete, Chè presto morto in terra lo vedrete.

Sciolto el toro, Zambri gli parla nell'orecchio e il toro casca morto, e Zambri dice a Santo Silvestro:

Sei tu, Silvestro, del miracol chiaro?

Vedi che 'l toro a mia parola è morto.

Risponde SANTO SILVESTRO:

Questa non è gran cosa, fratel caro, Dar morte a una bestia si di corto; Ma se di vita tu gli dai riparo Confesserò al tutto aver il torto.

Dice ZENOFILO:

Silvestro parla con ragione e bene; Suscitar quello adesso ti conviene.

Risponde ZAMBRI:

A suscitar già quel non mi dà il cuore, Però che mia virtù non è infinita; Allor dirò ch' i' son in grande errore Se quel, Silvestro reducessi a vita.

Risponde Santo Silvestro:

Per dimostrar di Cristo il vero onore, A far questo il suo santo amor m'invita; Contento sono al miracol procedere, Se tutti promettete a Cristo credere.

Dice ELENA: Per parte di noi tutti io vi prometto
Che se tanto miracol noi veggiamo,
Uniti insieme, senza alcun rispetto,
Alla cristiana fè ci convertiamo.

Dice CRATONE:

Come parlate, nel nostro conspetto, Vostra promessa rata e ferma abbiamo.

Dice ZENOFILO:

Se tale esperïenzia fia veduta, Terminata sarà ogni dispùta.

Santo Silvestro s' inginocchia e orando dice:

Signor, estendi la tua man potente E' tuo mirabil segni in noi rinnuova, Acciò che vegghi ogni popolo e gente Che miglior fè di nostra non si truova: Dimostra tuo miracol evidente, Che sia della tua fede vera pruova.

Voltasi al toro e segue:

Per la virtù di quel che morì in croce Levati vivo su, toro feroce.

Di subito el toro resuscita, e Cratone dice: Veduta questa grande esperienzia Nel giudicar noi siam già resoluti; In favor de' cristian diam la sentenzia, Perchè e' giudei da lor sono sbattuti.

#### Dice ZENOFILO:

Confermo quel che è detto con prudenzia, E preghiam d'esser tutti ricevuti Alla cristiana fè, qual è verace, Come ciascun può esser già capace.

ELENA dice:

O magno e vero Dio, or veggo espresso La verità della cristiana fede: Cristo verace Dio esser confesso, E la mia mente in quello spera e crede; El suo amor è nel mio core impresso E per sua grazia questo sol procede.

Voltasi a Constantino e segue:

Figliuol mio caro, augusto Constantino, Alla tua fede volentier mi inchino.

#### Dice CONSTANTINO:

Quel che con puro cuor cerca d'intendere La verità di quel che debba credere Dio gliela mostra, e quella fa comprendere, Benchè lo ingegno suo si mostri eccedere; La divina bontà si vede estendere Sopra di chi vuol al ben far procedere; Da Dio tua volontà vedi esaudita, In vera fede essendo stabilita.

#### Dice SANTO SILVESTRO:

L'eterno creator sia ringraziato
Che sparso ha sopra voi suo chiaro lume,
E ha interamente rimutato
El vostro pravo, iniquo e mal costume;
Ciascun di voi da me sia battezzato,
Con acqua pura d'abbondante fiume:
Starete genufiessi tutti quanti,
Acciò vi battezziam con laude e canti.

Inginocchiati che sono, Santo Silvestro gli battezza, mentre che si canta questa lauda:

Viva Cristo Re potente,
Viva sua sacrata fede,
Viva ciascun che gli crede,
Viva Cristo in ogni gente.
Questa fede in noi si spanda

E dilatisi per tutto,

Perchè questo è il vero frutto Che 'l Signor in terra manda.

Per sua grazia si diffonde Questo ben tanto perfetto Con dolcezza e con diletto Nelle mente pure e monde.

Dio laudiam di tanto dono E rendiàngli onor e laude, Chè di nostre colpe e fraude Sol ci dà vero perdono.

Gloria al padre e al figliuolo Gloria allo spirito santo, Con letizia, festa e canto, Vero Dio unico e solo.

SANTA ELENA dice a Constantino:

Figliuol mio caro, sempre a me diletto, Felice, grata, fruttuosa pianta, Ascolta volentieri il mio concetto; Ch'i' ho pensato andar in terra santa E ricercar quel legno benedetto Dove mori chi ci dà grazia tanta, Ch' intendo ritrovar tanto tesoro, Più prezioso che argento e oro.

Risponde Constantino:

Madre diletta, questo assai mi piace; Va' e adempi el tuo buon desiderio. Poi che di fede sei fatta capace, Ricerca e truova tanto gran misterio; Io resterò per mantenere in pace E' mie subietti nel mio degno imperio.

Risponde SANTA ELENA:

Adesso è tempo di dover partire, E meco venga ognun che vuol venire.

Santa Elena abbraccia Constantino e partesi co' giudei convertiti, e va in Jerusalem e per la via dice:

Poi che voi siate a Cristo già intromessi, Io vo' che mi facciate un gran servizio; Se luogo ove è sua croce voi sapessi Me ne darete chiaro e vero indizio: E se per voi questo intender potessi Reputerèlo a un gran benefizio.

Risponde il PRIMO DOTTORE convertito:

Come in Ierusalem giunta sarai,
El luogo ove l'è posta intenderai.

Giunti che sono, dice il PRIMO DOTTORE:

Regina, se tu vuo' intender il vero Dove si truova la croce nascosta, Ti dirà Juda ebreo tutto lo intero, Chè in secreto sa dove l'è posta: Manda per lui, che, come credo e spero, Dinanzi a tua presenzia sia a tua posta.

Santa Elena dice al paggetto:

Con prestezza va' via, destro paggetto,

E conduci qui Juda al mio conspetto.

El PAGGETTO truova Juda con altri giudei, e dice loro:
Alla regina ne venghi al presente
Quel che fra voi è Juda nominato.

Risponde Juda:

Io son quel esso, e vengo prestamente; Vorrebbemi ella per conto di stato?

Risponde il PAGGETTO:

No, ma per altro; vien securamente; La vuol gli sia da te manifestato Dove nascosta sia la santa croce, Nella qual pati Cristo morte atroce.

Dice Juda al paggetto:

Piglia la via, paggetto, alquanto avanti, E di'alla regina che vegnamo Insieme accompagnati tutti quanti. Per dirgli tanto quanto ne sappiamo.

El paggetto va innanzi, e Juda dice a' compagni:
Sarem tutti d'accordo vigilanti
E tal secreto di saper neghiamo,
Chè, come si trovassi questo legno,
Noi perderemo tutto il nostro regno.

Giunti alla regina, Juda dice:

Regina degna, ci siam presentati Per dar obbedienzia a vostra voce: Io, detto Juda, e gli altri siam parati Far quel possiam col cor pronto e veloce.

# Risponde SANTA ELENA:

Tutti sarete da me premiati Se mi insegnate di Cristo la croce; Juda, non mi tener questo coperto, Perchè e' m'è detto che tu lo sai certo.

Risponde Juda: Come volete ch' i' 'l possa sapere
Che fu nascosta già son trecento anni?
Vorrei potervi far ogni piacere,
E non creditte che in guesto v' income

E non crediate che in questo v'inganni.

## Risponde Santa Elena:

Juda, farai contento il mio volere Acciò che non incorra in pene e danni; Se tu e gli altri nol vorrete dire, Di cruda morte vi farò perire.

Risponde Juda: Madonna, volentier la insegnerei Se il luogo dove l' è certo sapessi.

### Dice un FARISEO:

Nè io nè altri de' compagni miei Questo sappiam, e non c'è chi'l confessi.

## Dice SANTA ELENA:

Fate, ministri, che questi giudei Sien tutti nella fiamma e fuoco messi; Poi che non voglion dirmi quel che sanno, Vedrem come nel fuoco gli arderanno.

### Dice il fariseo:

Depon, sacra regina, el tuo furore, Se intender vuo' da noi la verità. Aprir noi ti vogliamo il nostro core E narrar il processo come sta: Sol Juda qui, più antico e maggiore; Dove è la croce interamente sa, Chè da' progenitori ha per decreto Insino a morte tener tal secreto,

E poi nel fin dirlo a un sol figliuolo, Come hanno fatto tutti e' suo passati. Libera or noi di tanta pena e duolo Chè senza colpa non sian tormentati.

# Risponde SANTA ELENA:

Rimanghi in mia presenzia Juda solo, Voi altri tutti siate licenziati.

# Dice il Farisco a Juda partendosi:

Juda, non esser ostinato al dire:

· Rimanti sol, chè ci vogliam partire.

Partonsi, e Santa Elena dice a Juda cosi:

Ài tu, Juda, mutato il tuo pensiero? Sei tu ancora al mio voler disposto?

Risponde JUDA:

Sono e sarò del parer che prima ero, E la croce non so, come ho proposto.

Risponde Santa Elena:

Poi che costui non mi vuol dire il vero Fate che sia n'un pozzo secco posto, E senza cibo tanto in quello stia Che muoia, o ver che venga a voglia mia.

Risponde Juda:

Benchè facciate di me ogni strazio Altro da me voi non potete intendere; Per questo non sarà vostro cuor sazio, Facendomi nel pozzo qui descendere.

Dice SANTA ELENA a Bonifazio:

Piglia le fune, esperto Bonifazio, E per le braccia fa Juda suspendere E collar giù nel pozzo sano e vivo, E, come ho detto, sia di cibo privo.

Risponde Bonifazio:

Tutto quel vostra signoria m' impone Farò con diligenzia e con prestezza.

Voltasi Bonifazio a Juda e segue cosi:

Vien, chè legar ti vo' come un poltrone, E come stolto che 'l mal non apprezza.

Lo pone in sul pozzo a sedere con le gambe dentro, e segue:

Vuo' tu mutarti ancor di opinione,

E por da parte questa tua durezza?

Risponde JUDA:

Serva pur di Madonna e' sua comandi, E fa' che destramente giù mi mandi.

Bonifazio co' sua compagni lo mandon giù, e Juda dice:
Oïme oïme, deh fate piano,

Non mi mandate così forte a scosse. Risponde BONIFAZIO:

Perchè ti sei portato si villano Meriteresti ancor maggior percosse; Ma se tu vuo' ch' i' ti sia oggi umano. Le tue ostinazion da te sien mosse. E' non risponde, e par ammutolito; Andianne, chè si truova a mal partito.

## Torna Bonifazio a Santa Elena e dice:

Noi abbiam Juda nel pozzo collato E nel fondo di quello è la rimasto; Mai più non vidi un tal si ostinato Che permettessi suo corpo esser guasto, E tanto fussi di cuor indurato Che star volessi senza cibo e pasto, Quanto questo protervo e gran superbo Che vuol morir con pianto e lutto acerbo.

### Dice il PRIMO DOTTORE:

Altro che lui non può manifestare Questo secreto a vostra degna corte, E però far si vuol quel domandare Se lo vuol dir 'nanzi che venga a morte.

#### Dice BONIFAZIO:

Prima si lascerebbe attanagliare Che lo dicessi; e'stara sempre forte, E non vorra mai di quel pozzo uscire, Ma in tal luogo sua vita finire.

#### Dice SANTA ELENA:

Come si sentirà morir di fame
Di grazia chiederà d' esserne tratto;
Bisognerà mandargli giù il legame
Che a tirarlo su sia forte e atto.
Porta una fune e panni vecchi e strame
'Nanzi che tu lo truovi morto affatto;
E se chiede d' uscirne instantemente
Fa' che fuor tu lo cavi destramente.

Bonifazio va co suo compagni presso al pozzo, e dice loro:
Già è più di che fu nel pozzo messo
Quel che per se medesmo si confonde.

Dice Juda nel pozzo:

O là, chi passa per la via appresso, Degnisi costassu farsi alle sponde. Ome che dalla fame io sono oppresso, E chiamo e grido e nessun mi risponde. Bonifazio si fa alle sponde del pozzo, e dice cosi: O Juda, sei tu vivo? che vuo' tu?

Risponde IUDA:

Vorrei che mi tirassi costassù.

La fame tutto 'l corpo mi divora, E già mi veggo a morte appropinquare.

Risponde Bonifazio:

Sei tu stato ostinato insino a ora?

Risponde Juda:

Si, son, ma io mi vo' tutto mutare; Però, 'nanzi sia morto, trami fuora Acciò ch' io possi la croce mostrare.

Risponde Bonifazio:

Pur t'arrendesti per la fame grande! Or meriti d'aver buone vivande.

Bonifazio gli porge la fune e segue cosi:

Piglia la fune e questi vecchi panni E legherati ben sotto le braccia.

Tiralo su e seque:

Tratto sarai di tanti grandi affanni; Per tanto ogni dolor da te discaccia.

Risponde Juda:

Tirate pian, riparando a' mia danni.

Risponde Bonifazio:

Guarda pur non percuoter la tua faccia.

Risponde JUDA:

Oimè, pian, ch' i' son mezzo disfatto.

Risconde Bonifazio:

Non gridar più, chè già fuor tu sei tratto.

Dice Juda quando è fuor del pozzo così:

Datemi da mangiar qualcosa presto, Chè tutto per la fame io vengo manco.

Risponde Bonifazio dandogli delle confezione:

Tien qui, che molto bene gli è onesto Ch' i' veggo il corpo tuo afflitto e stanco. Apri la bocca, piglia e mangia questo, Chè ti farà robusto forte e franco.

Risponde JUDA:

Già mi comincio tutto a riavere, E parmi ancor di camminar potere. Vanno a Santa Elena, e BONIFAZIO dice cosi:

Dinanzi a te vegnan, sacra regina,

Che Juda tratto abbiam del pozzo adesso.

Dice JUDA:

La fame grande e la grazia divina Mi muove a far che'l ver tutto confesso: Assai mi dolgo della mia ruina, E veggo il don che m'ha'l Signor concesso. Venite con la corte tutta quanta Che dimostrar vi vo'la croce santa.

Vanno dove è la croce santa, e SANTA ELENA per la via dice:

Sia sempre ringraziato il magno Dio Che ci vuol consolare in questo giorno, Chè veramente egli è clemente e pio E di gloria suprema sempre adorno.

Pervenuti a luogo, dice JUDA:

Io sento già commuover il cor mio Perchè la santa croce è qui d'intorno. Cavate qua la fossa in devozione, Mentre che noi farem qui orazione.

Fanno la fossa, e Juda inginocchiato dice:

Signor, che 'l cor nel petto m' hai commosso Dimostra in questo giorno tua potenzia, E quel che per mia forza far non posso Supplisci tu, con la tua gran clemenzia.

Viene un tremuoto, e Juda seque così:

Omè, con gran tremuoto el luogo è mosso Per divina virtù e providenzia; Or ben confesso la fede cristiana Sola esser vera, e ogn'altra esser vana.

Appare un DEMONIO e dice a Juda:

O Juda, pensa el mal che tu hai fatto
A rivelar questo tuo gran secreto.
Tu sei ben diventato stolto e matto;
Meglio era che ti fussi stato cheto.
Già trassi Giuda al tradimento e patto
Contra di Cristo, e fecilo inquieto,
E da te, Juda, io son oggi tradito,
Poi che tu sei a Cristo convertito.
Ma io commoverò un gran signore

Contra di te che ti farà gran guerra, E rimutar farà tutto 'l tuo core, E tornerai a tua giudea terra.

Risponde JUDA:

Non ho di te nè di nessun timore, Chè mi soccorre Dio qual mai non erra. Io sono e sarò sempre unito a Cristo; Però di mal alcun non mi contristo.

El demon si fugge, e Santa Elena dice cosi:
Sta' forte, Juda, nella santa fede,
Chè'l diavol ti vorrebbe oggi confondere.

Risponde Juda:

Già mia mente e mio cor a Cristo crede

Per grazia che da Dio mi veggo infondere.

Dice SANTA ELENA:

Dal vero e magno Dio questo procede Chè hai saputo al diavol ben rispondere. Juda, poi che cavata è già la fossa Entravi, acciò veder la croce possa.

JUDA entra nella fossa e dice:

Ecco tre croce poste qua nel fondo, Ma non possiam conoscer e sapere Qual sia del santo Redentor del mondo, Chè tutte a tre sono in un modo intere.

Dice SANTA ELENA:

Tràle qua fuor, ch' i' sento el cuor giocondo; Io le vo' chiaramente e ben vedere.

Dice Juda vedendo alcuni portare un morto:

Qua certi veggo portono un defunto;

Ce ne potrem chiarir come è qua giunto.

Giunto il morto, dice SANTA ELENA:

Posate in terra il corpo che portate, E tutti genufiessi alla presenzia Con gran devozione Dio pregate Che ce ne mostri chiara esperienzia. Queste tre croce appresso qua portate Con grande umilità e reverenzia, E quella che al morto darà vita Sarà di Cristo di virtù infinita.

Inginocchiati in terra, Santa Elena pon una croce in sul morto, dicendo:

Prima, di questa noi farem la pruova;

Farete intanto orazion mentale. Poi che niente questa prima giova, Pigliam quest' altra, a quella prima eguale.

Pon la seconda e segue:

Nè ancor questa ce ne mostra pruova, E l'una e l'altra al miracol non vale.

Pon la terzia e segue:

Questa se l'è di Cristo, senza ostacolo, Vedrem di certo che farà il miracolo.

Di subito el MORTO risuscita, e dice:

Per virtù della croce del Signore Da morte a vita io son resuscitato; Rendete meco a Dio gloria e onore Che del gran dubbio v' ha certificato.

SANTA ELENA dice:

O santo e vero nostro redentore, Di tanto don da noi sia ringraziato. Or mi chiamo contenta e consolata, Dapoi ch' i' ho la tua croce trovata.

SANTA ELENA inginocchiata alla croce dice:

O sacrosanto e prezioso legno Sopra del qual pati Cristo la morte, A noi sei fatto glorioso e degno Che dello eterno regno apri le porte; Tu sei della salute il fido pegno Che ci conduci alla celeste corte; O croce santa, di buon cor t'adoro Che in te si truova il nostro gran tesoro.

Piglia e' chiovi in mano e segue:

O chiovi dal Signor santificati,

Quanto diletto nel vedervi sento! Del sangue del Signor fusti bagnati, Quando dato gli fu crudel tormento; Però da me voi sarete baciati, Con dolce pianto e cordial lamento.

Piglia el titolo e segue:

Questo è quel titol di tre lingue ornato Che scriver fece il principe Pilato.

Tutti adoran la croce e baciono e'chiovi, e cantasi questo Inno come: Pange lingua gloriosi:

Christi crucem adoramus Leta promptitudine, Clavos eius honoramus Omni rectitudine, Eius titulum laudamus Cordis plenitudine. Amen.

SANTA ELENA dice al primo dottore cosi:

Tu che di legge sei primo dottore E mostri avere spirito divino, Da me eletto degno imbasciadore, In verso Roma piglierai il cammino. Duo chiovi della croce del Signore Darai in propria mano a Constantino: Di' che la croce ancor trovata abiamo, Della qual una parte gli mandiamo.

Santa Elena gli da due chiovi et una parte di croce, e lo IMBASCIADORE dice:

> Saro fedel in questo ministerio, E pienamente serverò il mandato; Però che sempre io ho gran desiderio Farvi servizio onesto, degno e grato, E'l camminar mi sara refrigerio, Chè volențier jo servo a vostro stato.

Risponde Santa Elena:

Così mi piace, va', fa' con effetto Quanto per me t' è comandato e detto.

Partosi lo IMBASCIADORE accompagnato, e giunto, dice a Constantino:

Sacro signor, tua madre tanto amata
Mi manda a farti un degno e gran presente,
Di Cristo avendo la croce trovata,
Quale ha provata vera certamente.
Di quella, parte per me t'ha mandata
Che la conservi diligentemente;
Ansor duo chiovi a tua degna eccellenzia
Ti manda, come vedi, alla presenzia.

Mostragli la croce e chiovi, e Constantino dice:

Ricever non potevo maggior dono Quanto questo si degno e glorioso: Se mai io fu'contento, oggi più sono E parmi aver trovato un gran riposo: Io ne ringrazio el Signor santo e buono Che si dimostra a noi si grazioso.

VOL. II.

Inginocchiasi e segue:

O croce santa, o chiovi benedetti, Io vi ricevo e tengo cari e stretti.

Posto a sedere segue:

In questo punto ho fatto un mio concetto Che forse a molti darà maraviglia; Por voglio un chiovo sopra el mio elmetto E l'altro del caval porre alla briglia; E di far questo solo io ho eletto Per abbassar de' nimici le ciglia: Quando con questi in guerra andrò armato, Da me sarà il nimico superato.

Un BARONE tornando di fuora dice a Constantino:

Sacra corona, send' io fuora stato
Ho visto cosa che m' è in dispiacere:
Licinio tuo collega e tuo cognato
Si vede esser contrario a tuo volere.
Dal ben al male gli è tutto mutato
E cerca il magno imperio possedere;
Contra di te armato ha la sua gente,
E in persona vien molto potente.

Contro a' veri cristian fatto avversario Cacciati tutti gli ha della sua corte, E con editto pubblico e nefario A molti dà tormenti e crudel morte; In carcer senza cibo necessario Perir assai ne fa, e le sue porte Apre a ciascun che a far male è pronto, E non fa più de' virtuosi conto.

Risponde Constantino:

Ben mostra contra me essere ingrato, Chè sempre a quello ho fatto benefizio; A mia società l' ho esaltato, E datogli ogni degno e magno offizio; La mia sorella per donna gli ho dato, E lui mi cerca condurre a supplizio; Venendo contro a me con moltitudine Per certo e' mostra grande ingratitudine. Ma sopra ogn' altra cosa più mi duole Che contro a Cristo e' facci tanta guerra; Prima seguiva quello, adesso vuole Al tutto el nome suo mandar per terra.

Su presto, armianci senza più parole, Chè dimostrar io vo' quanto quello erra. Da Cristo spero vittoria eccellente E domerem la sua feroce mente.

Mentre si mettono in ordine, dice LICINIO a' sua soldati:

Lo imperio molto meglio a me conviene, Che al vil Constantin fatto cristiano; Indegnamente tale scettro tiene Avendo preso un culto falso e vano. Da me riceverete sempre bene, Se date aiuto a mia potente mano Ch' i' 'I possi in questo giorno soggiogare, Chè sol per questo v' ho fatto oggi armare.

CONSTANTINO dall' altra parte dice a' sua cosi:

Per la virtu della croce di Cristo
E de' suo santi chiovi, quali io porto,
Spero mandar per terra questo tristo,
E da me certo sara oggi morto.
Combatter contro a quel non mi contristo,
Ma tutti voi al conflitto conforto;
Sperate nel Signore Dio verace,
Che ci dara vittoria e ferma pace.

Constantino col suo esercito va contra Licinio, e vedendolo dice Licinio cosi:

Noi siam dallo avversario già scoperti:
Andiam forti e gagliardi contro a quello;
Franchi soldati, siate chiari e certi
Che noi farem di loro un gran macello.
Nell'arme siate tutti quanti esperti
E dar potrete lor crudo flagello.
Su presto, contro a quelli adesso andate
E animosi la mischia appiccate.

Appicconsi insieme, e riman vinto Licinio, morti molti de' sua, e il BARONE di Constantino ne mena prigione Licinio, e dice a Constantino:

Che nel combatter è stato sconfitto.

Dice Licinio/a Constantino:
Non posso aver contra di te ragione,

## 232 RAPPRESENTAZIONE DI CONSTANTINO IMPERATORE,

Poi ch'i' son superato e tutto afflitto.

Risponde Constantino:

Di quanto mal tu hai, ne sei cagione, Commesso avendo un si grave delitto, Chè, sendo a Cristo e a me stato ingrato, Giustamente sei oggi superato.

Constantino si volta a' sua e segue:

Legatel drieto al carro trionfale
Mentre che con trionfo a Roma torno.
La forza del Signor più ch' altra vale
Che dato ci ha vittoria in questo giorno;
Ora è quieto il regno imperiale,
Superati e' nimici a noi qui intorno.

Monta in sul carro e segue:

Andiam rendendo a Cristo gloria e laude Chè, per suo onor, il cor mio tutto gaude.

Giunti a Roma con suoni, dice Constantino:

Della vittoria ciascun facci festa
E solo a Cristo se ne dia onore;
A far un'altra cosa sol ci resta,
Di morte dare al gran persecutore:
Tagliategli di subito la testa,
Per dare a' rebellanti gran terrore,
Chè viver già non de' sopra la terra
Ouel ch'al romano imperio muove guerra.

Uno soldato taglia la testa a Licinio.

Dipoi esce un dracon d'una caverna e getta fuoco per bocca, e molti cascon morti, e il SOMMO SACERDOTE degli idoli dice agli altri:

> Peggio è questo dracon che pestilenzia, Dando ogni giorno morte a tanta gente. Non ci val cura far con diligenzia Contra tal bestia di fiato fetente. Gli dei contra noi uson gran potenzia, Chè loro oblazion son tutte spente. Per proveder a tanto grande errore Si vuol far noto al magno imperadore.

Vanno a Constantino, e il sommo sacerdote dice: Signor, un gran dracon di velen pieno Esce fuor ogni giorno di sua tana, E col suo fiato e infetto veleno Dà morte cruda alla gente romana, In modo tal che presto verrà meno, Se non serviam nostra legge pagana; Poi che lasciato abbiamo el sacrifizio Sopra sol noi pagan vien tal supplizio.

Risponde Constantino:

Questo sol vien sopra vostra famiglia Perche non date al vero Dio onore; El gran dracon vostre gente scompiglia, Stando voi ostinati in vostro errore. Se voi farete quel che vi consiglia Silvestro santo, giusto e buon pastore, Quel vi trarra di questo gran periglio, E voi e vostre donne e ciascun figlio.

Giunge SANTO SILVESTRO con una croce in mano, e dice a Constantino: Salute, pace e gran consolazione,

Sia sempre a te, signor, e al tuo regno! Cristo m' ha fatto revelazione, Benchè ricever quella non sia degno, Ch'i' vadi e leghi quel fiero dracone Portando della croce il santo segno: Molti alla fede si convertiranno Poi che tanto miracol visto aranno.

Risponde Constantino:

Adesso eron venuti e' sacerdoti
A far del gran dracone a me querela.
Permette Dio che quel dracon percuoti
Solo e' pagani e la lor parentela,
E se saran dagli Idoli remoti
Riceveran dal vero Dio medela.
Andiam, Silvestro, che mi par mill' anni
Che Dio rimedio dia a tanti affanni.

Vanno presso alla caverna, e giunti, Santo Silvestro dice:
Starete tutti qua fuor ginocchioni

E io co' mia compagni andrò là drento: Chiedete a Dio che ci concedi e doni Che non abbiam della bestia spavento.

Si pongono ginocchioni, e Santo Silvestro segue cosi:

Eccola venir qua con fieri unghioni,

## 234 RAPPRESENTAZIONE DI CONSTANTINO IMPERATORE, EC.

La bocca aprendo per darci tormento; Per modo alcun nessun abbi timore, Però che in nostro aiuto è il gran Signore.

Appressasi al dragone porgendo verso quello la croce, e dice:

Per la virtù di questa santa croce Dove fu morto il salvator del mondo, Io ti constringo, bestia aspra e feroce, Che stia giù ferma e salda nel profondo; Fa' che obedisca alla divina voce, Acciò il popol roman resti giocondo.

SANTO SILVESTRO legandola segue:

Io pongo al collo tuo questo legame, Per far che tu perisca qui di fame.

Legato el dracone, Santo Silvestro dice a' sacerdoti:

Ciascun di voi può esser certo e' chiaro
Quanto di Cristo sia la gran potenzia;
Al vostro error si truova un sol riparo
Di convertirvi, e farne penitenzia.

Risponde il SOMMO SACERDOTE dell' idoli:

Così facciamo, o padre santo e caro,

E Cristo confessiam con reverenzia.

Risponde Santo Silvestro:

Quando sarete in fede ammaestrati

Da me sarete tutti battezzati.

Dice CONSTANTINO:

Io sento nel mio cor tanta dolcezza
Ghe quella non potrei mai referire;
Della sua fede Dio ci dà certezza
E molta gente veggo convertire.
Or ben conosco la divina altezza
Voler a tutto il popol sovvenire;
Però ciascuno inchini a Dio suo testa,
E laudi sua bontà, con gaudio e festa.

Cantasi il Te Deum laudamus. Finis.

## RAPPRESENTAZIONE

DI

# SAN GIOVANNI E PAULO

DEL MAGN. LORENZO DE' MEDICI.

La prima edizione, fatta vivente l'autore—come apparisce dalle seguenti parole dello stampatore: « se errore alcuno trovate nella impressa opera,

quello non ascriviate alle occupazioni del nostro magnifico Laurenzio, sed indubitatamente lo imputate allo impressore » — è stata da noi esemplats . vien così descritta dal Batinzs , Bibl., p. 13:

La rapresentatione di san giovanni et pavlo com posta pel magnifico laurentio de medici

In fine: Impresso in Firenze p Ser Fracesco Bonaccorsi. Bella ediz. in 4º in caratteri tondi e a righe intere, stampata dal 1485 al 1490, composta di 32 carte (il Brunet, per errore, dice di sole 16) con le segnature a-d, tutte di 8 carte. Sotto il titolo havvi lo stemma mediceo, poi incomincia un avviso dello stampatore che termina nel verso della prima carta. La rappresentazione comincia alla 2ª carta e finisce alla 24º: le ultime 8 contengono quattro Orationi e due Laudi dell' autore stesso, alle quali va innanzi altro avviso dello stampatore. — Nella Palatina di Firenze vi ha un esemplare meraviglioso di questa rarissima impressione originale: e da una nota ms. sul verso dell' ult. carta, apparisce che appartenne ad Alexandro De Medici Duca della Republica Fiorentina. Un altro esemplare, ma difettoso, è nella Magliabechiana: altri ne è stati venduti 6 lire st. alla vendita Roscoe del 1816, e 9 lire st. e 10 scell. alla vendita Hibbert nel 1829.

Seguono le successive edizioni:

— La rapresentatione di san Giouanni et Paulo — Finita la festa di sancto Giouanni et paulo plo Magnifico Lau rentio de Medici. — In 4º s. n. Ediz. in caratteri tondi, della fine del séc. XV, di 11 carte e una bianca in fine, a 2 col., senza numeri e con le segnature a-b, di 34 righe per ciascuna pag. intera. Il frontespizio ha una incisione in legno al recto, e al verso un avviso dello stampatore. La Palatina possiede un esemplare di questa ediz, che è quasi rara come la precedente; un altro è registrato nel Cat. Libri al nº 1809 dove per errore si dice che questa ediz, è di tutte la più antica: un altro parimente ne su venduto 1 lira st. e 10 scell, alla vendita Heber.

- Finita la festa di Giouanni et Paulo composta per Lorenzo de Meici (sic). Ediz. in 4°, s. n. ma del princ. del sec. XVI. di 10 c. con fig. sotto il titolo, e in fine il segno de'colubri colle iniziali AA. (Palatina).
- Stampato in Firenze ad petitione di Fracesco beuenuto 1514. In 4º di 10 c. con fig.
- Stampata in Fiorenza ad istatia di m. Fracesco di Giouani Benuenuto Nel 1538. In 4°, di 10 c., con 2 fig. Questa e la più parte delle seguenti hanno in fine un dialogo De Duo Factori e un Sonecto de Justitia.
- Stampato in Firenze ad petitione di Fracesco beuenuto. S. a., in 4°, di 10 c., con 2 fig. Ediz. anonima, della prima metà del sec. XVI.
- Stampata in Fiorenza per Zanobi da prato 1547. In 40, di 8 c., con frontesp, istoriato.
- In Siena. S. A. In 4°, di 10 c., con frontesp. istoriato e una fig. grande nel verso dell'ult. carta. Ediz, assai rara e della prima metà del sec. XVI secondo il Poggiali: ma il Batines la giudica della seconda metà. Nel Cat. Libri N° 1810 si cita altra ediz. sanese, s. d. del sec. XVI, di 9 c., in 4°, differente solo in questo che non ha in fine il sonetto di Giustizia.
- In Firenze lanno MDLV. In 4°, di 40 c. con 8 fig. Secondo il Poc-GIALI è ediz. rara e più corretta che quella di Siena ond' essa è pur copia.
- In Fiorenza a stanza di Jacopo Chiti 1571, In 4º di 12 c., con 11 fig. Buona ristampa e rara, a detta del Poggiali.
- In Firenze appresso Giouanni Baleni 1588. In 4°, di 10 c., col frontesp. storiato.
- Di nvovo ricorretta: Aggiuntoui nel fine due Intermedij i quali possano seruire per questa e per altre Rappresentazioni. In Siena, alla Loggia del Papa 1606. In 4°, di 10 c., col frontesp. istoriato e 2 picc. figure.
- Nelle Rime Sacre del Magn. Lorenzo, Firenze 1680, Alla stamperia nella Torre de Donati, ediz. del Cionacci in 4º, da pag. 1 a 39. — E nella seconda ediz. delle Rime Sacre fatta a Bergamo, Lancellotti, 1760, in 8º, dal Serassi, da pag. 1 a 43.
- Nelle Opere di Lorenzo de' Medici, Firenze, Molini, 1825, in 4º gr. al vol. 3, facc. 3-65, con in fondo varianti di un cod. Palatino del sec. XVI. Edizione a cura e spese dell'ex granduca Leopoldo II.
- Nelle Poesie di Lorenzo de Medici. Barbèra, 1859, ediz. diamante, per cura di G. Carducci. Da pag. 335 a 394.

- Nell'Appendice alla Storia del Teatro Italiano di P. Eniliani-Giudici. - Milano, Guigoni, 1860. Da pag. 360 a 395.
- Si citano altre ediz. di Firenze Baleni 1582 in 4º (Bravetti) e di Venezia, Vecchi, 1609 (Corsiniana).

Secondo un discorso ms. di Francesco Zeffi, che era nella Biblioteca del sig. Libri a Parigi, questa composizione di Lorenzo de' Medici sarebbe stata rappresentata nel 1489. — Il Cionacci (Rime Sacre del Magn. Lorenzo ecc. Firenze, 1680, col. 16) assevera che questa Rappresentazione fu recitata dalla Compagnia di S. Giovanni Evangelista, alla quale erano ascritti anche i figliuoli del Magnifico.

L'argomento del S. Giovanni e Paulo fu tolto certamente del Varagine, o da qualsiasi altro di quegli agiografi i cui racconti furono poi insertite discussi nei Bollandisti, 24 e 25 Giugno. — È notevole come, ben prima che al Magnifico, questa leggenda offrisse argomento di dramma sacro alla celebre monaca Rosvita pel suo Gallicanus (v. Théatre de Hrotsvitha religieuse allemande du Xme s. trad. par Ch. Magnin, Paris, B. Duprat, 1845, da pag. 15 a 109, e Douber, Dict. des Mystères, col. 379-392). — L'uccisione di Giuliano per opera di S. Mercurio ha fornito argomento a parte di un mistero francese pubbl. da Du Méril nelle Orig. latin. du théatre moderne p. 305-354.

# ANNUNZIAZIO:

The state of the s

Silenzio, o voi, che ragunati siete. Voi vedrete una istoria nuova e santa, Diverse cose e devote vedrete, Esempli di fortuna varia tanta: Sanza tumulto stien le voci chete, Massimamente poi quando si canta; A noi fatica, a voi el piacer resta; Però non ci guastate questa festa.

Santa Costanza, dalla lebbra monda, Con devozion vedrete convertire; Nella battaglia molto furibonda Gente vedrete prendere e morire; Mutar lo imperio la volta seconda; E di Giovanni e Paulo el martire; E poi morir l'aposteta Giuliano Per la vendetta del sangue cristiano. La Compagnia del nostro san Giovanni Fa questa festa; e siam pur giovanetti; Però scusate e'nostri teneri anni, S'e'versi non son buoni ovver ben detti, Nè sanno de'signor vestire i panni, O vecchi o donne esprimer fanciulletti: Puramente faremo, e con amore; Sopportate l'età di qualche errore.

PRIMO PARENTE di Santa Agnesa:

Forse tacendo el ver sarei più saggio, Che, dicendolo, a voi parer bugiardo; Ma essendo parenti e d' un legnaggio, Non arò nel parlar questo riguardo; Perchè se pur parlando in error caggio, Non erro, quando in viso ben riguardo; Questa coniunzion di sangue stretta, Fa che tra noi ogni cosa è ben detta.

El caso, che narrar vi voglio, è questo: In questa ultima notte che è fuggita, Io non dormivo, e non ero ben desto; La Santa vergin morta m' è apparita Agnesa, che morì oggi el di sesto, Lieta, devota, e di bianco vestita: Con lei era uno umil candido agnello, E di molte altre vergini un drappello:

E consolando con dolce parole
Il dolor nostro di sua morte santa,
Diceva: il torto avete, se vi duole
Che io sia venuta a gloria tale e tanta;
Fuor dell'ombra del mondo, or veggo il sole,
E sento il coro angelico che canta;
Però ponete fin, cari parenti,
Se ancor me amate, al dolor e lamenti.

SECONDO PARENTE di Santa Agnesa:

Non dir più là: tu m' hai tratto di bocca Quel che volevo dir, ma con paura, Temendo di non dir qualcosa sciocca. Ancora a me, sendo alla sepoltura Per guardar che da altri non sia tocca, Apparve questa vergin santa e pura; Coll' agnel, colle vergini veniva; Così la vidi come fussi viva.

TERZO PARENTE di Santa Agnese:

E'non si crederrà, e pur è vero;
Io la vidi anche, e senti'quel che disse;
I'non dico dormendo, o col pensiero,
Ma tenendo le luci aperte e fisse:
I' cominciai, e non forni'l' intero:
O vergin santa e bella: allor si misse
In via, per ritornarsi al regno santo;
Io restai solo, e lieto in dolce pianto.

El PRIMO PARENTE un'altra volta:

Benche a simil fallaci visione
Chi non è molto santo non de' credere,
Chè spesso son del diavol tentazione,
Questa potrebbe pur da Dio procedere,
Essendo ella apparita a più persone;
Dobbiàn Dio ringraziare, e merzè chiedere,
E rallegrarci di questa beata;
Chè abbiamo in paradiso un' avvocata.

CONSTANZA:

Misera a me, che mi giova esser figlia Di chi reggie e governa il mondo tutto; Aver d'ancille e servi assai famiglia, Ricchezza e gioventu? non mi fa frutto L'onor, l'essere amata a meraviglia, Se'l corpo giovenil di lebbra è brutto; Non darò al padre mio nipoti o genero, Sendo tutto ulcerato il corpo tenero.

Megli' era che quest' anima dolente Nel corpo mio non fussi mai nutrita: E se pur v' è venuta, prestamente Nella mia prima età fussi fuggita: Più dolce è una morte veramente Che morire ad ogni ora in questa vita, E dare al vecchio padre un sol tormento; Che, vivendo così, dargliene cento.

Uno Servo di Constanza:

Bench' io presuma troppo, o sia importuno, Madonna, pur dirò quel che m'occorre: Quando un mal è sanza rimedio alcuno, A cose nuove e strane altri ricorre: Medicina, fatica, o uom nessuno Poichè non può da te questo mal tôrre, Tentar nuovi remedi è'l parer mio, Chè dove l'arte manca, abonda Dio.

I' ho sentito dir da più persone, Che Agnesa, la qual fu martirizata, A' parenti è venuta in visione, E credesi per questo sia beata; Io proverrei a ir con devozione, Laddove questa santa è sotterrata; Raccomàndati a lei con umil voce: E' non è mal tentar quel che non nuoce.

CONSTANZA:

I' ho già fatte tante cose in vano, Che questi pochi passi ancor vo' spendere; Se'l corpo mio debbe diventar sano, Questa è poca fatica; io la vo' prendere: E forse l'andar mio non sarà vano; Già sento in devozione il cuore accendere; Già mi predice la salute mia: Orsù, andiam con poca compagnia.

Poi che è giunta alla sepoltura di Santa Agnesa:

O Vergin santa, d'ogni pompa e fasto Nimica, e piena dello amor di Dio; Pe' merti dello sparso sangue casto, Ti priego volti gli occhi al mio disio: Abbi pietà del tener corpo guasto, Abbi pietà del vecchio padre mio; Bench' io nol merti, o vergin benedetta, Rendimi al vecchio padre sana e netta.

Addormentasi, e Santa Agnese le viene in visione, dicendo:

Rallégrati, figliuola benedetta:
Dio ha udito la tua orazione,
Ed esaudita, ed èlli suta accetta,
Perchè la vien da vera devozione;
E se'libera fatta, monda e netta:
Rendi a Dio grazie, chè tu n'hai cagione;
E per questo mirabil benefizio
Ama Dio sempre, ed abbia in odio il vizio.

Constanza si desta, e dice:

Egli è pur vero; a pena creder posso; E vedo, e tocco el mio corpo esser mondo; Fuggito è tutto el mal che avevo addosso; Son netta, come il di ch' io venni al mondo. O mirabile Dio! onde se' mosso A farmi grazia? ed io con che rispondo? Non mia bontà o merti mia preteriti, Ma mosso han tua pietà d' Agnesa e' meriti.

L'odor soave di sua vita casta,
Come incenso sali nel tuo conspetto;
Ond'io, che son così sana rimasta,
Fo voto a te, o Gesu benedetto,
Che mentre questa brieve vita basta,
Casto e mondo riserbo questo petto;
E'l corpo che di fuor or mondo sento,
Con la tua grazia ancor fia mondo drento.

E voltasi a quegli che son seco, dice:

Diletti miei, queste membra vedete, Che ha monde la suprema medicina: Insieme meco grazie a Dio rendete Dell'ammirabil sua pietà divina: Simili frutti con dolcezza miete Colui, che nel timor di Dio cammina: Torniamo a casa, pur laudando Dio, A dar quest'allegrezza al padre mio.

# Mentre ne va a casa:

O Dio, il qual non lasci destituto Della tua grazia ancor gli umani eccessi, E chi arebbe però mai creduto, Che d'una lebbra tanti ben nascessi? Così utile e sano è 'l mio mal suto; Convien che i miei dolor dolci or confessi. O santa infermità per mio ben nata Che hai mondo il corpo, e l'anima purgata!

# E giunta al Padre:

Ecco la figlia tua, che lebbrosa era, Che torna a te col corpo bello e netto, Sana di sanità perfetta e vera, Perocche ha sano el corpo e l'intelletto; Troppo son lieta; e la letizia intera, O dolce padre, vien per tuo rispetto; Perocche Dio mirabilmente spoglia Me dalla lebbra, e te da tanta doglia.

VOL. II.

Risponde el PADRE:

Io sento, figlia mia, tanta dolceza, Che pare il gaudio quasi fuor trabochi; Nè posso far che per la tenereza Non versi un dolce pianto giù dagli ochi: Dolce speranza della mia vecchieza, Creder nol posso, insin ch'io non ti tochi.

E dicendo così gli tocca le mani:

Egli è pur vero; o gran cosa inaudita! Ma dimmi, figlia mia, chi t' ha guarita?

Risponde Constanza:

Non m' ha di questa infermità guarita Medico alcun; ma la divina cura. Io me n' andai e devota e contrita D' Agnesa a quella santa sepoltura; Feci orazion, la qual fu in cielo udita; Poi dormi'; poi desta'mi netta e pura: Feci allor voto, o caro padre mio, Che il mio sposo e 'l tuo genero sia Dio.

Risponde il PADRE:

Grande e mirabil cosa certo è questa: Chi l' ha fatta non so, nè 'l saper giova. Basta se sana la mia figlia resta, Sia chi si vuol; questa è suta gran pruova. Su rallegriànci tutti e facciam festa: O scalco su, da far collezion truova; Fate che presto qui mi venghi inanzi Buffoni e cantator, chi suoni e danzi.

Torna in questa allegrezza Gallicano di Persia con vittoria, e dice: Io son tornato a te, divo Augusto,

E non so come, tra tanti perigli:
Ho soggiogato el fer popol rolusto;
Nè credo contro a te più arme pigli:
Per tutta Persia il tuo scettro alto e giusto
Or è tenuto: e di sangue vermigli
Fe' con la spada e' fiumi correr tinti,
E son per sempremai domati e vinti.

Tra ferro e fuoco, tra feriti e morti, Con la spada abbiam cerco la vittoria Io e'tuoi cavalieri audaci e forti: Di noi nel mondo fia sempre memoria. Io so ben che tu sai quanto t'importi Questa cosa al tuo stato e alla gloria; Chè se l'andava per un altro verso, Era il nome romano e 'l regno perso.

Benche la gloria e 'l servir signor degno, Al cuor gentil debbe esser gran mercede; Pur la fatica, l'animo, e l'ingegno, Ancorch' io mi tacessi, premio chiede: Se mi dài la metà di questo regno, Non credo mi pagassi per mia fede: Ma minor cosa mi paga abastanza, Se arò per sposa tua figlia Constanza.

Risponde Augusto, cioè Constantino:

Ben sia venuto el mio gran capitano, Ben venga la baldanza del mio impero; Ben venga el degno e fido Gallicano, Domator del superbo popol fero; Ben sia tornata la mia destra mano, E quel nella cui forza e virtú spero; Ben venga quel che, mentre in vita dura, L'imperio nostro e la gloria è sicura.

Ogn' opera e fatica aspetta merto; E' tuoi meriti meco sono assai; E se aspettavi il premio fusse offerto, Io non ti arei potuto pagar mai: Darti mia figlia gran cosa è per certo, E quanto io l'amo, Gallican, tu il sai; Gran cosa è certo un pio paterno amore; Ma il tuo merito vince, ed è maggiore.

Se tu non fussi, lei non saria figlia
D' imperadore, el qual comanda al mondo;
Però s'altri n' avessi maraviglia,
E mi biasma, con questo li rispondo;
Credo che lei e tutta mia famiglia,
E 'l popol tutto ne sarà giocondo;
Ed io di questo arò letizia e gloria,
Non men ch' io abbi della gran vittoria.

In questo punto ir voglio, o Gallicano, A dir qualcosa a mia figlia Constanza; Tornerò resoluto a mano a mano: Intanto non rincresca qui la stanza.

Mentrecheva: O ignorante capo! o ingegno vano!

O superbia inaudita! o arroganza!
E così l'aver vinto m'è molesto,
Se la vittoria arreca seco questo.
Che farò? darò io ad un suggetto
La bella figlia mia, che m'è si cara?
S'io non la do, in gran pericol metto
Lo stato; e chi è quel che ci ripara?
Misero a me! non ci è boccon del netto;
Tanto fortuna è de'suoi beni avara.
Spesso chi chiama Constantin felice.

Sta meglio assai di me, e'l ver non dice.

Poichè è giunto a Constanza:

Io ti vengo a veder, diletta figlia, Con gli ochi, come ti vego col cuore.

CONSTANZA: O padre, io vego in mezo alle tue ciglia
Un segno, che mi dice che hai dolore,
Che mi dà dispiacere e maraviglia:
O padre dolce, se mi porti amore,

O padre dolce, se mi porti amore, Dimmi ch'è la cagion di questo tedio; E s'io ci posso fare alcun rimedio. Dimmelo, o padre, sanza alcun riguardo;

Io son tua figlia per darti dolceza; E però dopo Dio a te sol guardo, Pur ch' io ti possa dar qualche allegreza.

CONSTANTINO:

Io sono a dirti questa cosa tardo; Pietà mi muove della mia vechieza, E del tuo corpo giovenil, che sano È fatto, acciò che il chiegga Gallicano.

CONSTANZA:

O padre, dè pon freno al tuo dolore; Intendo quel che tu vuoi dire a punto. El magno Dio, ch'è liberal Signore, Nou stringerà la grazia a questo punto. Io vego onde ti vien tal pena al cuore: Se dài a Gallican quel c'ha presunto, Offendi te e me; e s'io nol piglio Per mio marito, el regno è in gran periglio. Quando 'l partito d'ogni parte punga,

¹ Modo non registrato nei Vocab. per dire: non c'è boccone che non mi sia amaro, qualunque io prescelga: cioè: non ci è via buona per uscir da questo impaccio.

Nè sia la cosa ben secura e netta,
Io ho sentito dir che 'l savio allunga
E dà buone parole e tempo aspetta.
Benchè 'l mio ingegno molto in su non giunga,
Padre, io direi che tu mi gli prometta;
D' assicurarlo bene fa' ogni pruova,
E poi lo manda in questa impresa nuova.

Benchè forse io parrò presuntuosa, Fanciulla, donna e tua figlia, se io Ti consigliassi in questa che è mia cosa, Prudente, esperto e vecchio padre mio, Tu gli puo'dir quant'è pericolosa La guerra in Dacia; e che ogni suo disio Vuoi fare; e perchè creda non lo inganni, Per sicurtà dà Paulo e Giovanni.

Questi statichi meni, acciò che intenda, Ch'io sarò donna sua, dapoi ch'e' vuole; E d'altra parte indrieto lui ti renda Attica, Artemia sue care figliuole. In questa guerra vi sarà faccenda, E'l tempo molte cose acconciar suole.

#### CONSTANTINO:

Figlia, e'mi piace assai quel che m'hai detto; Son lieto, e presto il metterò in effetto.

# Da sè, mentre che torna a Gallicano:

Laudato sia colui che in te spira
Bontà, prudenzia, amor, figliuola pia:
Io ho giù posto e la paura e l'ira;
E così Gallican contento fia:
L'onor fia salvo, il qual drieto si tira
Ogn'altra cosa, se ben cara sia:
Passato questo tempo e quel periglio,
Vedrem poi quel che fia miglior consiglio.

# Et giunto a Gallicano:

Io torno a te con più letizia indrieto, Ch'io non andai: e Constanza consente Esser tua donna; io son tanto più lieto, Quanto più dubbio avevo nella mente. Pareva volta ad un viver quieto, Sanza marito o pratica di gente: Mirabilmente di quel suo mal monda, Bella, consente in te, sana e gioconda.

Direi facciam le nozze questo giorno, E rallegriam con esse questa terra; Ma, se ti par, facciam qualche soggiorno, Chè tu sai ben quanto ci stringe e serra Dacia rebelle, qual ci cigne intorno; E non è bene accozzar noze e guerra: Ma dopo la vittoria, se ti piace, Farem le noze più contenti in pace.

So ben c'hai di Constanza desidero; Ma più del tuo onore e del mio stato, Anzi del tuo; chè tuo è questo impero, Perchè la tua virtù l'ha conservato: Per fede, Gallican, ch'io dica il vero, Giovanni caro a me, Paulo amato, Teco merrai; e sicurtà sien questi; Artemia, Attica tua, qui meco resti.

Tu sarai padre a' dua diletti miei; Constanza madre alle figliuole tue, E non matrigna: e sia certo che lei Le tratterà siccome fussin sue: Io spero nello aiuto delli Dei, Ma molto più nella tua gran virtue, Che contro a' Daci aren vittoria presta; Constanza è tua: allor farèn la festa.

GALLICANO:

Nessuna cosa, o divo Imperadore,
Brama 'l mio cuor, quanto farti contento,
Conservare il tuo stato e 'l mio onore;
Constanza sanza questo m'è tormento.
Io spero tornar presto vincitore;
So che fia presto questo fuoco spento:
Proverra con suo danno il popol strano
La forza e la virtù di questa mano.

Quando una impresa ha in sè grave periglio, Non metter tempo nella espedizione; Pensata con maturo e buon consiglio, Vuole aver presta poi l'esecuzione: Però, sanza più 'ndugio, el cammin piglio; Arò Paulo e Giovanni in dilezione, Come frategli o figli tuttavia; E raccomando a te Constanza mia. O fidato Alessandro, presto andrai; Attica, Artemia, fa sien qui presenti. E tu, Anton, trova denari assai, E presto spaccia tutte le mie genti. O forti cavalier, che meco mai Non fusti vinti, o cavalier potenti, Nutriti nella ruggine del ferro, Noi vinceremo ancor: so ch'io non erro.

Poiche sono giunte le figliuole, dice a Constantino:

Non posso dirti con asciutte ciglie Quel ch' io vorrei delle dolci figliuole; Io te le lascio, acciò che sien tue figlie; Fortuna nella guerra poter suole: Io vo di lungi molte e molte miglie Fra gente che ancor ella vincer vuole. Bench' io speri tornar vittorioso, L' andare è certo, e 'l ritornar dubbioso.

Voltatosi alle figliuole, dice:

E voi, figliuole mie, dapoi ch' e' piace, 'Ch' i' vada in questa impresa al mio signore, Pregate Giove che vittoria o pace Riporti sano, e torni con onore:
Se là resta il mio corpo e morto giace, El padre vostro fia lo Imperadore:
Per lui i' metto volentier la vita;
Constanza mia da voi sia reverita.

UNA delle figliuole di Gallicano:

Quando pensiam, padre nostro diletto, Che forse non ti rivedren mai piue, Cuopron gli occhi di pianto el tristo petto: E dove lasci le figliuole tue? Già mille e mille volte ho maladetto L'arme e la guerra, e chi cagion ne fue. Benche un buon padre e degno ci abbi mostro, Pur noi vorremmo el dolce padre nostro.

L' ALTRA figliuola a Constantino:

Alto e degno signor, deh perchè vuoi, Che noi restiam quasi orfane e pupille? Risparmia in questa impresa, se tu puoi, Il padre nostro; de' suoi par c'è mille, Ma altro padre più non abbiam noi: Contentaci, chè puoi: facci tranquille.

#### CONSTANTINO:

Su, non piangete; el vostro Gallicano Tornerà presto con vittoria e sano.

GALLICANO si volta a Constantino e dice:

Io vo' baciarti il piè, signor sovrano, Prima ch' io parta, ed a mie figlie il volto; E credi che 'l fedel tuo Gallicano Giovanni e Paul tuo osserva molto: L' un dalla destra, alla sinistra mano L'altro terrò, perchè non mi sia tolto; Se senti alcuna loro ingiuria o torto, Tu puoi dir certo: Gallicano è morto.

E voltatosi a' cavalieri, dice:

Su cavalier, cotti e neri dal sole, Dal sol di Persia, ch' è così fervente: El nostro Imperador provar ci vuole Tra' ghiacci e neve di Dacia al presente: La virtù el caldo e 'l freddo vincer suole; Periglio, morte al fin stima nïente: Ma facciam prima sacrificio a Marte; Chè senza Dio val poco o forza o arte.

Detto questo fa sacrificio in qualche luogo dove non sia veduto altrimenti: dipoi si parte con lo esercito, e ne va alla impresa di Dacia.

Constanza ad Attica ed Artemia, quali lei converte:

O care mie sorelle in Dio dilette, O buona Artemia, o dolce Attica mia, Io credo il vostro padre mi vi dette, Non sol per fede o per mia compagnia, Ma acciò che sane, liete e benedette Vi renda a lui, quando tornato fia; Nè so come ben far possa quest'io, Se prima sante non vi rendo a Dio.

O care e dolci sorelle, sappiate Che questo corpo di lebbra era brutto; E queste membra son monde e purgate Dallo autor de'ben, Dio, che fa il tutto: A lui botai la mia verginitate, Finchè sia il corpo da morte destrutto; E servir voglio a lui con tutto il core, Nè par fatica a chi ha vero amore.

E voi conforto con lo esemplo mio,

Che questa vita, ch' è brieve e fallace, Doniate liete di buon cuore a Dio, Fuggendo quel che al mondo cieco piace: Se volterete a lui ogni disio, Arete in questa vita vera pace, Grazia d'aver contra 'l demon vittoria, E poi nell' altra vita eterna gloria.

ARTEMIA:

Madonna mia, io non so come hai fatto;
Per le parole sante, quali hai detto,
Io sento el cuor già tutto liquefatto,
Arder d'amor di Dio el vergin petto;
E mi senti' commuovere ad un tratto,
Come parlando apristi l'intelletto:
Di Dio innamorata, son disposta
Seguir la santa via che m'hai proposta.

ATTICA.

Ed io, Madonna, ho posto un odio al mondo, Già come fussi un capital nemico:

Prometto a Dio servare el corpo mondo: Con la bocca e col cuor questo ti dico.

Constanza: Sia benedetto l'alto Dio fecondo,

Ed io in nome suo vi benedico: Or siam vere sorelle al parer mio; Orsù laudiam il nostro padre Dio.

Cantano tutte a tre insieme:

A te sia laude, o carità perfetta, Che hai pien di caritate el nostro cuore: L'amor che questi dolci prieghi getta, Pervenga a' tuoi orechi, o pio Signore: Questi tre corpi verginali accetta, E gli conserva sempre nel tuo amore; Della Vergine già t'innamorasti; Ricevi, o sposo nostro, e' petti casti.

Concione di GALLICANO a' Soldati:

O forti cavalier, nel padiglione Il capitan debbe esser grave e tardo; Ma quando è del combatter la stagione, Senza paura sia forte e gagliardo. Colui che la vittoria si propone, Non stima spade, sassi, lance, o dardo. Là è il nimico, e già paura mostra: Su, dianvi drento; la vittoria è nostra. Affrontasi con li nimici: e gli è rotto tutto l'esercito: e restato solo con Giovanni e Paulo, dice:

Or ecco la vittoria ch' io riporto!

Ecco lo stato dello Imperadore!

Lasso, meglio era a me ch' io fussi morto
In Persia, chè morivo con onore!

Ma la fortuna m' ha campato a torto,
Acciò ch' io vegga tanto mio dolore:

Almanco fussi io morto questo giorno!

Chè non so come a Constantin ritorno.

## GIOVANNI:

Quando Fortuna le cose attraversa, Si vuol reputar sempre che sie bene: Se tu hai oggi la tua gente persa, Ringrazia Dio che questo da lui viene. Non vincerà giammai la gente avversa Chi contro a sè vittoria non ottiene; Nè vincer altri ad alcuno è concesso, Se questo tal non sa vincer se stesso.

Forse t'ha Dio a questo oggi condotto,
Perchè te stesso riconoscer voglia;
E se l'altrui esercito hai già rotto,
Sanza Dio non si volge in ramo foglia.
Quel che può l'uomo da sè, mortal, corrotto,
Altro non è se non peccato e doglia:
Riconosciti adunque, ed abbi fede
In Dio, dal qual ciaschedun ben procede.

## Paulo:

Non creder che la tua virtute e gloria,
La tua fortezza e ingegno, o Gallicano,
T' abbi con tanto onor dato vittoria:
Dio ha messo il poter nella tua mano.
Perchè n' avevi troppo fumo e boria,
Dio t' ha tolto l' onore a mano a mano,
Per mostrare alle tue gonfiate voglie
Che lui è quel che 'l vincer dà e toglie.

Ma se tu vuoi far util questa rotta, Ritorna a Dio, al dolce Dio Gesue; L'idol di Marte, ch'è cosa corrotta, Ferma il pensier non adorar mai piue: Poi vedrai nuova gente qui condotta In numer grande, e di maggior virtue: Umilia te a Gesù alto e forte, Chè lui sè umiliò fino alla morte.

GALLICANO:

Io non so come a Gesù fia accetto, Se a lui me umilio, come m'è proposto; Chè da necessità paio constretto Per questo miser stato in che m'ha posto: Io ho sentito alcun Cristian c'ha detto Che Dio ama colui quale è disposto Dargli il cor lietamente e voluntario: La mia miseria in me mostra el contrario.

GIOVANNI:

In ogni luogo e tempo accetta Dio Nella sua vigna ciascun operaio; E'l padre di famiglia dolce e pio A chi vien tardi ancor dà'l suo danaio: Dà pure intero a lui el tuo disio, Poi cento ricorrai per uno staio: Inginocchiati a Dio col corpo e core, E lui ti renderà gente ed onore.

GALLICANO s' inginochia, e dice:

O magno Dio, omai la tua potenzia Adoro, e me un vil vermin confesso: Se piace alla tua gran magnificenzia, Fa' che vincer mi sia oggi concesso: Se non ti piace, io arò pazïenzia; Nel tuo arbitrio, Dio, mi son rimesso, Disposto e fermo non adorar piue Altro che te, dolce Signor Gesue.

GIOVANNI, inginocchiàti che sono tutti e tre:

O Dio, che desti a Gesuè l'ardire, E grazia ancor che 'l sol fermato sia, E che facessi mille un sol fuggire, E diecimila due cacciassin via; E che facesti della fromba uscire El fatal sasso che ammazzò Golia; Concedi or forza e grazia a questa mano Del tuo umiliato Gallicano.

Un Angelo appariscie a Gallicano con una croce in collo, e dice:

O umil Gallicano, il cor contrito

A Dio è sacrificio accetto molto; E però ha li umil tuo prieghi udito, Ed è pietoso al tuo disio or vôlto: Va'di buon core in questa impresa ardito, Chè 'l regno fia al re nimico tolto;" Daratti grande esercito e gagliardo; La croce fia sempre el tuo stendardo. Gallicano colle ginochia in terra:

Questo non meritava il cuor superbo Di Gallicano, e la mia vanagloria; Tu m' hai dato speranza nel tuo verbo; Ond' io vego già certa la vittoria. O Dio, la mia sincera fè ti serbo, Sanza far più de' falsi Dei memoria. Ma questa nuova gente onde ora viene? Solo da Dio, autor d'ogni mio bene.

E voltatosi a quelli soldati venuti mirabilmente, dice:

O gente ferocissime e gagliarde, Presto mettiamo alla città l'assedio; Presto portate sien qui le bombarde: Dio è con noi: e' non aran rimedio: Passavolante, archibusi e spingarde, Acció che non ci tenghin troppo a tedio Fascine e guastator; la terra è vinta Nè può soccorso aver dal campo cinta.

Fate e' graticci, e' ripari ordinate Per le bombarde; e' ponti sien ben forti; E' bombardier securi conservate, Chè dalle artiglierie non vi sien morti: E voi, o cavalieri, armati state A far la scorta vigilanti. accorti: Chè 'l pensier venga agli assediati meno, E le bombarde inchiodate non sièno.

Tu, Giovanni, provvedi a strame e paglia, Si che 'l campo non abbi carestia; Venga pan fatto ed ogni vettovaglia; E Paul sara teco in compagnia; Fate far scale onde la gente saglia; Quando della battaglia tempo fia, Ciascun sia pronto a far la sua faccenda; Sol Gallican tutte le cose intenda.

Fate tutti i trombetti ragunare
Subito; fate il consueto bando;
Chè la battaglia io vorrò presto dare:
L' esercito sia in punto al mio comando.
Chi sarà 'l primo alle mura a montare
Mille ducati per premio gli mando;
Cinquecento, e poi cento, all' altra coppia;

E la condotta a tutti si raddoppia.

TROMBETTO:

Da parte dello invitto capitano Si fa intendere a que' che intorno stanno. Se non si dà la terra a mano a mano Al campo sarà data a saccomanno, Nè fia pietoso poi più Gallicano; E chi arà poi male, abbisi il danno. A' primi montator dare è contento Per gradi, mille, cinquecento, e cento.

El RE preso, dice:

Chi confida ne' regni e negli stati. E spreza con superbia li alti Dei, La città in preda e me legato or guati, E prenda esemplo da' miei casi rei. O figli, ecco e' reami ch' io v' ho dati. Ecco l' eredità de' padri miei! Voi e me, lassi, avolge una catena:

Con l'altra preda il vincitor ci mena.

E voltatosi a Gallicano:

E tu nelle cui man Fortuna ha dato La vita nostra ed ogni nostra sorte, Bastiti avermi vinto e subiugato, Arsa la terra, ucciso el popol forte; E non voler che vechio io sia campato Per veder poi de' miei figliuol la morte: Per vincer si vuol fare ogni potenzia; Ma dopo la vittoria usar clemenzia.

I'so che se' magnanimo e gentile, E in cor gentil, so pur, pietà si genera; Se non ti muove l'età mia senile. Muovati la innocenzia e l'età tenera: Uccidere un legato è cosa vile, E la clemenzia ciascun lauda e venera. El regno è tuo, la vita a noi sol resti, La qual a me per brieve tempo presti.

Uno dei figliuoli del detto Re:

Noi innocenti e miser figli suoi, Poichè Fortuna ci ha così percossi, Preghiam salvi la vita a tutti noi, Piacendoti; e se ciò impetrar non puossi, El nostro vecchio padre viva, e poi Non ci curiam da vita esser rimossi;

Se pur d'uccider tutti noi fai stima, Fa grazia almeno a noi di morir prima.

GALLICANO:

La pietà vostra m' ha si tocco il core, Che d' aver vinto ho quasi pentimento; Ad ogni giuoco un solo è vincitore, E l' altro vinto de' restar contento. Dell' una e l' altra età, pietà, dolore, Lo esemplo ancor della fortuna sento; Però la vita volentier vi dono, Insin che a Constantin condotto sono.

Uno che porta le nuove della vittoria a Constantino:

O Imperador, buone novelle porto;
Gallican tuo ha quella città presa.
E credo che 'l re sia o preso o morto;
Vidi la terra tutta in fiamma accesa.
Per esser primo a darti tal conforto,
Non so e'particolar di questa impresa:
Basta, la terra è nostra; e questo è certo.

Dammi un buon beveraggio, ch' io lo merto. Constantino: Io non vorrei però error commettere,

Credendo tai novelle vere sièno;
Costui di Gallican non porta lettere:
La bugia 'n bocca, e 'l ver portano in seno:
Orsù, fatelo presto in prigion mettere:
Fioriranno, se queste rose fièno:
Se sarà vero, arai buon beveraggio;
Se no, ti pentirai di tal viaggio.

Torna in questo Gallicano, e dice a Constantino:

Ecco, 'l tuo capitan vittorioso Ritorna a te dalla terribil guerra, D'onor, di preda e di prigion copioso; Ecco el re già signor di quella terra: Ma sappi, ch'ell'andò prima a ritroso; Chè chi fa cose assai, spesso ancor erra; Pur con l'aiuto che Dio ci ha concesso, Abbiam la terra e 'l regno sottomesso.

Il RE preso a Constantino:

O Imperadore, io fui signore anch'io, Or servo e prigion sono io e'miei figli; Se la Fortuna ministra di Dio Questo ha voluto, ognuno esemplo pigli; Ed amonito dallo stato mio, De'casi avversi non si maravigli: El vincere è di Dio dono eccellente; Ma più nella vittoria esser clemente.

Constantino risponde:

L'animo, che alle cose degne aspira, Quanto può, cerca simigliare Dio; Vincer si sforza, e superar desira, Finchè contenta il suo alto disio: Ma poi lo sdegno conceputo e l'ira, L'offesa mette subito in oblio. Io ti perdono, e posto ho giù lo sdegno; Non voglio 'l sangue, ma la gloria e 'l regno.

### E voltosi a Gallicano:

O Gallican, quando tu torni a me, Sempre t'ho caro ancor sanza vittoria; Or pensa adunque quanto car mi se', Tornando vincitor con tanta gloria; Veder legato innanzi agli occhi un re, Cosa che sempre aro nella memoria. Ma dimmi: questa croce onde procede Che porti teco? hai tu mutato fede?

Risponde Gallicano a Constantino:

Io non ti posso negar cosa alcuna; Or pensa se negar ti posso el vero: El ver, che mai a persona nessuna Di negarlo uom gentil de' far pensiero: Di questa gloriosa mia fortuna Perche'l vincer da Cristo è sol venuto, Porto il suo segno; e l'ho da Cristo avuto.

Io t'accennai nelle prime parole, In effetto io fui rotto e fracassato; Campò di tanti, tre persone sole: Io, e questi tuoi cari qui dallato: Facemmo tutti a tre, come far suole Ciascun che viene in vile e basso stato: Chi non sa e non può, tardi soccorre, Per ultimo remedio a Dio ricorre.

Tu intenderai da Paulo e Giovanni, Per grazia e per miraculo abbiam vinto; Conosciuto ho de' falsi Dei gli inganni: Della fede di Cristo armato e cinto: Disposto ho dare a lui tutti e' miei anni, Quieto, e fuor del mondan labirinto; E di Constanza sutami concessa T' assolvo, imperador, della promessa.

CONSTANTINO:

: Tu non mi porti una vittoria sola, Nè solo un' allegreza in questa guerra; Tu m' hai renduto un regno ela figliuola, Più cara a me che l'acquistat terra. E poi che se' della cristiana scuola, Ed adori uno Dio che mai non erra, Puoi dir d'aver te renduto a te stesso; Dio tutte queste palme t' ha concesso.

E per crescer la tua letizia tanta,
Intenderai altre miglior novelle;
Perchè Constanza, la mia figlia santa,
Ha convertite le tue figlie belle:
E tutti siate rami or d'una pianta,
E in ciel sarete ancor lucenti stelle;
Per suoi vuol Gallicano, Attica, Artemia
Dio, che per grazia e non per merto premia.

GALLICANO:

Miglior novelle, alto signore e degno, Ch'io non ti porto, or tu mi rendi in drieto; Chè s'io ho preso e vinto un re e 'l regno, Son delle mie figliuole assai più lieto, Che, convertite a Dio, han certo pegno Di vita eterna, che fa il cuor quïeto: Chi sottomette e' re e le provincie Non ha vittoria; ma chi 'l mondo vince.

Chi vince 'I mondo, il Diavol sottomette, È di vera vittoria certo erede; El mondo è più che le provincie dette, E 'I Diavol re che tutto lo possiede; Sol contra lui vittoria ci promette E vince il mondo sol la nostra fede: Adunque questa par vera vittoria, Che ha per premio poi eterna gloria.

Però, alto signor, se m'è permesso Da te, io vorrei starmi in solitudine, Lasciare il mondo, e viver da me stesso, La corte, ed ogni ria consuetudine: Per te più volte ho già la vita messo, Pericoli e fatiche in moltitudine;
 Per te sparto ho più volte el sangue mio:
 Lasciame in pace servire ora a Dio.

CONSTANTINO:

Quando io penso al mio stato e allo onore,
Par duro a licenziarti, o Gallicano;
Chè, sanza capitan, lo imperadore
Si può dir quasi un uom sanza la mano:
Ma quando io penso poi al grande amore,
Ogni pensier di me diventa vano;
Stimo più te, che alcun mio periglio,
E laudo molto questo tuo consiglio.

Benchè mi dolga assai la tua partita,
Per tua consolazion te la permetto:
Ma poichè Dio al vero ben t'invita,
Seguita ben, siccome hai ben eletto;
Chè brieve e traditore è questa vita,
Nè altro alfin che fatica e dispetto:
Metti ad effetto e' pensier santi e magni,
Chè arai ben presto teco altri compagni.

Gallicano si parte e di lui non si fa più menzione.

Constantino lascia lo impero a' figliuoli, e dice:

O Constantino, o Constanzio, o Constante, O figliuol miei del mio gran regno eredi, Voi vedete le membra mie tremante, E 'l capo bianco, e non ben fermi i piedi: Questa eta, dopo mie fatiche tante, Vuol che qualche riposo io li concedi; Nè puote un vechio bene, a dire il vero, Reggere alle fatiche d'uno impero.

Però s' i' stessi in questa regal sede, Saria disagio a me, al popol danno: L' età riposo, e 'l popol signor chiede; Di me medesmo troppo non m' inganno. E chi sarà di voi del regno erede Sappi, che 'l regno altro non e che affanno, Fatica assai di corpo e di pensiero; Nè, come par di fuor, dolce è l' impero.

Sappiate che chi vuole 'l popol reggere, Debbe pensare al bene universale; E chi vuole altri da li error correggere, Sforzisi prima lui di non far male: Però conviensi giusta vita eleggere, Perchè lo esemplo al popol molto vale: E quel che fa lui sol, fanno poi molti; E nel signor son tutti gli ochi volti.

Non pensi a util proprio o a piacere,
Ma al bene universale e di ciascuno;
Bisogna sempre gli ochi aperti avere;
Gli altri dormon con li ochi di questo uno;
E pari la bilancia ben tenere;
D'avarizia e lussuria esser digiuno;
Affabil, dolce e grato si conservi;
El signor esser dee servo de'servi.

Con molti affanni ho questo imperio retto, Accadendo ogni di qualcosa nuova; Vittoriosa la spada rimetto, Per non far più della fortuna pruova, Chè non sta troppo ferma in un concetto; Chi cerca assai, diverse cose truova. Voi proverrete quanto affanno e doglia Dà il regno, di che avete tanta voglia.

Constantino figliuolo alli due altri fratelli:

Cari fratei, voi avete sentito
Di nostro padre le savie parole;
Di non governar più preso ha partito:
Succedere uno in questo imperio vuole;
Che se non fussi in un sol fermo unito
Saria diviso; onde mancar poi suole:
Io sono il primo; a me dà la natura
E la ragion, ch' io prenda questa cura.

Uno de' fratelli, dice:

Io per me molto volentier consento, Che tu governi, come prima nato: E se, di tuo fratel, servo divento, Questo ho voluto Dio e'l nostro fato.

L' ALTRO fratello :

Ed io ancor di questo son contento, Perchè credo sarai benigno e grato; Io minor cedo, poi che 'l maggior cede: Or siedi ormai nella paterna sede.

El nuovo IMPERADORE:

O dolci frati, poi che v'è piaciuto, Che, di fratel, signor vostro diventi;

E che dal mondo tutto abbi tributo, E signoreggi tante varie genti; L'amor fraterno sempre tra noi suto Sempre così sarà, non altrimenti; Se Fortuna mi dà più alti stati, Siam pur d'un padre e d'una madre nati.

Uno Servo:

O imperadore, e'convien ch'io ti dica Quel che tener vorrei più presto occulto; Una parte del regno t'è nimica, E, rebellata, è mossa in gran tumulto. Perchè tuo padre più non vuol fatica, Contro a' tuoi officiali han fatto insulto, Nè stiman più e' tuoi imperii e bandi; Convien che grande esercito vi mandi.

L'IMPERADORE: Ecco la profezia del padre mio, Che disse che 'l regnare era un affanno:

A pena in questa sede son post'io, Ch' io lo conosco con mio grave danno: In questo primo caso spero in Dio, Che questi tristi puniti saranno: O Constanzio, o Constante, presto andate Con le mie genti, e' tristi gastigate.

Io non ho più fidati capitani; Sapete hen che questo imperio è vostro; Perchè 'l mettesti voi nelle mie mani, Potete dir veramente: egli è nostro.

Rispondono: E' tuoi comandamenti non fien vani; Andrem per quel cammino el qual ci hai mostro; E perchè presto tal fuoco si spenga,

Noi ci avviamo, e 'l campo drieto venga. L'IMPERADORE: In ogni luogo aver si vuol de' suoi, Chè sono di più amore e miglior fede.

Andate presto, o uno o due di voi Al tempio dove lo Dio Marte siede, E fate ammazar le pecore e' buoi, Chè gran tumulto mosso esser si vede: Pregando Dio che tanto mal non faccia, Quanto in questo principio ci minaccia.

Uno FANTE:

O imperador, io vorrei esser messo Di cose liete, e non di pianti e morte; Pur tu hai assaper questo processo Da me o da altri; a me tocca la sorte.

Sappi che 'l campo tuo in rotta e messo, E morto o preso ogni guerrier più forte; E' tuo fratelli ancora in questa guerra Morti reston con gli altri su la terra.

Lo IMPERADORE: O padre Constantin, tu mi lasciasti
A tempo questo imperio e la corona!
A tanti mal non so qual cor si basti,
O qual fortezza sia constante e buona.
Ecco or l'imperio, ecco le pompe e'fasti,
Ecco la fama el nome mio che suona!
Non basta tutto el mondo si ribelli:

Non basta tutto el mondo si ribelli; Che ho perso ancora e'miei cari fratelli.

Uno lo conforta: O Signor nostro, quando el capo duole,
Ogn' altro membro ancor del corpo pate.
Perdere il cor si presto non si vuole;
Piglia del mal, se v'è, niuna bontate:
Chi sa quel che sia meglio? nascer suole
Discordia tra' fratei molte fiate:
Forse che la Fortuna te gli ha tolti,
Acciò che in te sol sia quel ch'era in molti.

Ritorna in sedia e lo scettro ripiglia, Ed accomoda el cor a questo caso; E prendi dello imperio in man la briglia, E Dio ringrazia che se' sol rimaso.

#### Lo IMPERADORE dice :

Io vo' far quel che 'l mio fedel consiglia, E quel che la ragion m' ha persuaso: Tornare in sedia, come mi conforti; Co' vivi i vivi, e' morti sien co' morti.

Io so che questa mia persecuzione Da un error ch' io fo, tutta procede; Perch' io sopporto in mia iurisdizione Questa vil gente, quale a Cristo crede: Io vo' levar, se questa è, la cagione, Perseguitando questa vana fede; Uccidere o pigliar sia chi si voglia. Oimè il cor... Quest' è l' ultima doglia.

Dette queste parole si muore: e quelli che restono si consigliono: ed Uno di loro parla:

> Noi siam restati senza capo o guida: L'imperio a questo modo non sta bene. El popol rugghia, e tutto 'l mondo grida;

Far nuovo successor presto conviene. Se c' è tra noi alcun che si confida Trovare a chi lo imperio s' appartiene, Presto lo dica, ed in sedia sia messo; Quanto io per me, non so già qual sia desso.

UN ALTRO:

E'c'è Giulian, di Constantin nipote, Che, benchè mago e monaco sia stato, È di gran cuore, e d'ingegno assai puote, Ed è del sangue dello imperio nato; Benchè gli stia in parte assai remote Verrà, sentendo el regno gli sia dato.

Un altro: Questo a me piace.

Un altro:

Ed a me molto aggrada.

Orsù, presto per lui un di noi vada.

GIULIANO nuovo imperadore:

Quand' io penso chi stato è in questa sede, Non so s' io mi rallegro, o s' io mi doglia D' esser di Giulio e d' Augusto erede; Nè so se imperador esser mi voglia: Allor, dove quest' aquila si vede, Tremava il mondo, come al vento foglia; Ora in quel poco imperio che ci resta, Ogni vil terra vuol rizzar la cresta.

Da quella parte là, donde il sol muove In fin dove poi stracco si ripone, Eron temute le romane pruove; Or siam del mondo una derisione: Poi che fur tolti i sacrifici a Giove, A Marte, a Febo, a Minerva, a Giunone, E tolto el simulacro alla Vittoria, Non ebbe questo imperio alcuna gloria.

E però son fermamente disposto, Ammonito da questi certi esempli, Che simulacro alla Vittoria posto Sia al suo luogo, e tutti aperti e'templi: E ad ogni cristian sia tolta tosto La roba, acciò che libero contempli: Chè Cristo disse a chi vuol la sua fede: Renunzi a ogni cosa ch' e' possiede.

Questo si truova ne' Vangeli scritto; Io fui cristiano, allor lo intesi appunto: E però fate far pubblico editto: Chi è cristian, roba non abbi punto. Nè di questo debbe esser molto afflitto Chi veramente con Cristo è congiunto. La roba di colui che a Cristo creda, Sia di chi se la truova giusta preda.

Uno che accusa Giovanni e Paulo:

O imperador, in Ostia già molti anni Posseggon roba e possession assai Due cristian, cioè Paulo e Giovanni; Nè il tuo editto obbedito hanno mai.

### Lo IMPERADORE:

Costor son lupi, e di pecore han panni; Ma noi gli toserem, come vedrai: Va'tu medesmo, usa ogni diligenzia, Acciò che sian condotti in mia presenzia.

Che val signor che obbedito non sia Da' suoi soggetti, e massime allo inizio? Perchè un rettor d' una podesteria, Ne' primi quattro di fa il suo offizio. Bisogna conservar la signoria Reputata, con pena e con supplizio: Intendo, poich' io son quassù salito, Ad ogni modo d'essere obbedito.

A Giovanni e Paulo condotti dinanzi all' imperadore:

Molto mi duol di voi, dapoi ch' io sento, Che siate cristian veri e battezzati; Chè, benchè assai fanciullo, io mi rammento, Quanto eri a Constantin, mio avol, grati; Pure stimo più el mio comandamento, Chè la reputazion mantien gli stati; Ora in poche parole: o voi lasciate La roba tutta, over Giove adorate.

Giovanni e Paulo:

Come a te piace, signor, puoi disporre Della roba; e la vita anche è in tua mano: Questa ci puoi, quando ti piace, tôrre; Ma della fede ogni tua pruova è in vano. E chi a Giove, vano Dio, ricorre, Erra; e ben crede ogni fedel cristiano: Vogliamo ir per la via che Gesù mostra: Fa' quel che vuoi, questa è la voglia nostra.

GIULIANO imperadore:

S'io guardassi alla vostra ostinazione, Io farei far di voi crudele strazio: Pietà di voi mi fa compassione,

Se non del vostro mal mai sare' sazio:
 Ma il tempo spesse volte l' uom dispone:
 Però vi do di dieci giorni spazio

A lasciar questa vostra fede stolta;
E se non, poi vi sia la vita tolta.
Or va, Terenziano, e teco porta
Di Giove quella bella statuetta;
E in questi dieci di costor conforta.

Di Giove quella bella statuetta; E in questi dieci di costor conforta, Che adorin questa, e Cristo si dimetta; Se stanno forti a ir per la via torta, El capo lor giù dalle spalle getta. Pensate ben, se la vita v'è tolta, Che non ci si ritorna un'altra volta.

## GIOVANNI e PAULO:

O imperadore, in van ci dài tal termine, Perocchè sempre buon cristian saremo; Il zel di Dio, e questo dolce vermine Ci mangia e mangerà fino all' estremo: Il gran che muore in terra sol par germine. Per morte, adunque, non ci pentiremo; E se pur noi ci potessim pentire, Per non potere abbiam caro el morire.

Dunque, fa' pur di noi quel che tu vuoi; Paura non ci fa la morte atroce; Ecco, giù el collo lieti porrem noi Per quel che pose tutto 'l corpo in croce. Tu fusti pur ancor tu già de' suoi: Or sordo non più odi la sua voce: Fa conto questo termin sia passato; Il corpo è tuo, lo spirto a Dio è dato.

### Lo IMPERADORE:

E'si può bene a forza a un far male, Ma non già bene a forza è far permesso; Nella legge di Cristo un detto è tale: Che Dio non salva te, sanza te stesso. E questo detto è vero e naturale, Benchè tal fede vera non confesso. Dapoi che 'l mio pregar con voi è vano,

Va', fa' l' officio tuo, Terenzïano.

TERENZIANO a Giovanni e Paulo, dice:

E' m' incresce di voi, che, giovinetti,
Andate come pecore al macello:

Deh pentitevi ancor, o poveretti,
Prima che al collo sentiate il coltello.

GIOVANNI: Se a questa morte noi saremo eletti,
Fu morto ancor lo immaculato agnello:
Non ti curar de' nostri teneri anni;
La morte è uno uscir di molti affanni.

TERENZIANO: Questa figura d'oro che in man porto, L'onnipotente Giove rappresenta. Non è meglio adorarla che esser morto, Poichè lo imperador se ne contenta?

UNO DI LORO: Tu se', Terenzian, pur poco accorto:
Chi dice: Giove è Dio, convien che menta.
Giove è pianeta, che 'l suo ciel sol muove,
Ma più alta potenzia muove Giove.

Uno di Loro: Ma ben faresti tu, Terenziano, Se adorassi el dolce Dio Gesue.

TERENZIANO: Questo è appunto quel che vuol Giuliano!

E meglio fia non se ne parli piue.

Qua venga el boia: e voi di mano in mano

Per esser morti, vi porrete giue.

Su, mastro Pier, gli occhi a costor due lega,

Ch' i' veggo el ciambellotto ha fatto piega.

Posti ginocchioni con gli occhi legati, insieme dicono:

O Gesu dolce, misericordioso, Che insanguinasti il sacro e santo legno Del tuo sangue innocente e prezioso, Per purgar l'uomo e farlo del ciel degno: Volgi gli occhi a due giovani, pietoso, Che speran rivederti nel tuo regno: Sangue spargesti, e sangue ti rendiamo;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annota il Cionacci: a È formola proverbiale che vale: E'sono ostinati, poichè a significare uno incorreggibile per la sua ostinazione nel male, dicesi proverbialmente: Far come il ciambellotto, non lasciar la piega. Il Cecchi, Dissim., 2, 3, dice: I giovani sono come il ciambellotto: si tengono sempre la prima piega che é data loro. — Ciambellotto è tela fatta di pelo di capra, e anticamente di cammello, dal quale tolse il nome.

Ricevilo, chè lieti te lo diamo.

GIULIANO imperadore:

Chi regge imperio e in capo tien corona, Sanza riputazion non par che imperi: Ne puossi dir sia privata persona; Rapresentano el tutto e' signor veri. Non è signor chi le cure abbandona E dassi a far tesoro, o a' piaceri, Di quel raguna, e le cure lasciate, E del suo ozio tutto il popol pate.

Se ha grande entrata, por distribuiro

Se ha grande entrata, per distribuire Liberalmente e con ragion, gli è data; Faccia che 'l popol non possa patire Dalli inimici, e tenga gente armata: Se 'l grano è caro, debbe suvvenire Che non muoia di fame la brigata, A' poveretti ancor supplir conviene; E così 'l cumular mai non è bene.

La signoria, la roba dello impero,
Già non è sua, anzi del popol tutto;
E benchè del signor paia lo 'ntero,
Non è, nè 'l posseder nè l' usufrutto,
Ma distribuitore; e 'l Signor vero
L' onor ha sol, di tal fatica frutto:
L' onor che fa ogn' altra cosa vile.
Che è ben gran premio al core alto e gentile.

Lo stimol dell'onor sempre mi punge, La fiamma della gloria è sempre accesa; Questa sproni al caval che corre, aggiunge, E vuol ch'io tenti nuova e grande impresa Contr' a' Parti, che stanno si da lunge, Da' quai fu Roma molte volte offesa; E di molti Romani il sangue aspetta, Sparso da lor, ch'io facci la vendetta.

Però sien tutte le mie genti in punto Accompagnarmi a questa somma gloria: Su volentier, non dubitate punto; A guerra non andiamo, anzi a vittoria: Con la vostra virtù so ch'io gli spunto; Le ingiurie antiche ho ancor nella memoria; El sangue di que' buon vecchion Romani Fia vendicato per le vostre mani.

E' furno e' padri di che siam discesi; Onde conviensi la vendetta al filio. Mettete in punto tutti e' vostri arnesi; Fate ogni sforzo: questo è mio consilio; A una fava due colombi presi Saranno; chè in Cesarea è'l gran Basilio, Nimico mio, amico di Gesue; S'io'l truovo là, non scriverà mai piue.

Su, tesorier, tutte le gente spaccia:
Quattro paghe in danar, due in panni e drappi;
E fa che lor buon pagamenti faccia:
Convien far fatti, e non che ciarli o frappi. 
Fate venire innanzi alla mia faccia
Gli astrologi, che 'l punto buon si sappi:
Marte sia ben disposto e ben congiunto;
Ditemi poi quando ogni cosa è in punto.

### Il vescovo Santo Basilio dice cosi:

O Padre eterno, apri le labra mia, E la mia bocca poi t'arà laudato; Donami grazia che 'l mio orare sia Sincero e puro, e sanza alcun peccato. La Chiesa tua, la nostra madre pia, Perseguitata veggo d'ogni lato; La Chiesa tua da te per sposa eletta: Fa ch'io ne vegga almen qualche vendetta.

# La Vergine Maria apparisce sopra la sepoltura di Santo Mercurio, e dice:

Esci, Mercurio, della oscura tomba; Piglia la spada e l'arme già lasciate, Sanza aspettar del Giudizio la tromba; Da te sien le mie ingiurie vendicate. Il nome tristo di Giulian rimbomba Nel cielo, e le sue opre scelerate;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Qui frappare è nel senso di ciarlare, chiacchierare, come nell' Atiosto, Cass., 4, 4. Sono alcuni vantatori che frappano e bravano di far cose che quando poi si viene alla pruova non ardiscono tentarle. E come uno dei modi di ingannare è il ciarlare e l'avviluppare altrui con patole, ne venne naturalmente l' altro significato di frappare per giuntare, ingannare ecc.

Il cristian sangue vendicato sia: Sappi ch'io son la Vergine Maria.

Giuliano imperador per questa strada Debbe passare, o martir benedetto; Dagli, Mercurio, con la giusta spada, Sanza compassione, a mezzo al petto: Non voglio tanto error più innanzi vada, Per pietà del mio popol poveretto; Uccidi questo rio venenoso angue, El qual si pasce sol del cristian sangue.

El Tesoriere torna allo imperadore, e dice:

Invitto imperador, tutta tua gente In punto sta al tuo comandamento, Coperta d'arme belle e rilucente; E pargli d'appiccarsi ogn'ora cento; Danari ho dati lor copiosamente: Se gli vedrai, so ne sarai contento; Mai non vedesti gente più fiorita, Armata bene, obediente, ardita.

Gli Astrologi, che fece chiamare lo imperadore:

O imperador, noi ti facciam rapporto,
Secondo il cielo e' c' è un sol periglio,
Il qual procede da uno uom ch' è morto;
Forse ti riderai di tal consiglio.

Lo IMPERADORE:

S' io non ho altro male, io mi conforto; Se un morto nuoce, io me ne maraviglio: Guardimi Marte pur da spade e lance; Chè queste astrologie son tutte ciance.

El re e 'l savio son sopra le stelle; Onde io son fuor di questa vana legge: E' buon punti e le buone ore son quelle Che l' uom felice da se stesso elegge. Fate avviar le forti gente e belle: Io seguirò, pastor di questa gregge. O valenti soldati, o popol forte, Con voi sarò, alla vita, alla morte.

Partesi con l'esercito, e nel cammino ferito mortalmente da Santo Mercurio, dice:

Mirabil cosa! in mezo a tanti armati

Stata non è la mia vita secura. Questi non son de' Parti fêr gli aguati ; La morte ho avuta inanzi alla paura : Un solo ha tanti cristian vendicati. Fallace vita! o nostra vana cura! Lo spirto è giá fuor del mio petto spinto: O Cristo Galileo, tu hai pur vinto!

# RAPPRESENTAZIONE

DI

# SANTA EUFRASIA

DI MESS. CASTELLANO CASTELLANI.

L'ediz. da noi esemplata è quella così descritta dal Batines, Bibl., pag. 44.

— Rappresentatione di sancta evfrasia. — Fece stampare Maestro Fracesco di Giouanni Benuenuto. s. a. ln-4°. Ediz. florentina del principio del sec. XVI, di 14 c. con 2 fig. nel frontesp.

Altra ediz. di Firenze, fece stampare Mastro Franc. di Gio. Benvenuto a di 15 di Marzo 1519, in-4°, citasi nella Biblioteca Selvaggi, p. 60. Le edizioni successive sono le seguenti:

- In Firenze l'Anno MDLVIII. ln 4° di 16 c. con 10 fig. Ediz. assai rars, secondo il Poggiali.
- Stampata in Firenze, Appresso Giovanni Baleni, 1592. In-4°, di 14 c., con 2 fig. sul frontesp.
- Stampata in Siena. S. A. (sec. XVI). In-4°, di 14 c. con fig. sul front.
  - In Siena, alla Loggia del Papa, 1608. In-4°; simile alla preced.
- Si citano anche le edizioni seguenti in-4º: In Firenze l'anno 1588. In Siena, alla loggia del Papa, s. a. (Allacci) — S. nota (Hibbert, n. 6872.)

Benchè dovuta, anzi forse perchè dovuta ad un professore dello Studio di Pisa, che mal poteva acconciare le sue attitudini letterarie alla forma popolare, questa rappresentazione è nello stile assai spesso dura, oscura e intralciata.

La materia ne è tolta dalla vita di S. Eufrasia, che si trova anche nella raccolta del Manni.

### L' ANGELO annunzia:

Silenzio, udite: in Roma son molt'anni, Regnante Teodosio imperatore, Avendo una nipote ne' primi anni Fu data sposa ad un gran senatore: Poi dispregiando in terra e' ricchi panni, Elesse di trovar vita migliore: Eufrasia chiamossi; e se starete Attenti, la sua vita intenderete.

## Antigono sposo di Eufrasia dice:

O cara donna mia, vita e sostegno Del tuo diletto sposo e del suo core, Di dirti el mio pensiero io fo disegno E quanto m'ha spirato oggi el Signore: Tu vedi, donna, le ricchezze e il regno: Ogni cosa creata al fin poi muore: Chi nasce, chi si muore, e chi non dura: Cosi mal passa l'umana natura.

Un si diletta al mondo delli stati,

Un si diletta al mondo delli stati,
Un altro di e notte andare a caccia,
Quell'altro cerca cibi delicati,
Un altro aspetta in mar vento o bonaccia:
Chi veste d'oro e chi panni rosati,
Un altro per amore arde e agghiaccia;
Al fin la morte a tutti mette il freno,

Perchè cosa mortal presto vien meno.
Però, da poi che Dio ci ha dato un frutto,
Bastici questo e non cerchiam più gloria:
Chi spesso abbraccia troppo, perde il tutto;
Non è senza fatica la vittoria:
Questo viver di carne induce a lutto,
Però che toglie a'buon' senno e memoria;
Dunque, vivendo in castità perfetta,
Da Dio l' eterno bene in ciel s' aspetta.

## Risponde la DONNA:

Diletto sposo mio, tanta dolceza
Sente ogni senso per le tue parole,
Che l'alma e 'l corpo si divide e speza,
Le spine torneran rose e viole.
Che giova al mondo tesoro e riccheza
Se nello inferno poi l'alma si duole?
Savio è chi pensa di sua vita il fine,
Chè tarde non fur mai grazie divine.
San Paolo dice: quel che donna prende

Stia come quel che non ne prese mai.
A quel che ha gran tesori, e non gli spende,
Dopo la morte fien tormenti e guai.
Savio è colui che al vero fine attende;
Sa ben la conscienzia quel che fai:
L'arbitrio è dato a l'uomo e l'intelletto,
Si che operando mal, suo fia il difetto.

Adunque, sposo mio, poi che il Signore Ci mostra il modo di salire al regno, Stolto è chi vede la palma e l'onore, E di acquistarla poi non fa disegno; Servire a Dio con umiltà di core, Fa l'uomo di virtù supremo e degno; Limosine, vigilie e orazione Il porto son di nostra salvazione.

Volendosi lo sposo partire, dice:

Or su, poi ch'ogni cosa è ordinato Io voglio ir la provincia a visitare.

Risponde la DONNA:

Và; che Jesù preservi il nostro stato, E diati grazia di poter tornare.

Poi che lo sposo è ito alquanti passi, torna a drieto e dice:

Che vo'io dire? io non t'ho ricordato

Quel tesor che felice mi fa stare:

Questa è la tua figliuola.

La DONNA dice:

Va pur via, in terra maggior sia.

Che hen non è che in terra maggior sia. Eufrasia segue orando, mentre che il marito cammina:

O benigno signor, quanto è beato Colui che con amor segue tue legge! Chi fugge e' vizii e ha in odio il peccato Dio in eterno lo conserva e regge: Dir si suol per proverbio già vulgato: Guai a colui che morte lo corregge! Però, Jesù, fa' con amore e zelo Tutti vegniam vittoriosi al cielo.

Antigono muore in cammino, e uno suo servo dice da sè:

Che debbo far? se madonna lo intende

Da altri, io sarò detto negligente:

Ma s'io gliel dico, egli è caso ch'offende;

Del dire il ver tal volta l'uom si pente. Ma che dico io? l'uom ch'è prudente intende, E non sendo riparo è paziente. Madonna è savia, e sa ben che 'l morire Per modo alcun non si può mai fuggire.

El servo va ad Eufrasia e dice:

Sappi, Eufrasia, come il tuo marito Già son duo giorni o più, che morto iace, E ha, madonna, il suo corso finito Con umil contrizione e vera pace.

Eufrasia piangendo dice:

Omè, tu m'hai di doglia il cor ferito!
Mondo crudel, quanto sei tu fallace!
Di fior fai fronde, e poi di fronde stecchi,
E guai a quel che ti porge gli orecchi!
Omè, quanto è che sendo teco alquanto
Parlammo dolcemente del Signore!
Omè, che il gaudio è presto volto in pianto!
Omè, chi senti mai simil dolore!
Omè, che di star ritta io non mi vanto!
Omè dolente, e'mi si fende il core!

Perchè non fui io teco in compagnia?

La figliuola di Antigono detta Eufrasia, come la madre,

piangendo dice:
Padre diletto, chi pensava mai
Di perder così tosto un tal tesoro?
Omè, ch'io sono afflitta in tanti guai,
Che pel grave dolor piangendo moro!
O infelice Eufrasia, che farai?
Ripara, morte, a si crudel martoro!
Omè, gli affanni, padre mio, son tanti
Che pel dolore io mi consumo in pianti.

Omè, riposo della vita mia,

La MADRE dice alla figliuola:

Io vo'ch'al nostro imperadore andiamo Acciò che sia del suo nipote certo.

Risponde la FIGLIUOLA:

Più presto altro cammin, madre, pigliamo: Andiam per boschi in qualche stran diserto; Quivi dolenti il padre mio piangiamo Che per me tanti affanni ha già sofferto. La MADRE partendosi dice:

Quel che piace al Signor, convien che sia.

Risponde la FIGLIUOLA:

Or su, pigliam, come tu vuoi, la via.

La madre allo imperadore dice:

Crudel novella, o magno imperadore, Oggi Eufrasia ti riporta e dice; Il tuo caro nipote e mio signore Per morte m'ha lasciata qua infelice: A punto giunse sopra me il dolore Quando io speravo di viver felice; Però, dolce signor, tu sol sarai Riposo e medicina a tanti guai.

Lo IMPERADORE turbato dice:

Questo è un caso che tanto mi spiace Che par pel gran dolor mia vita passi. O vita de'mortal quanto è fallace! Guai a chi servo del peccato fassi! Tal crede al mondo di vivere in pace E in brieve tempo gli vien meno e'passi! Solo una cosa è che mi dà conforto Ch'io so che santamente e'sarà morto.

Eufrasia allo imperadore dice raccomandandogli la figliuola:

Di questo bel tesor che Dio n'ha dato A te commetto la cura e 'l pensiero: Signor gran tempo a tutti noi sei stato, Or padre ci sarai supremo e vero.

Risponde lo IMPERADORE:

Fa'pur che il viver suo fia costumato, Che di farla felice al tutto spero.

Risponde la MADRE:

Io ti ringrazio, e non temer che io La terrò sempre nel timor di Dio.

Partesi la MADRE e dice alla figliuola:

Figliuola mia, qual sei tutto il mio bene, Riposo dolce della vita mia, A me, sendo tua madre, s'appartiene Mostrarti el fin della diritta via: Ogni mortal bellezza passa o viene, E prima è secco il fior che in terra sia, E, per far d'ogni cosa una sustanza, L'onesta donna ogni bellezza avanza.

CAMILLO pretore manda una lettera allo imperadore chiedendogli per donna la figliuola d'Eufrasia , e dice ad uno suo servo:

> Vien qua, Valerio mio, va'con presteza: Questa allo imperio nostro porterai: E perchè la virtù pigrizia spreza, Presto con la risposta tornerai.

Risponde il SERVO:

Sempre mi fu servirti gran dolceza; Per me contento, signor mio, sarai.

Il servo dà la lettera allo imperadore:

Camillo questa, o imperador, ti manda,

E a tua maiestà si raccomanda.

Letta la lettera lo IMPERADORE dice:

Di'a Camillo ch'i'son preparato
In questo contentar sue giuste voglie;
Perchè gli è tanto il parentado grato
Quanto è più degno quel che prende moglie.

Risponde il servo:

Sempre si disse, e è parlar vulgato, Che di buon arbor buon pomi si coglie: Però grazie immortal lo ingegno e 'l core Ti rende, qual buon servo al suo signore.

Torna il servo e dice a Camillo:

Sappi come lo imperio è ben disposto A seguitar quanto tua voglia brama, E hammi dato la risposta tosto, E per parente suo ti tiene e chiama.

CAMILLO allegro dice:

Felice a me! se allo imperio m'accosto E'non mi può mancar tesoro e fama. Ricchezze, nobiltà, parenti e stato Fanno l'uomo nel mondo esser beato.

Lo imperadore ad uno suo servo dice:

Presto su, Manfredonio, muo

Presto su, Manfredonio, muovi e' passi, E Eufrasia con prestezza truova: RAPPRESENTAZIONE DI SANTA EUFRASIA.

Di' che vedere a me presto si lassi, Però ch'io spero dargli buona nuova.

Risponde il servo:

Quanto a te piace, imperador, farassi, Chè il servir fedelmente è quel che giova.

Il servo va ad Eufrasia e dice:

Madonna, vien che lo imperio desia Parlare teco.

Risponde Eufrasia:

Ecco, io mi metto in via.

Giunta Eufrasia, lo IMPERADORE dice:

Di Antigono io ritengo tal memoria Che giorno e notte alle sue cose penso.

EUFRASIA risponde:

Questo t'è, signor mio, onor e gloria, E produce in chi serve amor più intenso.

Dice lo IMPERADORE:

Or, per non far molto lunga la storia, Però che il tempo con ragion dispenso, A Camillo pretor nobile e degno Dar la tua figlia al tutto io fo disegno.

Eufrasia risponde:

Tu sai, caro signor, ch'al tuo volere Potendo, io non saprei mai contradire; Essendo savio, tu puo'ben vedere El fin che di tal cosa può seguire.

Lo IMPERADORE dice:

Quando e' s'accosta il far ben col sapere Rare volte la barca può perire; Se mia propria figliuola fussi stata, Non so se meglio io l'avessi allogata.

EUFRASIA dice: Signore, io penso come io possa mai A tanto benefizio satisfare.

Lo IMPERADORE risponde:

Questo è l'offizio mio; però farai Ch'io non ti senta tal cosa parlare.

EUFRASIA dice:

Or oltre, se licenzia mi darai, Alla mia dolce figlia io vo'tornare. Lo IMPERADORE dice:

Va' pure in pace.

Eufrasia risponde:

E tu rimani ancora

Lo IMPERADORE:

Priega Jesù per me.

Eufrasia risponde:

Il fo ogni ora.

Eufrasia torna, e dice così alla figliuola:

Figliuola mia, sappi che tu sei sposa Di quel Camillo che è tanto onorato.

Risponde la FIGLIUOLA:

Ch'io t'ubbidisca e' pare onesta cosa; Ma guarda ben che allo imperio sia grato.

Dice la MADRE:

Lui è quel che t'ha fatta glorïosa; Se lui non fussi, io non n'arei parlato.

La FIGLIUOLA risponde:

D'ogni cosa il Signor laudato sia, Riposo e pace della vita mia.

Uno ROMANO alla Regina dice:

Salve, Regina e madonna suprema, Conforto e pace di chi chiede aiuto, Benchè alquanto al parlar mia lingua tema/Pur nuoce tutta volta il parlar muto; Io son per Eufrasia a morte estrema Condotto, tal che la vita rifiuto:
Dapoi che morto il suo marito giace
D'esser suo sposo a me fia somma pace.

La REGINA risponde:

Questo per me giocondo assai sarebbe, Ma non so come a lei tal cosa piaccia, Perchè tal doglia nel suo petto crebbe Che mai si vide poi lieta sua faccia.

El ROMANO risponde:

Possibil questo pur forse sarebbe:
Non sempre indarno il can nel bosco caccia;
Tal piange il suo marito, che poi drento
Non senti forse mai maggior contento.

Risponde la REGINA:

Or altre, io manderò presto a sapere Qual sia la voglia sua; non dubitare.

Risponde il ROMANO:

O magna imperadrice, egli è dovere. Ch'io ti debba in eterno ringraziare.

La imperadrice dice:

Sta'pur di buona voglia, e non temere.

El ROMANO risponde:

Or oltre, debb'io altro per voi fare?

Dice la IMPERADRICE:

Che tu ritorni.

El ROMANO:

Lo infermo ammalato Mai non riposa, se non è sanato.

La IMPERADRICE mandando una lettera ad Eufrasia, dice a

un servo: Va', Rondinello, ad Eufrasia, presto,
Donna che fu di Antigono pretore;
La mia lettera dàgli, e dopo questo
Attendi alla risposta con amore.

Risponde il SERVO:

Il servo che è fedele, è sempre desto A quel che vuole e comanda il signore.

Segue dando la lettera ad Eufrasia:

A voi, con questa io son mandato in fretta Dalla Regina, e la risposta aspetta.

Eufrasia letta la lettera turbata dice:

Ritorna a questa, e di'che prestamente Io farò la risposta a quanto ha detto.

Segue da sè piangendo:

O misera, infelice, alma dolente! Questo è l'amor di Antigono perfetto: Mentre che è un nella vita presente L'utilità fa il suo servizio accetto: Vien poi la morte, e perchè e' manca il frutto In pochi di ogni amore è destrutto.

Omè, lassa dolente, a che partito Sei tu venuta, in così breve spazio? Non è duo giorni che morì il marito, E veggo far di me già tanto strazio: Ma prima di morire ho stabilito, Però Jesù con tutto il cor ringrazio;

Vot. II.

Voglio allo imperador farlo assapere, Ch'io so che n'avrà pena e dispiacere.

Segue a un servo, dandogli la lettera:

Porta questa, Currado, alla corona,

E dâlla in propria man con diligenzia.

Risponde il SERVO:

La voglia, el senso e la ragion mi sprona A far del mio signor l'obedienzia.

Eufrasia dice al servo:

Or oltre va', figliuolo, in ora buona.

Risponde il SERVO:

Ecco, madonna, con vostra licenzia.

Il servo porge la lettera allo imperadore e dice:
A te, signore, Eufrasia dolente

Con questa m'ha mandato prestamente.

Lo IMPERADORE letta la lettera turbato dice:

Chi vide al mondo mai cosa più vana Che è la donna, e più leggiera e sciocca?

Invidiosa, superba e provana,
Mille vane parole ha sempre in bocca;
Se tesse, cucie, fila o ver dipana
Sempre l'onor del prossimo si tocca;
Ringrazi Dio colui che ben s'abbatte,
Che queste grazie a pochi oggi son fatte.

Dipoi lo IMPERADORE chiama la reina da parte e tutto tur-

bato diée: Chi t'ha fatto oggi far tanta pazzia,

Donna contraria a chi ben far diletta?

Questa è la fede e la constanzia mia?

El Ciel di tanto mal grida vendetta:

Se l'amor del nipote è ito via,

Pensa che gaudio il tuo marito aspetta.

Quella è fra l'altre una regina degna
Che in terra all'altre e'buon costumi insegna.

Risponde la REGINA:

Signor, perdona.

Dice lo IMPERADORE:

E chi perdonerebbe?

La REGINA:

La tua clemenzia.

Lo IMPERADORE:

E'non lo vuol ragione.

Dice la REINA:

Un tigro mosso con parole arebbe.

Risponde lo IMPERADORE:

Et anche te, che non hai discrezione.

Dice la REGINA:

Grave fu il mio fallir.

Lo IMPERADORE:

Anche sarebbe

Degno, per certo, di gran punizione.

Risponde la REGINA:

Mai più farò tal cosa.

Lo imperadore:

Infino a tanto

Ch'io chiugga gli occhi.

Risponde la REGINA:

Io morrò prima in pianto.

Eufrasia dice alla figliuola:

Figliuola, io vo'che in villa ce n'andiamo Per ricrear la vita e lo intelletto.

Risponde la FIGLIUOLA:

Quanto vi par di far, tanto facciamo; Che Iddio sia d'ogni cosa benedetto.

EUFRASIA dice:

Vedi, figliuola mia, quel che noi siamo: Altro non c'è se non pena e dispetto.

Risponde la FIGLIUOLA:

Per certo, madre mia, ch'io lo comprendo; Però non molto a questo mondo attendo.

EUFRASIA mentre si partono dice:

Io veggo un monasterio, figlia mia, Di somma santità e devozione; E, perchè certa di lor vita fia, El cibo è lor riposo e l'orazione. Dura, per certo, e aspra è la lor via, Ma ogni affanno è lor consolazione. Dove s'acquista il paradiso e 'l cielo Chi non sopporterebbe caldo e gielo?

Risponde la FIGLIUOLA:

Or oltre, madre mia, andiam, ch'i'sento Il cor che come neve si destrugge: Chi è per certo alla salute lento Non vede ben che 'l tempo passa e fugge: Sempre non va la nave con buon vento, Fortuna spesso con gran furor mugge: Colui lo sa che in questo mondo pruova, Che spesse volte ingannato si truova.

Giunta Eufrasia al monasterio picchia la ruota del monasterio, e dice:

Ave Maria.

Una monaca risponde:

Grazia plena, madonna.

Chi siete voi?

Risponde Eufrasia:

Eufrasia son detta.

Dice la MONACA alla Badessa:

Ora alla ruota è venuta una donna, Eufrasia chiamata, che v'aspetta.

Dice la BADESSA:

Quella che è di pietà madre e colonna Sempre sia d'ogni cosa benedetta.

Seguita la BADESSA e dice ad Eufrasia:

Passate drento col nome di Dio,

Chè di vedervi io ho sommo desio.

Eufrasia dice alla Badessa:

Poi che Antigono mio passò di vita E ch'io rimasi in vedovile ammanto, Questo mondo crudel m'ha si schernita Che quasi il tempo ho consumato in pianto; Però deliberai di far partita E di venire a questo luogo santo, E con la mia figliuola stare appresso Al munisterio, e visitarvi spesso.

MADONNA ad Eufrasia dice:

Avete voi questa figlia sposata?

Eufrasia vedova risponde:

Sì, madre mia, e è già presso all'anno.

MADONNA alla fanciulla dice:

Dimmi come contenta ne sei stata Di questo sposo tuo che dato t'ànno?

Risponde la FANCIULLA:

Quella cosa a'figliuol debb'esser grata

La qual in terra da'lor padri- egli hanno.

Dice MADONNA:

Ami tu più lo sposo che il Signore?

Risponde la FANCIULLA:

No, madre mia, che sare' troppo errore.

E' m' ha Dio, di nïente, dato prima
La vita, e, dopo questa, la ragione:
La roba ancor, bench' io non ne fo stima;
Poi di salvarmi egli è stato cagione:
Dal Padre eterno e da gloria sublima
A patir morte venne e passïone.
Quale è colui che stolto non chiamassi
Quel che più il servo che 'l signor amassi?

MADONNA dice: Ami tu più, figliuola, el monasterio Che questo sposo che t'ha dato il mondo?

Risponde la FANCIULLA:

Volendo dirvi a punto il mio pensiero, Ecco, madonna, che presto rispondo.

MADONNA dice:

Guarda, figliuola mia, di dirmi el vero.

Risponde la FANCIULLA:

Quel ch'i'ho nel mio cor più non nascondo: Io amo prima Dio, e chi s'è dato A servir quello mi fia sempre grato. Lo sposo mio io non lo vidi mai, Nè lui me certamente ha mai veduto.

MADONNA dice:

Guarda ben, figlia mia, quel che tu fai: Di raro acquista Dio chi l'ha perduto. Se sposa del Signor far ti vorrai In ciel riceverai el tuo tributo.

Risponde la FANCIULI.A:

Questo, madonna, il mio desio sarebbe; Ma, senza me, mia madre che farebbe?

Segue la FANCIULLA fra se medesima:

Io son qui fra duo cibi, e non so quale Pigliarmi certo, e rimaner vorrei: Lassar mia madre, e'me ne sa pur male; Dall'altra penso quel ch'io perderei.

Segue la FANCIULLA, e dice alla madre ginocchione: Se mai priego mortale in terra vale, Madre, porgi soccorso a' prieghi miei; Deh fa che sposa sia di quel Signore Che in croce sparse il sangue per mio amore.

La MADRE alla figliuola dice:
Andianne prima a casa.

Risponde la FIGLIUOLA:

Io vo'restare.

Dice la MADRE:

Con chi?

Risponde la FANCIULLA:

Qui con madonna.

Dice la MADRE:

E me, soletta.

Vuo'tu, figliuola, al tutto abandonare?

Risponde la FIGLIUOLA:

Che vuoi ch'i'faccia, se Jesu m'aspetta?

MADONNA dice:

Quel che vuol la tua madre si vuol fare.

Risponde la FIGLIUOLA:

Madonna, el mio Jesù più mi diletta.

Madonna dice:

Chi vuol dimorar qui, conviene a Dio Prima botarsi.

Risponde la FANCIULLA:

E così vo'fare io.

Fatemi qua portar del mio Signore Qualche immagine santa, o ver figura.

Segue la FANCIULLA botandosi:

A te, dolce Jesù, con umil core Mi boto, e dono la mia carne pura.

Piangendo la MADRE dice:

Come vuo'tu ch'io viva in tal dolore?

Risponde la FIGLIUOLA:

Jesù de'suo buon servi ha sempre cura.

MADONNA dice alla fanciulla:

Non c'è luogo per te.

Risponde la FANCIULLA:

Dove voi state

Quivi ancor me per ancilla menate.

Dice la MADRE:

Dè, vienne, figlia mia.

Risponde la FANCIULLA:

. Io ho disposto

Restarmi qui.

Dice la BADESSA:

El monaster non ti vuole.

Risponde la FANCIULLA:

Chi ha servire a Dio nel cor proposto, Tôrlo da tal pensiero e'non si suole.

Dice MADONNA:

Non si vuol far la cosa così tosto, Chè spesso dopo il fatto l'uom si duole: Digiuni, e mangiar erbe, e acqua bere Bisogna.

La fanciulla dice:

O che più dolce e bel godere?
Queste sono al mio cor vita e conforto:
Senza battaglia non s'acquista onore.
Non si conduce mai la nave in porto
Senza affanni, pericoli e sudore.
Benchè il cammino in sè paia un po'torto,
Ogni doglia mortal vince il Signore.
Idio, che a'suo fedel fu sempre magno,
Compenserà la pena col guadagno.

La BADESSA dice alla madre della fanciulla:

Io veggio, donna, in costei si gran segno Ch'io vi conforto a sopportare in pace. Lo sposo che la eleggie ha maggior regno: Il mondo, tu lo sai quanto è fallace.

Dice la MADRE alla badessa:

Madre, sol a pensar manca lo ingegno; Pur debbo esser contenta, se a Dio piace. Triema la lingua, el cor, la mente e 'l senso, Dolce figliuola mia, quando ci penso.

Segue la MADRE orando:

Jesu benigno, ecco qui quel tesoro Che tu mi desti: io te lo dono e rendo. Falla degna, Signor, del sommo coro La cui somma dolcezza io non comprendo. Jesu, di doglia e di dolcezza io moro, Tanto da ogni parte il cor m'accendo. Questo frutto mi desti, e quel tuo fia: Guardalo per mio amor, dolce Maria.

Segue la MADRE dicendo alla figliuola:

Ascolta con amor, figliuola mia,

Dolcezza, vita e pace del mio core:
Chi vuol che il regno in ciel Jesu gli dia
Viva pur sempre col divin timore:
Fa'che la vita tua perfetta sia,
Ch'io non ci so trovar vita migliore:
Obediente, vigilante e presta,
E alla carità sempre sta'desta.

Segue e dice a Madonna:

Prendete del mio cor, Madonna santa, Questo tesor, che ogni mio senso adiaccia: Questa m'è, suore mia, si dolce pianta Che il cor par di dolcezza si disfaccia: O Dio la cui potenzia il mondo canta, Ricevi lei e me nelle tua braccia! Qui resta il cor, e Antigono è teco, Adunque, Jesu mio, chi sara meco?

La MADRE benedicendo la figliuola dice:

Tanto ti benedica quel che regge Quanto io per tuo amor passi fe' mai; Tanto abbi tu della divina legge Quanto fu il latte e'l dolor ch' i' portai; Tanto t' ami Jesù con la sua gregge Quanto fo io che or mi trovo in guai; Rimanti in pace, e voi, Madonna e suore.

La FIGLIUOLA tenendo la madre dice:

Restate ancora un po', per nostro amore.

MADONNA vestendola de l'abito monacale dice:

Or passa drento, figliuola diletta,
Acciò che del nostro abito ti vesta:
Fa' che di carità tu sia perfetta,
Pronta sempre al ben far, devota e presta.
Colui che tien la conscienzia netta
All' orazion con sua mente si desta;
Stolto è chi crede fruir vita eterna
Se il timor di Jesu non lo governa.

Madonna veste Eufrasia, e LE MONACHE facendo orazion per tei dicono:

O Re del cielo, o redentor del mondo, O gloria, o gaudio, o luce, o lume santo, O verbo eterno immaculato e mondo, Che d' Eva in gaudio convertisti el pianto, Vesti l'ancilla tua, signor giocondo, E dågli di fortezza il primo ammanto; Umil, devota, obedïente e buona E al bene operar fervente e prona.

Dice la MADRE alla figliuola:

Or che tu sei de l'abito vestita, Come è il tuo cor, figliuola mia, contento?

Risponde la FIGLIUOLA:

Non fui mai tanto lieta alla mia vita. O che decoro e felice ornamento! Rimanti, mondo; io fo da te partita; Ogni cosa mortal va come un vento.

Dice la MADRE:

Il segno della croce e l'orazione Rimedio è sempre d'ogni tentazione.

Segue la MADRE dicendo a Madonna:

Io vorrei or da voi pigliar licenzia: Il partir mi raddoppia poi la pena. S' io fo da te, figliuola, dipartènza Sarà la madre tua di doglia piena.

Risponde la FIGLIUOLA:

Jesù sia sempre teco alla presenzia, Pur che tu sprezzi la vita terrena.

La MADRE dice alle suore:

Or oltre, tutte in pace rimarrete.

Dice la FIGLIUOLA alla madre:

La dota mia a' poveri darete.

Eufrasia si parte e un POVERO gli dice:

Madonna, in carità vi vo' pregare Che per l'amor di Dio mi rivestiate.

Un ALTRO POVERO dice:

E io che a gran fatica posso andare, Qualche soccorso al poveretto date.

EUFRASIA risponde a' poveri:

Di ciò ch' i' ho, ve ne vo' parte fare, E quando questo manca e voi tornate.

Un POVERO dice:

Idio sempre vi guardi

Eufrasia dice:

E così sia; Or su, restate con la pace mia. Tornata Eufrasia, a casa, dice da se piangendo:
Or conosco io quel ch' è esser soletta!
Cerca pur, Eufrasia, quanto vuoi!
Figliuola, ecco tua madre che t' aspetta:
Odi quanto son gravi e' dolor suoi.
Jesu, l' ancilla tua dolente accetta
Ch' altro tesor da lei aver non puoi:
Volan gli spirti al ciel per farti segno
Ch' io ti vorrei fruir nel santo regno.

MADONNA dice alle suore:

Andate in caritate a ritrovare Eufrasia, qual io voglio al monastero; Dite che venga senza dimorare, E a bocca dirogli el mio pensiero.

Una SERVIGIALE si parte e va ad Eufrasia e dice:

Madonna nostra vi vuol favellare,

E di quel ch' ella vuol saprete il vero.

EUFRASIA risponde partendosi:

Or oltre io vengo, Dio laudato sia,

E voi venite meco in compagnia.

Giunta Eufrasia al monasterio, MADONNA le dice:

Di quel ch' io ti dirò, figlia diletta,
Non ti turbar, chè così piace a Dio:
Sappi che il tuo marito in ciel t' aspetta
Con somma pace e cordial desio.

A tanto gran tesoro essendo eletta,
Non ti curar di questo mondo rio:
Se Dio ti chiama e che miglior bonaccia, <sup>1</sup>
Tardi o per tempo ognun la morte spaccia.
EUFRASIA vedova rallegrandosi dice:

O che dolce novella il mio cor sente! Or ti potrò, dolce Jesù, fruire: Destati, cieca sorda e bassa mente, Il Signor picchia, or è tempo d'aprire. Non sai tu, cor mio dur, chi non si pente Idio lo fa nel fuoco eterno gire? Che il creatore la creatura chiami Non so che grazia in terra maggior brami.

<sup>1</sup> Così le varie stampe, con manisesto errore di senso.

EUFRASIA segue volendo vedere Eufrasia sua figliuola:

Poi che questo, Madonna, al Signor piace
Fatemi la mia figlia qua chiamare.

MADONNA dice alle suore:

Andate un po' per lei, che venga in pace.

La MADRE dice alle monache:

Presto, perch' io mi sento consumare.

Una MONACA dice a Eufrasia monaca:

Idio ti faccia de' suoi don capace: Vien, che Madonna ti vuol favellare.

Eufrasia monaca dice a Madonna:

Madonna, che vi piace? io son venuta.

Risponde MADONNA:

Ecco tua madre; non l'hai tu veduta? Resta con essa lei quanto ella vuole, E quanto ella t'impon, tanto si faccia.

La MADRE dice alla figliuola:

Ascolta con amor le mie parole, E quel che piace a Dio fa' che a te piaccia: Lassarti sola, e' me ne increscie e duole.

La FIGLIUOLA risponde:

Madre, nessuna infino a or ti caccia: So che Madonna e tutte l'altre suore Ti portano un perfetto e santo amore.

Dice la MADRE:

Sappi, figliuola mia, che prestamente Debbo passar di questa mortal vita: Però, figliuola mia dolce e clemente, Sopporta in pace questa mia partita.

Piangendo la FIGLIUOLA dice:

Si aspra doglia, madre, il mio cor sente, Ch' io resto pel dolor quasi smarrita; Orfana, afflitta, derelitta e sola Dunque tu lasserai la tua figliuola? Se Dio ti chiama, e io con teco ancora Posso a tanto trionfo pervenire?

La MADRE dice:

Chi per Jesù, figliuola, più lavora Maggior tesoro in ciel gli fa fruire. Passa via il giorno, l'anno, il mese e l'ora; Cosa non è più certa che 'l morire; Se Dio ti serba, a maggior gloria fia; Spera pur nel Signor, figliuola mia.

Risponde la FIGLIUOLA:

Madre, sendo io vestita di tue spoglie La carne, el senso e la ragion mi tira: Omè, chi pon riparo a tante doglie! Omè, ch' indarno il mesto cor sospira! Mondo crudel, chi de' tuo frutti coglie Guardisi ben, perchè la ruota gira: Pietà, pietà, dolce Signore e padre, Fammi morir con la mia cara madre.

Dice la MADRE:

Figliuola, quel che piace al magno Dio A noi con tutto il cor debbe esser grato; Tu vedi quanto il mondo è falso e rio: Crescon gli affanni insieme col peccato; Pensa che gaudio sentirà il cor mio Quando io vedrò Colui che m'ha creato. Madonna sia tua madre, il padre eterno Sarà la tua speranza e'l tuo governo.

A lor con ogni studio e diligenzia Come fedele ancilla, servirai; E'l giogo della santa obedienzia Con pace e carità sopporterai; Quanto più aspra fia la penitenzia Tanto nel ciel maggior premio n'avrai; Questo sia in brieve il testamento mio: Dà ogni cosa per l'amor di Dio.

E voltasi Eufrasia vedova a Madonna, segue e dice:

E voi, dolce Madonna e care suore, A Dio, vi lasso, rimanete in pace; Pregate tutte in carità el Signore Acciò ch' io sia di tanto ben capace.

Madonna confortandola dice:

Figlinala abbi lesti sem

Ch' ogni altra cosa è misera e fallace; E noi con tutto il cor, prieghi fareno A quel che mai a' suo fedel vien meno.

Mentre che Eufrasia vedova si parte, le MONACHE fanno orazione dicendo:

Jesů, che sempre a' iusti prieghi attendi,

Jesu, conforto a chi il tuo nome chiama, Jesu, che gaudio e somma pace rendi A quel che con amor ti cerca e brama, Jesu, che il cor de'tuo' buon servi accendi, Jesu, che fai felice ognun che t'ama, Jesu, porto sicur, lieto e beato, Perdona ad Eufrasia ogni peccato.

Eufrasia vedova tornata in casa sua, dice alle sue ancille:

Restate, ancille, con la pace mia, Ch' io vo'soletta alquanto dimorare.

Una ANCILLA dice:

Volete voi, madonna, compagnia? Noi vi veggiam così pensosa stare.

Risponde Eufrasia:

Pregate Dio che fortezza mi dia.

Dice l' ANCILLA:

Che avete voi, dolce padrona, a fare?

Eufrasia risponde:

Quel che piace al Signore; or su restate, E venendo nessun, non mi chiamate.

Eufrasia se ne va in camera, e la FIGLIUOLA monaca orando dice:

A te vengo, Maria fonte d'amore,

Soccorri a questa ancilla sconsolata,
Porto tranquillo d'ogni peccatore
Che in terra a tutti la salute hai data,
O medicina d'ogni umano errore,
Fonte d'ogni pietà, madre beata,
La mia cara diletta e dolce madre
Porgila in ciel dinanzi al sommo padre.

Una ancilla volendo veder quel che fa Eufrasia sua padrona dice:

Per certo io vo' veder se la padrona
Si sente nulla.

Risponde un SERVO:

Ella l'arebbe detto: Che vuol dir che tu sei oggi si buona? Il bere è quel che ti suol dar diletto.

La ANCILLA risponde:

La conscienzia tal volta mi sprona.

Vol. II.

El SERVO dice :

E ancor molto più qualche tocchetto. 1

La ANCILLA irata dice:

Costui mi strazia! o guarda che sollazzo! E mi pare oggi imbriacato e pazzo.

La ancilla truova la padrona morta e piangendo dice:

Omè omè omè, madonna è morta.

Risponde il SERVO:

Come tu sogni?

La ancilla dice:

Volessilo Dio!

O infelice a me! chi mi conforta? Omè, ch'i'ho perduto ogni ben mio!

El SERVO non lo credendo dice:

Deh taci, matta, che il vin ti traporta.

Risponde l' ANCILLA:

Come? non l'ho io, cieco, veduto io?

Dice il SERVO:

Ella debbe dormir.

L' ANCILLA dice:

Cosi facessi

Quel sonno tu , acciò che tu il credessi. El SERVO veduta la padrona morta dice piangendo:

Egli è pur vero; omè chi m' ha privato Di tanto bene in così breve spazio? S' i' gli avessi una volta almen parlato, In qualche parte il mio cor sare' sazio. Mondo crudel, tu m' hai pur ingannato! Fammi or quel che tu vuoi, ch' i' ti disgrazio. O dolce mia padrona, o volto santo, Io mi consumo, e tu non odi el pianto.

El servo segue e dice all' Ancilla: Tu te ne andrai al monasterio, e io

Alla corona lo farò assapere.

Risponde l' ANCILLA:

Va' pur, che io farò l'offizio mio: Questo non pensavo io oggi vedere.

La ANCILLA va al monasterio, e picchia la ruota e dice:
Ave Maria.

Qualche manicaretto gustoso.

EUFRASIA monaca risponde:

Omè, laudato Dio,

Che cosa c'è?

Risponde la ANCILLA:

Affanno e dispiacere: Sappi come tua madre, omè, figliuola, In questo punto t' ha lassata sola.

Eufrasia piangendo dice:

Omè omè, dolce madre diletta!
Omè, Madonna ci ha pur detto il vero!
Omè, ch' i' son da grave doglia stretta!
Omè, che morte più che vita spero!
Omè, ch' io sento al core una saetta
Che raddoppia l'affanno col pensiero!
Poi mi convince uno amoroso zelo
Conoscendo ch' ella è salita in cielo.

MADONNA dice ad Eufrasia:

Figliuola, e' si vorrà fare orazione Pregando Dio che ci presti letizia; Questo nostro corpaccio è la prigione Che d' affanni mortal sempre ha dovizia. Chi dispensasse il viver con ragione Lo spron della virtù sarie giustizia; E concludendo molte cose insieme, Guai a quel servo che 'l signor non teme.

El servo va allo imperadore e dice:

Sappi, magna corona eccelsa e degna, Come Eufrasia è di vita passata.

Lo IMPERADORE risponde:

Morte crudel, ch' a noi viver insegna!
Può esser che Eufrasia sia mancata?
Quello è felice che ben far s'ingegna:
La vita onesta a tutto il mondo è grata;
Costei col suo morir in ciel si trova,
Si che ognun guardi il ben far quanto giova.

Segue lo IMPERADORE voltandosi al servo: Che è della sua figliuola?

El servo risponde:

Al monastero.

Dice lo IMPERADORE:

Che vi fa ella?

El servo risponde:

Ella ha lassato il mondo.

Dice lo IMPERADORE:

Lo sposo che io gli die'?

El SERVO:

Non far pensiero:

Ogni cosa mondana è ita al fondo.

Lo IMPERADORE dice:

A questo modo far le nozze spero?

El servo dice:

Iddio, signore, è sposo più giocondo.

Dice lo IMPERADORE:

Jesů, se in cielo e' miei parenti chiami È segno. Signor mio, pur che tu mi ami.

Segue lo IMPERADORE dicendo a' servi:

Fate venir lo sposo ch' io gli detti, Ch' i' non vorrei levargli altra ventura.

Un servo va a Camillo e dice:

Se di servir lo imperio ti diletti Parlar ti vuol, posposta ogni altra cura.

CAMILLO risponde:

Chi vuol che 'l suo signore il servo aspetti Il servir suo come bestial misura.

Giunto CAMILLO dinanzi allo imperadore dice: Signor, io son venuto.

Lo IMPERADORE:

Assai mi piace:

Ponti a sedere, e parlerenci in pace.

Segue lo IMPERADORE e dice a Camillo:

Sappi Camillo, come gli è piaciuto
A Dio a sè Eufrasia chiamare:
Et ancora ha la tua sposa voluto,
Colei che poco inanzi ti fe' dare.
Del mondo e di sue pompe fa rifiuto,
Et a Dio s'è voluta consacrare;
Avendo eletto uno sposo più degno,
Tu non debbi il suo bene avere a sdegno.

CAMILLO turbato risponde:

Dunque debbo io, signor, restar privato Di tanta sposa senza mia cagione? Non è la donna sempre in uno stato: Età gli toglie ancor la discrezione: Ispesse volte alle fanciulle è dato Mutar, secondo e' tempi, opinione; Però mi par che con parole grate Ch' ella ritorni, o signor mio, scriviate.

Lo IMPERADORE dice al cancelliere:

Su presto, cancelliere, scriverrai Ad Eufrasia, come tu hai inteso: Di' che lo sposo si lamenta assai, Stimandosi da noi essere offeso.

Risponde el CANCELLIERE:

Presto fatto sarà quanto vorrai,
Ch' i' ho a punto il tuo voler compreso.

Segue il CANCELLIERE a uno servo dandogli la lettera:
Questa, Currado, ad Eufrasia porta
E torna presto, perchè il caso importa.

Currado va al monasterio e picchiando la ruota dice:
Ave Maria.

Una suora risponde:

Grazia plena: chi batte?

CURRADO risponde:

Currado, dello imperio servidore.

MADONNA alle suore dice:

Su presto, non dormite, andate ratte.

Una MONACA dice a Currado:
Chi t' ha mandato?

Risponde CURRADO:

El nostro imperadore.

Una Monaca va a Madonna e dice:

Ecco, Madonna, che noi siam disfatte;

Questo fia di Eufrasia il senatore.

MADONNA dice:

Saper si vuole in prima quel che e' vuole, Chè spesso avvien che indarno l' uom si duole.

Una MONACA a Currado:

Che vuo' tu?

CURRADO risponde:

Eufrasia, se vi piace; Fatela alquanto alla ruota venire. EUFRASIA dice a Madonna:

Vo io?

MADONNA risponde:

Si, che 'l Signor ti doni pace.

EUFRASIA a Currado:

Dimmi, per carità, quel che vuoi dire.

Risponde Currado:

Al nostro imperadore assai dispiace Che tu non vogli el suo voler seguire, Onde e' ti scrive come intenderai.

Eufrasia pigliando la lettera dice:

Aspetta, e la risposta porterai.

MADONNA dice al servo mentre che Eufrasia scrive la risposta:

E' si farebbe prima andare un ponte E senza penne gli uccelli volare, Prima senza acqua sarebbon le fonte, Che'l suo dolce Jesù voglia lassare; Chi è salito di Tabor al monte

Chi lo potrà si alto ritrovare?

EUFRASIA dà la lettera a Currado e dice:

Te'la risposta, e come sei presente Per nostra parte saluta ogni gente.

Currado porge la lettera allo imperadore e dice:

Ecco qui la risposta che m'ha dato Quella che nel ben fare è tanto accesa; Ella ha il suo cor tanto a Jesù infiammato Che contro al mondo ella fara difesa.

Lo IMPERADORE dice:

Fate che il cancellier sia qui chiamato, Ch'i'ho paura non l'avere offesa.

Segue lo imperadore e dice al cancelliere:

Leggi qui, cancellier, con diligenzia.

Risponde il CANCELLIERE:

Ecco ch'io leggo con vostra licenzia.

El cancelliere legge le seguente stanze:

Salute, imperador, conforto e pace, Difesa a' tuo fidel, guida e sostegno: Di intender di voi nuove assai mi piace E dello stato tuo felice e degno; Ma quel ch' assai mi duole e mi dispiace E che m' induce al core ingiusto sdegno, Che a quella ancilla che a Jesu s'è data
Di torgli tanto ben l'abbi tentata.
Come conforti tu ch' io lassi Dio
Per farmi sposa di cosa creata?
Dimmi per violare il corpo mio
S'io sarò dalla morte liberata.
Chi nel mondan piacer fermo ha il desio
Il corpo a' vermi e l'alma al foco ha data;
Per un che è pien di vizii e di bruttura
Non lasserò lo Dio della natura.

Se un prendessi una candela ardente E col fuoco abbruciassi il petto e'l viso, Non ti parre' questo dolor cocente? Quanto è maggior da Dio esser diviso! Grave doglia sarà trovarsi assente E non vedere il grato paradiso; Maggior dolor sarà trovarsi al loco Dove suo nutrimento sarà il foco.

Se quei che son dinanzi al fuoco eterno Potessin, come noi, piangere alquanto, Farien de' corpi lor si grave scherno Che in brieve ciaschedun sarebbe un santo; Vedresti sculto nel cor lor le inferno El cibo e'l lor riposo sarie il pianto; Noi che abbiam tempo, peccatori ingrati, Seguiamo el vizio per morir dannati.

Chi non si strugge nel divino amore
O gli è di pietra o più che Neron crudo;
Chi il gusta, infiamma l'alma el senso e'l core,
Sempre saetta in quel divino scudo,
Arde di carità, e mai non muore:
Freddo non sente il corpo diaccio e nudo;
Ma chi nel sangue di Jesù si caccia
Convien ch'arda d'amore o si disfaccia.

Quanto conforto è nell'orar perfetto,
Che tu parli con Dio e Dio t'ascolta!
Quanto più torni a lui, tanto ài diletto;
Lui pone il seme e tu n'hai la ricolta.
L'orar t'infiamma il cor, la mente e'l petto,
E mantien l'alma da' peccati sciolta.
Qual è più dolce don suave e grato
Che parlar con Colui che t'ha creato!

Violate to tal volta in camera soletta E sento razi del divino amore:
Veggo venir di fuoco una saetta
Che per dolceza mi destrugge il core;
Ma perchè ne' suoi razi si diletta
Vola nel cielo il corpo, in terra muore;
Di questo dolce cibo ognor mi pasco,
E mille volte el di muoio e rinasco.

Quando io penso al Signor che quello è Dio Et io sua creatura, io vengo meno; Lui verbo eterno immaculato e pio, Lo sterco e puzzo mortale e terreno; Quello è nimico del peccato rio, Et io di vizii e di bruttura pieno; Chi fugge il mondo e le sue pompe spreza Da lui riceve in quello ogni dolceza.

Ma quando io penso che quel sia venuto In terra a farsi per noi ladro e pazo, Da Giuda ingrato tradito e venduto, Menato di Anna e di Erode al palazo, Alla colonna poi tutto battuto, Le spine in fronte per più suo sollazo, Piagato in croce, e morto per tuo amore, Non so come non scoppi a mezzo il core.

Vedere al collo porre una catena A quel Signor che tutto il mondo ha fatto! Veder di sangue la sua carne piena, Alla morte per noi tirato e tratto! Come non scoppi, ingrato, per la pena, Pensando a' benefizii che t' ha fatto? Deh piangi, alma diletta, rompi e speza Pel tuo dolce Jesu, tanta dureza!

Può esser che il tuo cuor vegga la testa Forata, e non aghiacci pel dolore? Come può esser che l'uom facci festa, Essendo in croce morto il suo Signore? L'occhio e la luce il gaudio manifesta, E'l sol si priva d'ogni suo splendore; Sol a guardare, o uomo, in quella stampa Non so come ogni senso non avampa.

Lieva la mente al ciel, raffrena e' passi: Jesú ricerca, e tu lo vuoi fuggire: Sendo signor, quel, servo in terra fassi Per non vederti al fuoco eterno gire. Qual signor è che il servo tanto amassi, Che volessi per lui morte patire? Gli è quello eterno ben, luce infinita, Che in croce pende sol per darci vita.

Stu t' affliggi cosi, sendo fedele,
Per qualch' affanno che il tuo corpo sente,
Pensa se in croce tu gustassi il fiele,
Come saresti umile e paziente!
Tu vuoi che Dio ti dia la manna e'l mele,
Di lacrime bagnar non vuoi la mente;
Come vuoi tu fruir la gloria eterna,
Se l'amor di Jesù non ti governa?

Fu san Lorenzo in sul fuoco arrostito, E Stefan dalle pietre lapidato, Paul apostolo di coltel terito, E San Bartolomeo fu scorticato, E san Bastian dalle frecce schernito, E San Jacopo fu decapitato, E tu ti credi, nel mondan diletto, Avere il paradiso a te suggetto?

Ieronimo che fu di vita specchio,
Per acquistar del paradiso il regno
Con una pietra, benchè füssi vecchio,
Battersi il petto mai non ebbe a sdegno;
E tu che porgi al mondo ancor l'orecchio
Credi salire in ciel supremo e degno?
Impara, imperador, da que' che sanno,
Che di te fia poi la vergogna e'l danno.

Tu cerchi il mondo, e'l paradiso aspetti; Tu dormi, e vuoi che Dio ti dia la gloria; Nel mondo giorno e notte ti diletti, E credi aver la palma e la vittoria; Il mondo segui, e vuoi che Dio t'accetti; Io credo che tu perdi la memoria! Se tu vai drieto al vizio e'l mondo tracci, Come vuo' tu, omè, che Dio t'abbracci?

Se ti fussi promesso argento e oro E che di giorno in giorno tu l'avessi, Suave ti parrebbe ogni martoro, Pur che acquistarlo, omè, che tu'l credessi. El ciel che t'è promesso per tesoro Ogni ora fuggi, e di mal far non cessi: Dunque la colpa è tua se il ciel ti toglie El mondo cieco e le tue vane voglie.

Quando uno in terra domandassi aiuto E quella grazia non venissi mai, La voglia e'l suo desio non adempiuto Non fia, ma torneragli affanni e guai; O se col core a Dio non sei venuto, Tua fia la colpa se allo inferno andrai: Picchia, martella e suona pur ognora, Chè non acquista il ciel chi non lavora.

Risguarda un poco, o imperador, sotterra: Vedrai dove la vana gloria è gita. Gli occhi che viddon tante cose in terra La luce è già pe' vermini smarrita; La bocca puzza e sterco drento serra, Cascon le mani e' piè, cascon le dita, Cade la fronte, e'l corpo a pezzo a pezzo: E tu del mondo ancor non sei divezzo.

Chiama la madre, el padre, e' tuo parenti,
Amici, stati, tesori, e ricchezze,
Gioie, cani, caval, fanti e sergenti,
E le tue vanità, pompe e bellezze;
Tutti son come fumo in terra spenti;
Non son giovati palazzi e fortezze:
Vermini, puzza, sterco, affanni e stento:
E questa è la tua gloria e'l tuo tormento.

Quando sara dal corpo separata L'anima che ne'vizii s'è nutrita, Vedrassi allor dal mondo abbandonata, Confusa penserà sua trista gita: Sara dinanzi a Dio rappresentata Dove il peccato la farà smarrita; Così dolente, lacrimosa e mesta Sarà da Dio di carità richiesta.

Tu mi vedesti al mondo, poveretto E nudo e stanco, e nel dolore involto; Sempre m'avesti in odio e in dispetto, La povertà mi fe' tenere stolto: Furno le pompe e'l mondo il tuo diletto; Per questo il paradiso oggi t'è tolto Al fuoco eterno la giustizia mia Comanda e vuol che in sempiterno stia.

Vedrai venir serpenti smisurati,
Aspidi sordi, basilischi e tigri,
E spiriti infernal ti saran dati,
Demon crudeli, orrendi, scuri e nigri;
Saranti e' vizii tuoi rimproverati,
Di tormentarti mai saranno pigri;
Urla, strida, dolor, tormento e pianto
Da far tornar d'un uom crudele un santo.

Una cosa caduca e transitoria
Oggi fiorisce e doman poi si muore;
Un'ombra, un vento, una mondana boria,
Che prima che sia nato è spento il fiore;
Un fumo di pan caldo è la vittoria
Del falso mondo che ci dà l'onore;
Chi sal, chi ascende, chi ride e chi piange;
La morte alfine ogni speranza frange.

Se voi errando nel diletto andrete
Senza pastore, o pecorelle ingrate,
El cibo, el gaudio e'l riposo che arete
Sarà trovarvi al bosco abbandonate:
Fra mille lacci e variate rete
Sarete a'lupi e alle fiere date;
Ma se drieto al pastore ir vi diletta,
Da voi l'eternó bene in ciel s'aspetta.

La pecorella che svagando corre Non può poi ritornar alla sua gregge, E se il suo buon pastor non la soccorre Dalla sua mala via non si corregge; Così chi nel piacer vuol l'alma porre Scorrendo il mondo senza freno e legge, Se non torna a Jesù pastor verace, Non ha mai nel suo cor gaudio nè pace.

L'uom s'affatica, e nel morir morendo Et alla morte come un vento corre; Di peccar non si cura in terra, avendo L'eterno frutto in sempiterno a corre; Al medico del corpo va correndo, Dal vizio non si vuole ingrato torre; Miseria de'mortali in tanta cura, Per suo riposo ha una sepultura. Guarda dunque, signor, quel che tu fai Ch' ogni amicizia rompe un giusto sdegno; Se ingrato in terra al tuo fattor sarai Non sperar di salir su nel suo regno; E da mie parte a Camillo dirai Che del mio corpo non facci disegno, Ch' i' ho lo sposo mio ch' è tanto grande Che il ciel si pasce delle sue vivande.

È la virginità si bel tesoro
Che trovar non si può cosa più degna;
Quanto ella sia in ciel sopra ogni coro
La madre del Signor cel mostra e insegna;
Che ricchezze mondane o forza d'oro?
Questa è del ciel la trionfante insegna,
Vaso d'ogni virtù pura e serena,
Ancor di pace e di dolcezza piena.

Dio che al mondo può fare ogni cosa Non può chi è corrotta al tutto fare Che corrotta non sia; così si chiosa Per Jeronimo, qual non vedi errare: Quando che in terra è caduta la rosa Perde l'odore e più nol puoi trovare; Questa è come la età giovane e verde Che non si può acquistar quando si perde.

Questo tesoro, chi nol perde in terra, Con gran letizia in ciel sempre ritiene; Questo è l'ospizio ove Jesù si serra, E giorno e notte in quello albergo viene; Chi vuol pace tranquilla senza guerra Riservi el frutto dello eterno hene; Chè chi 'l perdessi nol racquista mai; Guarda dunque, signor, quel che tu fai.

Come vuoi tu ch' i' perda un tanto frutto Che mi farà in eterno esser felice?
E' sarà il corpo mio prima distrutto.
Guarda, signor, quel che Eufrasia ti dice:
S' io avessi potenzia al mondo tutto
E fussi sopra ogni altra imperatrice
E credessi in eterno quel fruire,
Più presto per Jesù vorrei morire.

E' sarà prima el paradiso inferno, E mancherà della sua luce il sole, El ciel fara vendetta, inganno e scherno E' sassi produrranno le parole,
Lassera prima il ciel suo bel governo,
E' bruchi torneran rose e viole,
Di pesci e d'acqua sara il mar privato,
Prima ch' io lassi Dio che m' ha creato.

Questo e l'effetto e la conclusione: Rimanti, mondo, con la tua malizia; E tu che sei per ministrar ragione Conserva la pietà con la giustizia, Governa il regno tuo con discrezione E vedrai poi de' buon quanta è dovizia; Non con odio, rancor, vendetta o sdegno; Ma col timor di Dio, regghi il tuo regno.

Io ti commetto e lasso ogni ben mio; Dispensa per Jesù quel che mi resta; Quel che ci ha dato il mondo, egli è di Dio, Si che per conservarci e' ce lo presta; Per tanto render quello è giusto e pio Come il santo vangel ci manifesta; Rendi e concedi quel ch' a me perviene, Acciò possa fruir l' eterno bene.

A' servi nostri e alle ancille ancora Libertà, signor mio, concederai: Chi e' nostri terren tiene e lavora Ogni debito loro rimetterai; E io per voi pregherrò ogni ora Che Dio vi guardi da tormenti e guai. Saluta la regina e resta in pace: Che Dio ti facci de' suo don capace.

Letta la lettera, lo IMPERADORE dice a Camillo:

Questo dimostra ch' ella è vera sposa Di quel Signor ch' è somma sapienzia Nel qual perfettamente si riposa, Onde non è da fargli resistenzia.

Risponde CAMILLO:

Tanto è la vita mia più lacrimosa Quanto più vedo in lei maggior prudenzia.

Lo IMPERADORE dice:

Quando una grazia al servo il signor chiede, Stolto è per certo se non la concede.

CAMILLO risp .: Orsu, poi che Dio vuol che così sia

Vol. II.

L'animo al men col parentado tenghi.

Dice lo IMPERADORE :

Quando saran destrutte l'ossa mia Allor vorrò che tanto amor si spenghi. CAMILLO risponde:

> Io ringrazio, signor, tua signoria E priego che 'l tuo stato si mantenghi.

Dice lo IMPERADORE!

Torna a vedermi.

CAMILLO dice: lo lo farò, signore, Chè gli è offizio di buon servidore.

Lo IMPERADORE dice a' servi :

Fate che dispensato fia per Dio Ciò che si truova di Eufrasia nostra.

Uno servo risponde e dice:

Übidir m'è, signor, sommo desio, Però presto farò la voglia vostra.

El servo di Antigono dice:

Servo fui di Antigon clemente e pio: Il premio si de' dare a chi ben giostra.

Dice lo IMPERADORE al servo:

Libero fatto fia.

Una ANCILLA di Antigono dice:

E io, messere?

Lo IMPERADORE dice.

E ancora tu, che gli è giusto e dovere.

Uno POVERO ad uno altro dice:

O Michelaccio, chiama un po' il Cibeca E Sparapane e Luca cieco e'l Cola; Chi pigli el zufolin, chi la ribeca, Chè oggi è quel di che s' ugnerà la gola.

Un altro POVERO dice:

Mazagatta suol fare a mosca cieca Quando la carne e qualche tozo invola; Quell' altro sciatto si gratta la tigna, Corpo da far carogna per Sardigna.

Uno POVERO dice:

E' ci è qua un che ci vuol dar lo scotto.

Un altro POVERO:

ai,

Di cavol riscaldato forse fia.

Un altro POVERO dice:

Io sono, Sparapane, in modo rotto Ch'io farei rincarar la befania.

Un altro POVERO dice:

E non è tempo di far più l'arlotto; Il guadagno è sopra la îpocrisia.

Quel SERVo che dà la elemosina della roba di Eufrasia, dice: Prendete in carità quel ch' i' vi dono,

Che Dio ci dia verace e buon perdono.

Dice uno POVERO:

O Mazagatta, io torrò poi il bastone: Sempre la preda tu mi tôi di mano.

Dice un altro POVERO:

Datene ancora a me; guarda, poltrone! E'ti par forse d'essere a baccano?

Un altro POVERO:

Va', porta alla giustizia il gonfalone!

Risponde un altro POVERO:

E tu, di' l'orazion di S. Bastiano.

Dice un POVERO:

Cieco rattratto!

Risponde un Altro:

E tu, scrignuto e sordo!

Dice un altro POVERO:

Questa tua gola ti fa troppo ingardo.

EUFRASIA meditando dice:

Omè, Jesù mio, quando io ti sguardo
Tanta dolcezza nel mio core abonda Di fuori e dentro io mi consumo e ardo:
Ma chi mi tien, Signor, ch' i' non risponda?
Omè, che vien da que' santi occhi un dardo
Che fa la vita mia dolce e gioconda!
Gli spirti vanno a te, ma il cor soletto
Si resta in terra, e muoio nel diletto.

El demonio gli va dietro tentandola e LEI dice: Ahi, crudel nimico d'ogni bene;

<sup>4</sup> È una di quelle frasi come Andare in Piccardia, Mandare in Cornovaglia ecc. che si trovano nei nostri comici. Qui si prende occasione da una strada conosciutissima di Roma e di Firense, e da uno dei vocaboli coi quali si designa il rumore scomposto, per formare questa frase la quale non è altro che una raccomandazione di non alzar troppo la voce e non far chiasso.

Perchè mi muovi si crudel battaglia? Ritorna, maladetto, a quelle pene, Chè 'l mio Jesù ogni tua forza taglia; Voglio una pietra por sotto le rene Chè l' ozio e la quiete assai travaglia.

Dice una MONACA ad Eufrasia:

Certo, Eufrasia, el diavolo infernale
T' ha già voluto inducere a far male.
E' si vuol quando e' vien la tentazione
Farlo a madonna subito assapere,
Acciò che in coro si facci orazione,
Chè non si può miglior rimedio avere.

EUFRASIA risponde:

Io ero piena di confusione, E non sapevo modo mi tenere.

La MONACA a madonna dice:

Ecco, madonna, Eufrasia tentata.

MADONNA dice ad Eufrasia:

Fa', figlia mia, che sia sempre occupata. E perchè l'ozio ogni ben far dispreza Piglia quel sasso e sopra il forno-il-porta.

EUFRASIA portando il sasso dice:

O sasso, mio riposo e mia riccheza!
Jesù benigno, che mio cor conforta!
Jesù, de' sensi mia somma dolceza!
Jesù mio ben, mia pace, guida e scorta!
Fa' pur che del tuo amore io sia ferita
Ch' io non so, Jesù mio, più dolce vita.

MADONNA dice ad Eufrasia:

Non è conveniente che gli sia Si presso al forno così grave sasso.

Risponde Eufrasia:

Il porterò, dolce madonna, via; Questo m'è tutto al cor sollazo e spasso.

Dice una MONACA con maraviglia:

Come può esser mai che questo sia? Dieci non porterebbon si gran masso.

Portando Eufrasia il sasso dice:

Jesů, cantando e giubilando, il core Si strugge come neve a tutte l'ore.

MADONNA dice ad Eufrasia:

Or posa, figlia mia, tue membra alquanto.

Risponde Eufrasia:

Madonna, quanto vuoi tanto si faccia.
Jesù, dolce riposo, io ardo tanto
Ch'i' temo che il mio cor non si disfaccia.
L' amor mi guida e mena al regno santo,
Poi torno indrieto e non so quel ch'i' faccia;
Io debbo, Jesù, mio mirar si fiso
Ch' io farò della cella un paradiso.

Il DEMONIO piglia forma del suo sposo e dice:

Può esser che costei sia si perfetta Che l'abbi il core in Jesù trasformato? Veggiam se altro sposo la diletta; Ella è pur corpo umano generato. La conscienzia quanto ella è più stretta Tanto è più pronta e più prona al peccato; Più forza e maggior ira il can poi mena Quando gli è stato un pezzo alla catena.

EUFRASIA gridando dice:

Ome ome, dolce madonna mia, Jesu, soccorri la tua serva afflitta: Camillo senator mi porta via, Ome, ch'io son si presto derelitta.

Una MONACA dice ad Eufrasia:

Chi ti da tanto affanno e villania, Che regger non ti puoi, non ch'altro, ritta?

EUFRASIA alle suore dice:

Camillo, suore mie, veder mi parve Con molta gente, e poi in un punto sparve.

MADONNA ad Eufrasia dice:

Egli è il nimico di umana natura Che spesse volte ci conduce a questo; Colui che ama Jesu non ha paura Ma sempre sta come uom prudente e desto.

MADONNA segue orando:

Abbi, Signor, di questa ancilla cura Che'l mondo, el senso e'l dimon gli è molesto; Deh fa' che l'abbi al cor la tua forteza, Ch'ogni affanno mondan discaccia e spreza.

Segue MADONNA ad Eufrasia:

Attendi, suora mia, allo esercizio Ch'io t'ho imposto, e fallo con amore. Risponde Eufrasia:

Dove s'acquista maggior benefizio Giusta cosa è portar maggior dolore; Portar dell'acqua sarà il primo offizio, Far la cucina, e spazzar drento e fuore. E che più dolce e più suave cosa Star fra le spine come fresca rosa?

Una MONACA dice ad Eufrasia:

Colui che fugge nella giovaneza
Per affanno mortal fruir la palma,
Non aspetti l'onor nella vecchieza,
Però che sempre non è il vento in calma;
La penitenzia ogni legame speza,
E leva al contemplar la mente e l'alma;
Però, madonna, senza mai mangiare
Otto di spesse volte usa di stare.

Risponde Eufrasia:

Usa, madonna, mai di dar licenzia A chi volessi questa vita eleggere?

Risponde la MONACA:

Secondo la natura e la potenzia Usato s'è questa vita correggere: Io per me non potrei tanta astinenzia, Chè 'l corpo senza cibo non può reggere; Ma se la forza e 'l poter tel concede, Fa'quanto la natura ti richiede.

Eufrasia digiunando per allegrezza dice:

Dimi, dolce Jesů, non sei tu mio? Io so pur che 'l mio core arde per tutto. Omè, cieca infelice, che dico io? Non fusti tu per lo mio amor destrutto? Quando penso, Signor, che tu se' Dio Ogni mio gaudio si converte in lutto; Perch'io non so qual don fia tanto grande Che mezzo sia a si dolce vivande.

Una MONACA per invidia dice da sè:

Guarda mala fortuna, ch'io non possa Tre giorni a gran fatica digiunare! Io son da tanta invidia oggi commossa Che il cor di rabbia mi veggo mancare. Madonna allo amor suo io vedo mossa, Onde io non so, infelice, che mi fare: Questi tanti digiuni e discipline Si fanno spesso a qualche tristo fine.

Segue, dicendo ad Eufrasia:

Credi tu ch'io non sappi el tuo disegno? La ipocrisia ha seco la sua boria; Aguzza pur quanto tu puoi lo ingegno Che in vento se n'andrà questa tua gloria; Tu credi el monasterio aver in pegno Con questa simulata tua vittoria.

Risponde EUFRASIA:

Se io avessi voluto signoria, Sorella, io sarei stata a casa mia.

La BADESSA dice:

Che vuol dir là quel mormorio ch'i'sento?

Una MONACA risponde:

Ella è suora Germana che contende

Et ha messo Eufrasia in gran tormento,
Però che il suo digiuno assai l'offende.

La BADESSA gridando gli dice:

Questa è la carità del tuo convento? Questa è l'umilità che a Dio si rende? Se di male operar tu ti diletti

Dimmi, in che modo el paradiso aspetti?

EUFRASIA dice a Madonna:

Perdonagli, madonna, per mio amore.

Risponde MADONNA:

Con che giustizia vuoi tu ch'io lo faccia?

Un anno o più senza altra compagnia!

El DIAVOLO-dice: Io ho disposto a costei dar la morte
Dapoi che in vano il mio poter si sforza;
O ria fortuna o maladetta sorte!
Costei è pietra o diaccio o neve o scorza:
Or ch' ella va per l'acqua nella corte
Con la paura io spegnerò la forza;

<sup>1</sup> In tutte le edizioni trovasi mancante questo verso: i versi che seguono, da Non sai tu ec., devono certo attribuirsi alla Badessa, come appar chiaro dal contesto. Et in quel pozo io la metterò drento, E sarò fuor di pena e di tormento.

El diavolo getta Eufrasia nel pozzo e LEI gridando dice:

O Jesù Cristo, omè, vergine pia,

Soccorso, aiuto, Signor mio, ch'i'moro!

Una MONACA correndo dice:

Che cosa è quella? omè, che domin sia? Eufrasia è nel pozzo con martoro.

MADONNA ad Eufrasia dice:

Ghe vuol dir questo? omè, figliuola mia; Questo è per certo del dimon lavoro.

Risponde EUFRASIA:

Si, madre; ma Colui che tutto vede
Ha maggior forza in me che lui non crede.
Insino a qui n'ho portato una brocca;
Or quattro o più ne porterò per ora.
Tu sarai la bombarda, e io la rôcca;
Batti pur quanto vuoi drento e di fuora.
Io arò salmi e orazione in bocca:
Rare volte perisce un che lavora.

Il DEMONIO irato dice:

Ancor da me tu non ti sei partita; Fa'quanto vuoi, ch'io ti torrò la vita.

Eufrasia dice: Volendo andar delle legne a tagliare, E'mi convien portar meco la scura.

El DIAVOLO dice irato:

Tu ti potresti forse riscontrare,
- Credimi a me, nella mala ventura.

EUFRASIA andando a tagliar le legne dice:

Tu mi fai, Jesù mio, si giubilare Ch'i'moro amando, e pur la vita dura.

El DIAVOLO dice, facendo ferire Eufrasia con la scura:

I lo lo debbo veder, sia che si voglia.

Eufrasia ferita dice:

Jesů, Jesů, ripara a tanta doglia.

Una MONACA chiamando dice:

Correte presto, ch' Eufrasia ha il piede Tagliato, in modo ch'ella è tramortita.

MADONNA dice:

Questo caso crudele onde procede? Chi t'ha si aspramente oggi schernita? Risponde Eufrasia:

Quel ch'è nimico di cristiana fede, Madonna, come vedi, m'ha ferita.

MADONNA medicandola dice:

Nel nome di Jesu, figliuola mia, Sanata e monda e liberata sia.

EUFRASIA portando le legne dice:

Viva il Signor, che queste legne in terra Per questo so che ancor non resteranno.

Una MONACA dice:

Non vedi tu la pena che t'afferra?

Risponde EUFRASIA:

Jesù non si fruisce senza affanno.

Dice el DIAVOLO:

Io ti farò per tanti modi guerra Ch'un tratto e'lacci mia ti giugneranno.

Segue, facendola cader della scala: -

Or che la scala comincia a salire, Veggiam s'io la potessi far morire.

EUFRASIA caduta e acciecata da uno occhio dice:

Oimè suore mie, presto ch'io scoppio!

O nimico crudel, tu pur mi vuoi?

Una MONACA chiamando dice:

Correte, ch' Eufrasia ha cieco un occhio.

Piangendo Eufrasia dice :

O Dio, abbi pietà de'servi tuoi. Jesu, per te in passion radoppio!

MADONNA dice alle suore:

Andate un po'per l'olio, una di voi.

Segue MADONNA medicandola:

Colui che il cielo e'suo servi conduce Renda alla ancilla sua la persa luce.

Una MONACA ad Eufrasia dice:

Va'riposati alquanto nella cella, E io per te servirò alle suore.

Risponde Eufrasia:

Guarda quel che tu di'dolce sorella! Ch'i'truovo in più tormenti el mio Signore: Chi si lassa al nimico por la sella El gaudio torna poi pena e dolore.

Segue Eufrasia and ando:

Jesù, se in tanto gaudio il core avvezzi

Converrà che si strugghi o che si spezi.

Il diavolo ordina di gettargli addosso acqua bollente, e dice:

Or che l'acqua è bollita, io vo' far pruova
S'io posso far che se gli abbruci el volto;

E se questo rimedio non mi giova Io mi sarò da questa impresa tolto.

El diavolo gli gitta l'acqua adosso, e non gli facendo male LEI dice: Un altro inganno, o maladetto, truova; Tu debbi pur veder quanto sei stolto.

Una MONACA dice alle suore:

L'acqua bollita io ho vista cadere Sopra Eufrasia; venite a vedere.

Eufrasia facendosi incontro alle suore, maravigliandosi dice:

Voi venite si forte; che vuol dire? Onde procede in voi si grande affanno?

Risponde una MONACA:

Noi ti vedemmo in terra afflitta gire, E dubitammo di periglio e danno.

Sorridendo Eufrasia dice:

Oh, e'si credeva di farmi morire! Egli è pure scoperto ogni suo inganno.

MADONNA dice ad Eufrasia:

Non era l'acqua per terra caduta?

Risponde Eufrasia:

Madonna si.

MADONNA dice:

Questa donde è venuta?

Quella acqua che ti venne sopra il viso
Sendo bollita non ti fece male?

Risponde Eufrasia:

Anzi s'io fussi stata in paradiso Sentita non avrei dolcezza tale; Quando un dal suo Jesù non è diviso La carne, el mondo e 'l dimon poco vale.

MADONNA dice:

Per certo questa è pur cosa stupenda Che l'acqua ch'è bollita non offenda.

Segue MADONNA alle suore:

Avete voi di Eufrasia compreso La grazia che il Signor gli ha dato in terra; Chi è quel che si fussi mai difeso Da si aspra feroce e dura guerra?

Una MONACA dice:

Egli è tanto il cor suo di fiamma acceso Che mai la bocca all'orazion si serra.

Dice un'altra MONACA:

Se si può giudicar quel che l'uom vede, Costei è specchio della nostra fede.

Una DONNA viene al monasterio con uno figliuolo infermo, e dice: Laudato Dio; potrebbesi parlare Alla vostra madonna due parole?

La PORTINAIA risponde:

Questo fanciullo?

La DONNA dice:

E'non può favellare.

La PORTINAIA:

E'triema si?

La MADRE dice:

La carne che gli duole:

Io voglio ire a madonna se vi pare. La PORTINAIA risponde:

Entrar senza licenza e'i

Entrar senza licenza e'non si suole.

La PORTINAIA va a Madonna e dice:

Una alla porta è qua che ha un figliuolo Paralitico, muto e muor di duolo.

Una MONACA ad Eufrasia dice:

Va Eufrasia, e quel fanciul mi mena E pregherremo Dio che 'l faccia sano.

Eufrasia va alla madre del fanciullo e dice:

Che vuol dir, madre dolce, tanta pena?

Omè questo è per certo un caso strano!

Risponde la MADRE del fanciullo:

Figliuola, io son di tanta doglia piena Ch'ogni mio senso è già venuto insano.

Dice Eufrasia al fanciullo:

Colui che ti creò, figliuol diletto, Ti facci sano e di virtù perfetto.

El FANCIULLO sanato dice alla madre:

Madre mia dolce.

EUFRASIA dice:

Che vorrà dir questo?

Tu mi dicesti che non favellava: Deh, ponlo in terra.

La MADRE lo pone in terra e dice:

Omè, che va si presto!

Io so pur, figlia mia, che non andava; Omè, dolce figliuol, Jesù t'ha desto! Omè tanta letizia io non sperava!

Dice Eufrasia alla madre:

Guarda che non parlassi.

La MADRE del fanciullo dice:

Io non sarei

Venuta qua; ma tu cagion ne sei.

La PORTINAIA dice a madonna:

Madonna, sappi come egli è sanato Quel fanciul ch'era alla porta venuto.

MADONNA alla madre del fanciullo dice:

Chi sa che sordo costui fussi stato? Quel si può giudicar che s'è veduto.

Risponde la MADRE del fanciullo:

Io non l'arei, madonna mia, menato, Chè troppo errore il mio sarebbe suto: Paralitico, muto, e quasi morto

Io l'ho tenuto senza alcun conforto. Come costei lo prese nelle braccia Subito disse: che fai, madre mia? E perchè la paura e'sensi aghiaccia Lo missi in terra, dicendo: che fia? Questo correndo a me stese le braccia. Libero e sano dalla malattia; Pensa, madonna, che dolcezza grande Senti el mio cor di si dolce vivande.

MADONNA dice: Orsù, ricevi, madre, il tuo figliuolo, E rendi grazie a Dio di tanto bene; Poi che gli è fuor di tanta pena e duolo Ornarlo di virtù or ti conviene.

Risponde la MADRE del fanciullo:

Madonna, io ho nel mondo questo solo, La roba e la ricchezza passa e viene; E tu, sorella mia, rimani in pace Però farò quanto a voi, madre, piace.

MADONNA dice ad Eufrasia:

Dolce figliuola mia, poi che 'l Signore

Per vera ancilla quel t'ha presa e tiene,
Egli è nel monaster qui fra le suore
Una che vive giorno e notte in pene;
Costei ha un demon che con furore
Combatte ognun ch'a quella arriva e viene,
Tal che porgergli el cibo da lontano
Bisogna, e con fatica glielo diàno.

Io vo' che di costei tu tenga cura, E prieghi Dio che la liberi e mondi.

Risponde Eufrasia:

Madonna cara, io temo e ho paura Che Dio la grazia sua non mi nascondi; Sendo io piena di vizii e di bruttura; Non so come tal dono in me s'infondi.

MADONNA dice:

Fa pur che fissa a Dio col cuore stia Et obedisci.

Risponde Eufrasia:

Il farò, madre mia.

La indemoniata dice:

Questo è il nimico mio che mi s'accosta.

EUFRASIA dice:

Prendi qui el cibo, demon maladetto.

La INDEMONIATA risponde:

Questa Eufrasia intorno mi s' arrosta; Che peverada è questa e che brodetto?

Dice EUFRASIA:

Madonna alla tua cura m' ha proposta.

La INDEMONIATA risponde:

Sia col malanno, io t'ho troppo in dispetto: Guarda pasto da gatte, e che minestra! Gettala via, là fuor della finestra.

EUFRASIA dice:

O dolce suora mia, se tu sei sciocca Questo non fa chi ha il timor di Dio; Se'l baston di madonna un po' ti tocca Forse che tu farai el voler mio; Orsù, sorella mia, apri la bocca; Non vedi tu che questo è il demon rio? Tu stai si cheto, o demonio infernale? Lo amor del mio Signor è quel che vale.

VOL. II.

Una MONACA invidiosa dice:

Se non ci fussi Eufrasia arrivata A noi sare' pur tocco tal governo; Ad ogni cosa Eufrasia è chiamata; Madonna fa di noi pur troppo scherno; Per certo io vo' portargli una stiacciata, E non sarà si scuro poi lo inferno.

Un' altra MONACA dice:

Guarda quel che tu fai.

La invidiosa:

Sia quel che vuole, Io non mi sbigottisco per parole.

La INVIDIOSA dice alla indemoniata:

Suora, tien qui.

La INDEMONIATA battendola dice:

Aspetta, io suono alquanto.

La invidiosa piangendo dice:

Omè, o Idio, io muoio, io scoppio! Porgete aiuto a questo corpo infranto, Io vengo meno e drento al core alloppio, Di viver più, sorelle, io non mi vanto; Omè, questo ribaldo suona a doppio.

Una MONACA chiama Eufrasia:

Corri, Eufrasia, che il demon perverso Ha una delle suore già sommerso.

Eufrasia lieva la indemoniata da dosso alla invidiosa e dice:

Lieva su, maladetta e cruda fera, Ch'io piglierò di madonna il bastone.

La INDEMONIATA risponde:

La invidia di costei si in odio m'era Che del suo male ella è stata cagione; Tu mi destruggi, più che al foco cera; Abbi di me qualche compassione.

EUFRASIA dice:

Ritorna al fuoco, o maladetto drago.

La indemoniata risponde:

Tu non mi credi s'io non te ne pago.

MADONNA dice ad Eufrasia:

Ascolta, figlia mia; non ti levare Però per questo in fumo e vanagloria; Idio tanta fortezza ti vuol dare Che di questo demonio arai vittoria.

EUFRASIA dice:

Che poss' io peccatrice, al mondo fare, Che fussi degno mai di tanta gloria? Questo s' aspetta a chi ben l' alma regge Seguendo Dio e le sue sante legge.

MADONNA dice:

A te la palma Dio concede e dona: Prieghi per lei, figliuola mia, farai. Chi per viltà qua ben far s' abandona Di là in eterno poi si truova in guai.

Eufrasia con fervore dice:

Io sento el mio Jesù che picchia e suona: O cor mio indurato, omè, che fai? Entra drento Jesù, ma pensa bene: Se tu mi lassi, morir mi conviene.

Segue Eufrasia orando:

O dolce albergo della vita mia, Pace riposo e carità infinita, Soccorri e' prieghi miei, dolce Maria, Fonte d'ogni pietà, luce gradita, Fa' che l'ancilla tua libera sia: Sana, dolce Jesù, tanta ferita; Io te ne priego per quel dolce sangue, Discaccia, Jesù mio, si feroce angue.

Segue Eufrasia scongiurando il demonio:

Io ti scongiuro per virtù di Dio Che tu ritorni alle tartaree siede.

La INDEMONIATA risponde:

Questa è la stanza e'l refrigerio mio; Per certo tu sei priva di merzede.

Dice EUFRASIA:

Io ti scongiuro, demon falso e rio, Con santa, ferma, immaculata fede.

El DEMONIO risponde:

Io non ne voglio uscir.

EUFRASIA:

Can maladetto,
Tu n' uscirai con onta e con dispetto.
In nome prima dello eterno padre
Poi del figliuolo e del spirito santo,
E per virtu della sua santa madre,

E del celeste regno tutto quanto; Ritorna, maladetto, a quelle squadre Dove si sta nel fuoco e vive in pianto; E per darmi di ciò ferma certeza Nel tuo partir quella colonna speza.

Stridendo el DEMONIO dice:

Io scoppio; o Belzebub, che diavol sia? Debb' io per forza da costei partire? Oimè, dove è or la forza mia? Guarda a chi mi conviene oggi obedire!

Eufrasia lo stringe e dice:

Per virtù del mio Dio, parti, va via.

Dice il DEMONIO partendoși:

Dè non mi dar, maligna, più martire! Poi ch' una donna il mio poter corregge, Maladetto sia il cielo e chi lo regge.

Spezzasi la colonna, e la INDEMONIATA libera dice:

Io ti ringrazio Dio con tutto il core Di tanto don ch' oggi concesso m' åi; Benedetto sia tu, dolce Signore, Qual hai converso in gran gaudio mie guai.

Segue, dicendo alla Badessa:

Perdona, madre, ogni commesso errore Perch' io so ch' i' v' ho dato affanni assai; E te ancora, Eufrasia diletta, Ringrazio, e per me in ciel la palma aspetta.

MADONNA dice: Figliuola, attendi a guidar la tua vita
Col timor di Colui che il tutto vede;
Colui che tien con Dio la mente unita
Ogni grazia riceve che lui chiede.

Segue MADONNA ad Eufrasia:
E tu. dolce Eufrasia mia

E tu, dolce Eufrasia mia gradita, Combatti virilmente con gran fede; Seguita di ben fare, e io, figliuola, Voglio ire alquanto a riposarmi sola.

Mentre che madonna dorme, le SUORE cantano questa lauda:

O Maria del ciel regina, Viva fonte e vera pace, D'ogni grazia fai capace Quel che a te, madre, s'inchina. Pe' tuoi prieghi giusti e santi S'è placato il Padre eterno; E però con dolci canti Ti laudiamo in sempiterno; Ài ridotto oggi allo inferno Quel demon crudele e rio; Per te sola il sommo Dio Ha sanata la meschina.

Chi vuol grazie in terra corre Venga a te fonte d'amore, Chi dal mal si vuol distorre Tu gl'infiammi l'alma e'l core; O felice peccatore A Maria leva la fronte, E vedrai poi in quella fonte, Che è suave medicina.

MADONNA si desta, e veduto come Eufrasia debbe morire dice:

Son io desta, o pur sogno? dormo, o penso?
Per certo, Jesú mio, che sara vero!
Io veggo perturbato ogni mio senso,
La mente star pur ferma in un pensiero.
Quanto l'amor s'è fatto al cor più intenso
Subito torna quel ch'è bianco nero;
E chi speranza in cosa mortal pone,
È veramente privo di ragione.

Una MONACA dice a Madonna:

Madonna, che vuol dir si grave doglia? Voi siate si turbata nella faccia; Sarebbe el corpo mai di mala voglia? Sola a vedervi il cor di pena adiaccia.

Risponde MADONNA:

Un pensier, suore mie, la mente spoglia D' ogni letizia, e non so quel ch' i' faccia. Non vi curate di saperlo, suore, Però che vi sare' troppo dolore.

Dice la MONAGA:

Se tu non ce lo di', madre diletta, La passion ci conduce a morire: Sei tu per nostro amor di doglia stretta? Chi ti conduce a si grave martire?

Risponde MADONNA:

/ Poi che saperlo, suore, vi diletta Io son contenta il mio secreto aprire: Alla morte Eufrasia è già vicina, Il che mi par che sia nostra ruina.

Una MONACA per tutte dice:

Omè, Madonna, che novella acerba, Oggi sentiam della devota suora! Tanto affanno per noi nel cor si serba Ch'i'son d'ogni mio senso quasi fuora: Chi è che mieta la sementa in erba E non aspetti la stagione e l'ora? Non è duo anni al monasterio stata, E son si presto di tal ben privata.

Una Monaca va a Giuliana compagna di Eufrasia, e dice:
Giuliana, io ho sentito in dormitorio
Alle monache fare un gran lamento;

E per Eufrasia par questo martoro; La cagion donde venga ancor non sento.

Risponde GIULIANA:

Certo sia il senator per più ristoro Che vorrà darci ancor qualche spavento.

EUFRASIA ridendo dice:

O stoltizia mortal! s' io lo credessi Io direi ben che vagillato avessi.

Eufrasia segue e dice a Giuliana:

Va', suora mia, e intendi donde viene La cagion di tal doglia e tanto affanno, E se per me son così grave pene Il vo'saper, per riparare al danno.

Risponde GIULIANA:

Riman, ch' io vo' saper la cosa bene, E se c' è stato tradimento o inganno.

EUFRASIA dice a Giuliana:

Or oltre va', dolce sorella mia, Ch'io posso stimar quel che si sia.

Giuliana s'accosta alle suore, e MADONNA dice loro la visione:

Io viddi duo del regno supernale Venire in terra con letizia grande, Dicendo: Sposa, il re celestiale Vuol che tu venga per le sue vivande. Onde Eufrasia in ciel cantando sale, E la sua gloria fra' beati spande; Questo è l'ultimo di della sua morte Che il cielo apre per lei le sante porte.

GIULIANA piangendo dice:

Omè omè, che novella io sento? Vuomi tu Eufrasia abandonare? Ripara, morte, a si grave tormento; Che posso io senza lei nel mondo fare?

EUFRASIA a Giuliana dice:

Giuliana, che vuol dir tanto spavento?

Risponde Giuliana:

Io muoio, non mi far più favellare.

Dice EUFRASIA:

Dimmelo, suora mia.

GIULIANA:

Sappi ch' io piango Ch' oggi tu muori, e io sola rimango.

Piangendo EUFRASIA dice:

Omè che doglia è questa, e che partenza? Omè che il cuor di passione aghiaccia! Omè ch' io muoio senza penitenza! Omè la morte e'l peccato mi spaccia? Omè muta, Jesù, questa sentenza! Omè, omè, che 'l demon picchia e caccia! Omè, uno anno sol dammi ch' i' possa Far penitenzia altrove che alla fossa!

So ch' allo inferno il pregar poi non vale; Guai a quel che si pente al punto estremo. Il senso infermo e 'l demonio infernale Cagion son, Jesù mio, ch' i' piango e tremo, L' avèr sempre io nel mondo fatto male Mi fa, Jesù, che fortemente temo; Vano è per certo e sciocco e stran disegno Chi spera aver senza fatica il regno.

## MADONNA dice alle suore:

Sorelle, che vuol dir tanto dolore? Per certo che Eufrasia l' arà inteso. Presto andate per lei, dapoi che 'l core È già di doglia e grave affanno preso; Io non la veggio, e già la voce muore; Più non posso portar si grave peso.

Una MONACA va ad Eufrasia e dice:
Vienne a madonna, suora mia diletta,

Qual te, piangendo, in dormitorio aspetta.

MADONNA ad Eufrasia dice:

Che hai tu, del mio cor dolcezza e pace, Che tu sospiri, e fai si gran lamento?

Risponde Eufrasia:

Piango che morte a me stata è fallace, E che aver fatto ben, madre, non sento. Questo è quel che mi cuoce e mi dispiace: La morte in sè non mi dare' tormento. Or ch' i' speravo combattere al mondo La morte viene, e tirami nel fondo.

MADONNA confortandola dice:

Pensa, figliuola, che piacendo a Dio A qualche fine buon convien che sia; La carne inferma, il senso e 'l dimon rio Combatton questa vita tuttavia.

EUFRASIA cominciando a malare dice:

Omè ch' i' sento afflitto il corpo mio! Soccorri al mio dolor, Vergine pia.

MADONNA dice alle suore:

Presto in su'letto riposar si vuole Che per la passion si strigne e duole.

EUFRASIA in su' letto dice :

Madonna mia diletta, e dolce suore, In prima che da voi pigli licenzia D' ogni offesa commessa e d' ogni errore Perdon vi chieggio, in questa mia partenzia: Poi, con diletto, santo e buono amore, Fate ch' i' v' abbi tutte in mia presenzia, E nelle braccia io vi ritenghi tanto Che per dolcezza io mi consumi in pianto.

Sol vi ricordo che ne vien la morte, E vola, e non si sa quando nè come; All'uscir fuor delle materne porte Et al morir si pareggion le some: Questa età de'mortal passa si forte Che prima che sia nato e spento el nome Resta ogni cosa, e chi 'l bene accompagna Felice a lui, però che il ciel guadagna.

Però convien che vigilante stia Colui che vuol fruir l'eterno bene: Ogni cosa mortal discacci via, Sempre pensando che morir conviene; Or su, madonna graziosa e pia, Conforto e medicina alle mie pene, Abbraccia questa ancilla che si muore, E così fate voi, dilette suore.

MADONNA abbracciandola dice:

Tanto ti benedica il sommo Dio Quante, figlia, per te lacrime verso.

GIULIANA abbracciandola dice:

Omè, dolcezza e parte del cor mio, Fammi morire in questo caso avverso!

Un'altra MONACA dice:

Albergo di bontà clemente e pio, Dove resta il mio cor ch'è già sommerso?

Un'altra MONACA dice:

Dolce riposo, o refrigerio immenso, Io vengo a morte quanto più ci penso.

EUFRASIA morendo dice:

Or su restate, chè 'l dolor m'incende; Omè omè che morte s'avvicina.

MADONNA dice:

Se il nimico crudel forte t'offende, Chiama Jesù che è vera medicina.

EUFRASIA passando dice:

Jesu, l'ancilla tua l'alma ti rende; El capo al basso pel dolor s'inchina; Soccorrimi, Maria, presto, ch'io moro, Porgi l'anima a Dio nel santo coro.

Eufrasia muore, e vien fuora l'anima; e dua ANGELI vengono per lei cantando la seguente lauda:

Vieni a Dio alma diletta

Che ogni santo in ciel t'aspetta.
Con trionfo amore e pace,
Iubilando di dolcezza
Oggi sei del ciel capace;
Guarda un po'quanta dolcezza!
Chi il piacer mondano sprezza
Fa la vita in ciel perfetta.
Tu lassasti in prima el mondo

E lo sposo temporale, El dimon mandasti al fondo, Sempre avesti in odio el male; Tal che al regno supernale Dal Signor tu fusti eletta. Questa palma è la vittoria

Della tua gran penitenzia; Fassi in ciel trionfo e gloria Della tua dolce partenza; Del tuo sposo la presenzia Fruirai, che in ciel t'aspetta.

- Last. -

#### RAPPRESENTAZIONE

n

# SANTA TEODORA.

· NEW

L'ediz. prima registrata del Batines, Bibl., p. 62, ma che forse non è la più antica, è quella così intitolata :

- La Rapresentatione di S. Theodora: Vergine et Martire, di nuovo mandata in Luce. In Firenze l'Anno M. D. LIIII del mese d'Aprile. In-4º di 8 c., con 9 fig. Abbiamo di preferenza consultato questa stampa, ma sia colpa dell'autore o del tipografo, essa è scorretta assai: vi sono alcuni luoghi poco intelligibili, e parecchi versi erronei, che abbiam però cercato raddizzare quando si trattava soltanto di qualche sillaba di più o di meno. Le altre edizioni sono le seguenti:
- In Firenze l' Anno M. D. LXX. Ad instanza di Carlino Saltamacchie. Appresso le Schalere di Badia. In-4º di 8 c. con 9 fig.
- Stampata in Firenze appresso Giovanni Baleni l'Anno MDLXXXV. In-4º di 6 c. con fig.
  - Senza nota (sec. XVI). In-4 di 8 c. con 3 fig.
  - Senza nota (sec. XVI). Ediz, simile alla precedente, ma non eguale.
- In Firenze, alle scale di Badia. S. a. In-4. di 8 c. col frontespizio istoriato e 2 piccole fig.
- Stampata in Firenze. Alle Scale di Badia. S. a. In-4. di 6 c. con 2 piccole fig.
- -- In Siena. S. a. In-4. Ediz. simile alla precedente, ma senza Prologo.
- Di nuovo corretta e ristampata. In Siena, alla Loggia del Papa 1614. In-4. di 6 c. con fig. Senza il Prologo.
- In Firenze, alle Scale di Badia 1617. In-4. di 8 c. col frontespizio istoriato e 3 fig.
- In Firenze et in Pistoia per Pier Antonio Fortunati. S. a. In-4. di 4 c. con 3 piccole fig.
- Si citano anche le due seguenti ediz. in-4. Firenze, 1590 (Pi-NELLI, n. 2577). — Siena, alla Loggia del Papa s. a. (Cat. Corsiniano.) Questa Rappresentazione, che chi la scrisse intitolò commedia o trage-

dia, fu evidentemente recitata da donne, forse dalle giovani educande di un convento.

Il solo Prologo è stato ristampato da F. Palermo nei Manoscritti Palat., II, 396. Un dialogo di monache destinato a far anch'esso da Prologo ad una Rappresentazione da recitarsi in convento, fu stampato dal Razzolini nell' Etruria, II, 173.

Non so precisamente da qual Leggendario sia tratta la Rappresentazione; ma nei Bollandisti al 21 Aprile si possono trovar gli Atti di questa santa e del compagno suo Didimo, che qui è chiamato Eurialo. — Notisi che il contrasto fra Teodora ed Eurialo per conseguire la palma del martirio, potrebbe aver dato al Tasso l'idea dell'episodio di Olinto e Sofronia.

Incomincia la commedia o vero tragedia di SANTA TEO-DORA Vergine e Martire, e prima vengono fuori dua monache Suor Angela e Suor IPPOLITA.

Suor Angela dice: In fine gli è pur vero

Che una presuntuosa Sempre ottiene ogni cosa, Come ha fatto costei. E'par che sol di lei

Sie questo monasterio : Ma io ho desiderio

Farli poco piacere.

Suor IPPOLITA:

Deh, sta pur a vedere, Noi siam duo mal contente! Io ho si la mia mente Piena d'ira e di sdegno Che forza è ch'io mi versi; Io vo' stracciare i versi,

Suor Angela:

Chè non han discrezione.

Tu ài mille ragione;
Perchè noi siamo in tutto
O ver sette o ver otto
Quelle ch' abbiamo a dire,
Se ne voglion vestire
Sol tre o quattro bene,
E tocca a te e mene
A restare spogliate,
E esser dileggiate
Poi, da tutto il convento.

Suor IPPOLITA: S'i'sto in sentimento

I' dileggerò loro.

E farò di coloro

Che staranno a vedere.

E darommi piacere Col grifo a contraffarle:

Tutte vo' dileggiarle.

Suor ANGELA: Io non son ben sicura;

E ho un po' paura,

Che 'l prior non s' adiri.

Suor IPPOLITA: Angela, tu ti aggiri:

Io stimo questo, poco,

Perchè si starà al fuoco Il nostro vecchierello.

E non porrà il cervello

Alle nostre parole. Suor ANGELA: Or sia come si vuole:

Noi siam deliberate 1

Non dir a questa festa, Nè ci rompin la testa.

Chè 'l tempo perderanno;

E sol guadagneranno Da noi qualche dispetto.

Ma vedo al dirimpetto

Venir la tua sorella.

Suor IPPOLITA: Se la verrà, facci ella,

I' non son per mutarmi, Nè mai per pïegarmi.

Vien fuor suor DANIELLA e dice:

Orbė, voi non venite?

E' parete smarrite:

Vedete che gli è notte, E son tutte ridotte

Tutte le genti in sala.

Andate, e fate gala;

Noi non vogliam venire; Non perder tempo a dire,

Chè tu potrai sonare.

Suor DANIELLA: O sorelle mie care.

1 Con questo verso senza rispondenza, e così un'altra volta più sotto, vien turbato tutto l'ordine delle rime: ma noi lasciamo stare, seguendo le più antiche edizioni.

Suor Angela:

Perche fate voi questo?

E certo e' fie molesto

A tutte el vostro stare;

Non vogliate tardare

Di venirvi a vestire;

Acciò non s' abbia a dire

Che voi siate ostinate.

Suor IPPOLITA:

Le ci han ben trattate

Nel dividere e' panni!

Fatto ci han mille inganni,
Tolto hanno i me' per loro;

E le catene d' oro

Le collane e gli anelli

E' cuffioni e cappelli,
Ogni cosa s' han tolto;

A noi hanno rinvolto

Suor IPPOLITA:

E' dicon che mi spacci
Di que' mettermi in dosso!
Io arei ben del grosso
S' a questo io obbedissi;
E se mai mi vestissi
Dite ch' io abbi errato.
E' par ci abbin trovato
Pur nella spazzatura!

'N un sacco certi stracci.

Di nessun ho paura, E non son per vestirmi; Tu ti affatichi a dirmi. O pulitina mia.

Suor DANIELLA:

E' non ci è carestia Di veste e di collane.

Suor Angela:

Per vestir le befane
Si fanno cose tante;
E noi parrem le fante,
Voi parrete padrone.

Voi parrete padrone; Che diran le persone Vedendoci si brutte?

Suor IPPOLITA:

Biasimeranno tutte
Le nostre maestre

Che non son state destre

A provederci.

Suor Angela:

I' son fornita a cenci

E ho certi rimbrenci:

O come parrò bella!
Suor IPPOLITA: Infin, suor Danïella,

Noi non vogliam venire.

Vien fuora suor Gostanza:

Omè, che odo io dire: Siete voi impazzate? E già son ragunate

- Tutte le gente in sala.

Suor Angela: Mancava una cicala!

Venite, suor Costanza: Egli è detto a bastanza:

Non ci far più sermoni Ch' a noi non paion buoni, Va, e fagli a te stessa;

Tu non sei la badessa, Nè anche la priora.

Suor GOSTANZA: Orsu, sia in buon ora,

Ditemi la cagione Perchė siate adirate; Voi sapete ch'amate Vi ho sempre da sorelle.

Prego non siate quelle Che la festa guastiate;

Non istate ostinate,
Chè incarico ne arete,
E so, se voi vorrete,

Ogni cosa andrà bene.

Suor Massima: I' sento tante pene

Che mi si crepa il cuore: E' son passate l' ore

E noi non siam vestite; O che non ne venite!

Suor IPPOLITA: Massima, non volere

Pregarci, e dispiacere

A noi dua a un tratto.

Suor Gostanza: Costoro s' hanno fatto

¹ Il Vocabolatio registra Rimbrencioli e Rimbrencioloso: e coll'autorità del Redi che le indico e di Pietro Aretino che le adoperò, le dice voci aretine ma d'uso in Firenze: nè su questa affermazione di un uso aretino usato in Firenze, mi fermerò a discutere, non potendo asserire che l'autore della Santa Teodora sia fiorentino, e anteriore a Messer Pietro. Rimbrenci vuol dire ciarpe, ritagli, stracci.

Nel cervel tal durezza,
E credon per certezza
Che sien divisi e' panni,
E piglian tanti affanni
Dicendo ch' e' migliori
E tutti e' bei colori
Abbiàn tolti per noi.

Suor MASSIMA:

O quanto errate voi!
I' vo' che voi vegnate
E di tutti togliate
Quelli che più vi piace,
E perchè stiamo in pace
Di nulla ci curiamo,
Pur che presto ne andiamo

La festa a cominciare.

Suor Angela:

Se questo tu vuoi fare
Noi verrem com' un vento,
E certo ch' i' mi pento
Aver così parlato.

Egli è poco peccato;

Suor GOSTANZA:

Noi non direm nulla,
E direm che per burla
Fra noi scherzavamo;
Ma vi prego ch'andiamo
Che noi saremo a otta.
Arò io quella cotta?

Suor IPPOLITA: Suor Massima:

Arò io quella cotta?
Si, e un cuffiotto d'oro.
Ma i'vedo coloro
Che vestite escon fuora;
Camminate in buon'ora:
La sarà cominciata.

Vanno dentro a vestirsi, e viene fuora QUELLA che fa l'argomento, e dice:

Silenzio, udite, e fu già in Antiochia Una vergin chiamata Teodora Qual ebbe di bellezze tanta copia Che il roman consol di lei s'innamora; E d'ogni buon pensiero avendo inopia, Procura di corromperla a ogn'ora: Lei ch'altro sposo che Jesù non vuole, Contradice con fatti e con parole. Arde il tiranno, e non punto si queta, E spronalo ora l'ira e or l'amore; La vergin Teodora stando cheta Mostra vecchiezza nel giovenil fiore; Preparata a morir contenta e lieta Prima che mai offendere il Signore, Menata al luogo delle meretrice Casta n'usci, gloriosa e felice.

Il cristiano Eurialo vedendo In man de' lupi star la pecorella, Venne da lei in tal modo dicendo: Muta meco le veste, o verginella, E d'esto luoco ti parti fuggendo; Ch' io vi starò rivestito di quella Qual ài in dosso; non aver paura, E tuo virginità starà sicura.

Tal cosa udendo il tartaro feroce Manda alla morte il pio giovinetto; Teodora gridando ad alta voce: I' son quell' io che senz' alcun rispetto Vuol il vostro Signor sie posta in croce, Non costui, che non ha fatto difetto: Il giovan dice: lasciami morire Non voler impedir il mio martire.

Sendo tra lor questa pietosa guerra Fa l'una e l'altro il tiranno ammazzare; Così vincendo qui l'un l'altro in terra In cielo andarno insieme a trionfare. Sapete che chi fa', qualche volt'erra: Vi preghiam ci vogliate perdonare. Se commettiamo error o inavertenzia, Fanciulle siam, con poca esperienzia.

Vengono fuora dua donne, Daria e Clarizia, e Daria dice:

Clarizia mīa, vorrei se ti piace Ch' andassim' oggi a veder questa festa Qual il consule fa, e non mi spiace Che tutte dua abbiam si ricca vesta, Perchė gli è segno che noi stiamo in pace Con gli nostri mariti, e in gaudio e in festa. Dicon nacque oggi il nostro imperatore; Però noi siam tenute a fargli onore. CLARIZIA:

O Daria mia, i'ho tanta allegrezza Quanto in mia vita mai io abbi preso; Ma ben vorrei questa contentezza, Se già non ti paressi grave peso, Chiamassin Teodora; e con prestezza Verrò quando 'l voler suo arò inteso; Perchè lei sola sempre in casa stassi, Nè mai piglia piacer alcun o spassi.

DARIA:

Come, s' i' yoglio? e' non è mio costume Mai rifiutar alcuna compagnia, Massime questa, quale è proprio un fiume D' ogni onestà e d' ogni leggiadria;

D' ogni onestà e d' ogni leggiadria; E tanto è di sua vita chiaro il lume Che l' amo più che la persona mia. Ma eccola di qua che pare un sole; Questo di fia felice se 'l ciel vuole.

Vien fuora Santa TEODORA e dice:

Dove n'andate voi, se v'è in piacere Di dirlo, e se si può manifestare?

CLARIZIA:

Presto contenteremo il tuo volere, E te con noi desideriam menare. Noi andiamo la festa a vedere Qual si dice il Proconsule fa fare; O Teodora mia, vienne con noi, Ch' i' t' accompagnerò a casa poi.

Santa Teodora: Io ho lasciata a casa la nutrice

Sola, ammalata, come voi sapete, Si che partirmi non par ch'a me lice, Nè ancor questo credo voi vorrete. Andate voi e tornate foice,

E come la fie bella mi direte.

Daria: Poi che sei impedita, noi andremo, E ogni cosa poi ti ridiremo.

Duo giovani del consule escono fuora, e vedendo Teodora dice Fausto a Crispo:

Crispo mio, di' el ver: che te ne pare Di quella vaga e bella giovanetta, La qual è stata con l'altre a parlare?

CRISPO:

Fausto, ella m' ha posto tal saetta Ch' altro ch' a lei non posso ora pensare, Ne da me parte sua memoria in fretta.

FAUSTO: Io ho pensato la faccia vedere

A Quintiano che so n'arà piacere.

Vanno al Consule, e CRISPO dice:

Poi che partimmo qui da gli occhi tuoi Una donna scontrammo fatta in cielo E non creata in terra qui fra noi, Suo volto onesto sotto bianco velo Più bel non fe'natura, o fara poi Che la terra provò il caldo e gielo; Se potessi vedere il suo bel viso Diresti fussi fatta in paradiso.

QUINTIANO consulo:

Voi m'avete si ben scaldato il petto Col bel vostro parlar e dolce stile, Ch'i'vo'costei meniate al mio cospetto; Andate a lei, e con parlar umile Ditegli che non abbi alcun sospetto, Nè stimi a me venir sia cosa vile; Perchè vi giuro per li sacri Iddei Che se mi piacerà, beata a lei.

FAUSTO:

Noi non sappiam molto ben la sua casa Nè 'l nome suo; pur mettiamoci in via, Perchè il luogo so ben dov' è rimasa.

Partono, e andando, dice CRISPO:

Venere è tutta la speranza mia; Non patirà nostra voglia sia rasa, E si la troverrem dove che sia.

Fausto: Crispo, deh guarda un po' se ben iscorgo Se le son quelle donne ch' io acorgo.

Crispo: Cammina, perchè Giove ci è amico;

Le son quelle duo donne che con lei Parlavon là da quel palazzo antico.

Fausto: Io non istimo più uomini o dei Poi ch' io vedo ch' invan non m' affatico,

E vedo riusciti i pensier miei; Lasciale un po' finir il lor parlare, E potrem poi di costei dimandare.

Daria e Clarizia tornando dalla festa, 'DARIA dice:
Non so, Clarizia, come t' è piaciuta

La festa la qual oggi abbiamo vista; Deh dimmi come bella ti è paruta. CLARIZIA:

S' altro piacer in quella non s' acquista

I' son pentita d'esserci venuta,

E ritorno adirata, stracca e trista Per la goffezza di quei ch' anno detto;

A me mi è parsa senza alcun diletto.

Daria: Hai tu veduto quelle belle spose

Si ben di liscio e biacca intonacate?
Tante collane e pietre preziose

Che a orafi parevon maritate?

CLARIZIA: I' ti so dir che l' eron graziose

Con que' nasoni e bocchine squarciate! Posso giurar, se bene i' mi rammento,

Niuna ve n' era senza mancamento.

CRISPO: Cortesi donne, dove sta qui intorno
Colei che oggi vi parlò a buon ora,
Prima che voi facessi qui ritorno?

DARIA a Clarizia:

Io credo questi voglin Teodora Qual ti parlò al principio del giorno; Picchiate qui, e ella verrà fuora.

Picchiano a l'uscio di Teodora, e CLARIZIA dice:
Teodora, costor voglion parlarti,

E però noi abbiam fatto chiamarti.

FAUSTO:

Il nobile proconsule Quintiano
Ti prega venghi per tua cortesia
Fin a palazzo, ch'è poco lontano;
Noi ti faremo onesta compagnia,
E vederai un nobile romano,
Ne temer debbi alcuna cosa ria;
Perchè sol per tuo bene vuol parlarti,

E come degna sei, vuol onorarti.

I' non so a che far 'l vostro signore Mandi per me, povera femminella; Io bisogno non ho del suo onore E credo certamente i' non sia quella; Guardate ben a non pigliare errore

Crispo: Non temer punto, chè, se ti favella, Or che tu piangi, tu riderai poi;

Però disponti di venir con noi.

Santa TEODORA a Clarizia e Daria:
Sorelle mia, deh vengavi pietade

Della mia trista e dolorosa sorte; Vi raccomando la mia onestade, Piacciavi accompagnarmi infino a corte.

CLARIZIA:

Or non sai tu che la nostr' amistade Divider non la può altro che morte? Non dubitar, noi t' accompagneremo E presto salva qui ti ridurremo.

Santa TEODORA:

Poi che meco verrete, i' son contenta Vostro signor andar a ubbidire, Benchè l' andata forte mi spaventa. O Dio del ciel, deh dammi tanto ardire, Che nel mal far a costui non consenta! Anderai Crispo, a Quintiano a dire

FAUSTO:

Anderai Crispo, a Quintiano a dire Che non debba passar una mezz' ora, Che vedrà la sua bella Teodora.

Crispo va, e trova il Proconsulo e dice:

Io son venuto più che di galoppo Per la buona novella ch'io ti porto: Vedi da lungi, e'non istara troppo Che Teodora ti dara conforto; Nè pericolo ci è d'alcuno intoppo.

QUINTIANO: Se'l mio vedere al tutto non è corto Io vedo quella, e'l cuor la brama e vuole, Chè bene è cieco chi non ved'il sole.

Arriva santa Teodora, e Quintiano dice:

Per mille volte ben venuta sia!

Mandato io ho per te per farti bene,
Acciò beata e ricca meco stia;
Non dubitar d'aver a patir pene,
O di cosa del mondo carestia.

Chi fu tuo padre? e a chi s' appartiene
Aver cura di te, acciò parlare
Possi con loro e seco concordare?

Santa TEODORA:

Teodoro mio padre e cittadino
Fu d'Antiochia, e visse in questa terra
Con grande onor, e or per mio destino
Lui e la madre mia giace sotterra;
E senza lor vivo col cuor tapino,
Perchè la lor memoria il cuor mi serra,

E una mia nutrice ha di me cura; Con lei mi vivo e onesta e sicura.

QUINTIANO:

Tuo padre sempre del popol romano Fu grande amico, e io per suo amore Ti sarò sempre benigno e umano, E al mondo farotti tal onore Che quasi il ciel toccherai con tuo mano; E sappi ch'io t'ho posto tanto amore Che, se vuoi consentir d'esser mie sposa, Io amerò sol te sopr'ogni cosa.

A Roma condurrotti, e tua bellezze Roma vedra, e tu vederai lei, E goderatti la mia gran ricchezza, Grata sarai a gli uomini e alli dei, Sempre stando in trionfi e allegrezze. Or mi rispondi, se contenta sei Ch'io sia tuo sposo, e tu sia la mia diva, E con meco felice sempre viva.

#### Santa TEODORA:

Sappi che tôr non posso altro marito; Ch' io sono a uno sposo maritata Col qual col cuor è ogni senso unito, Nè da lui posso esser separata; Si che piglia, signor, altro partito Perchè i' son tanto dal mio sposo amata, Che prima patirei ogni tormento Che da lui separarmi un sol momento.

QUINTIANO:

Nessuno a me non si può uguagliare Sendo romano e de l' Asia rettore; E sappi ch' i' mi posso gloriare Sol mi precede il grande imperadore. Di mie ricchezza i' non vo' favellare Che supera d' ogni uomo il mio valore; Si che lascia lo sposo qual tu ài E sempre meco in delizie starai.

## Santa TEODORA:

Questi tuo ben son tutti temporali E quei del sposo mio son beni eterni; Stabili e'sua, e' tua debili e frali: Ma questo tu non vedi, e non discerni Come spesso li seguon tanti mali, Chè sicuri non son li amor fraterni, E quando l' uomo pensa esser beato Qualche volta in un punto è rovinato.

Tanto è ricco, signor, lo sposo mio Che cielo e terra e ogni cosa è sua, E nobil si che è figliuol di Dio; Vedi s'avanza la ricchezza tua! Obbedisce ogni cosa al suo disio; Guarda chi è più ricco di voi dua! Prima ogni morte dura i' vo' patire Ch' io consenta da lui mai di partire.

QUINTIANO:

Io non intendo questa filastrocca: Il nome del tuo sposo dimmel presto, E guarda che non menti la tuo bocca Ch'i'ti so dir che noi farem del resto;' Se l'ira punto nel mio cor trabocca Io farò il viver tuo dolente e mesto; Io temo forte cristiana non sia; Però chiarisci la mie fantasia.

#### Santa TEODORA:

Io son cristiana, e ho lo sposo mio Jesù chiamato, del tutto Signore, Al qual donato i' ho tutto il cuor mio, E porto a lui tanto sincero amore Che fuor di lui ogni cosa ho in oblio, Nè temo tuo minacci o tuo furore; E tanto è l'amor mio tenace e forte Che per lui son parata a patir morte.

Quintiano:

Guarda se appunto i' m' ero apposto bene A metter in costei tutto 'l mio affetto! I' ti farò sentir tante gran pene Che negherai il tuo Dio a tuo dispetto; E farotti legar con tal catene Che in pianto tornera il tuo diletto, E se con lei cristiane vi farete, Queste pene e maggior voi proverrete.

DARIA:

Cristiane noi non siamo, o Quintiano, E volentier noi vorremo vedere Morir di mala morte ogni cristiano.

CLARIZIA:

Che già mai più la potrai riavere.

<sup>1</sup> Che la faremo finita, faremo di tutti: cioè, ti uccideremo senz'altro.

Santa TEODORA:

Fuor di Jesu non v'è ventura o sorte,

E per lui son parata ad ogni morte. QUINTIANO: Andate in pace, e lasciate costei

Nelle mie mani ad essere straziata, Ch' io la farò tanto gridare omei

Ch' al mondo non vorrebbe esser mai nata.

Andando dice CLARIZIA:

Omè più cara a me ch' agli occhi miei, O Teodora, dove t'ho lasciata?

DARIA: Facc' ella: se la vuol mal, così abbia:

I' dirò che fra' can venga la rabbia. 
OUINTIANO: Assai m'incresce della tua bellezza

E della tua età florida e verde; Vedendo che tua stolta giovinezza Tuo animo ostinato così perde; Tu potevi esser ricca in tanta altezza, E or la pazzia tua premio ne rende; S'ancor ti vuoi pentir, i'son parato Di nuovo amarti, come io t'ho amato.

Santa TEODORA:

Tu sai pur ch' io t' ho detto un' altra volta Ch' altri non posso amar se non Iddio;
E ben che tu mi chiami pazza e stolta
Di esser pazza di lui gode el cuor mio;
Quando l' alma dal corpo mi fie tolta,
Allor sarà contento il mio disio.
Fa' pur del corpo mio quel che a te piace;
Chè morte mi darà eterna pace.

QUINTIANO:

I' non vo star più teco a contrastare Da poi ch' io vedo che sei ostinata; De' dua partiti eleggi qual ti pare: O star cristiana e esser violata: O, negando il tuo Dio, vergine stare

¹ Il Davanzati, Annali, I, 44 (e non 17) come è erroneamente detto nel Vocab.) traduce il pene eosdem sœuitia facti et invidia erat di Tacito, la rabbia
rimaneva tra' cani: che malamente è spiegato come proverbio che si usa quando
la discordia è fra eguali, fra persone del medesimo ordine. Ma quel che voglia
dir questa frase non è facile spiegarsi con poche parole, nè nel passo del Davanzati nè in questo nostro che vi corrisponde, sebbene vi sia qualche diversità di
forma. Qui si potrebbe così parafrasare: Imputi a se stessa s'ella ha male, come
il cane se si morde deve imputarlo alla sua propria rabbia: ella ha un male di
cui ella stessa è cagione.

Essendo alla Dea Vesta consecrata: Tu non rispondi: di' quel che tu vuoi E quel che tu vorrai, farò io poi.

Non rispondendo Santa Teodora a Quintiano, e LUI dice a

Crispo e a Fausto:

CRISPO:

EURIALO:

Ben conosch' io de' cristiani il nome Per loro ostinazion aver provato; Prima al contrario volgeresti un fiume Che mai nessun di lor fusse voltato. La cieca rabbia lor non vede lume. Poi che costei ha il suo cuor indurato, Al luogo disonesto la menate,

Di violarla ciascun ne invitate.

. Poi che tu cerchi mal, tu peggio arai; Vienne poi che non vuoi acconsentire A Quintïan, chè te ne pentirai; Tu stai pur cheta, e nulla non vuoi dire. Tu hai ancor tempo, se ubbidir vorrai E potrai quel ch' ài detto ancor disdire; Ma per seguire e' tuo pensieri stolti Eri sol d' uno, e or sarai di molti.

Andando, Eurialo cristiano gli riscontra e dice: Buon di, compagni, dov'è guadagnato Si bella preda e dove la menate? E lei perchè ha così il volto turbato?

CRISPO: Quest' è cristiana, e à tanto ostinate Sue voglie pazze, ch'ell' ha rifiutato Per marito il proconsul, e enfiate

D' ira ha le guancie, perchè la meniamo Dove ogn' uno a corromperla invitiamo.

O felice quel giorno nel qual nacqui, Poi ch' io mi sono riscontrato in voi, Nè a voi domandar la bocca tacqui! I' voglio, se vi piace a tutti doi, E se in cosa alcuna mai vi piacqui, Esser il primo che de' frutti soi Gusti, e dopo ne venga chi ne voglia, Pur che nessun questa grazia mi toglia.

FAUSTO: Noi siam contenti a far quel che ti piace, E ti accompagneremo in ogni via.

EURIALO: I' vi ringrazio; andate pure in pace

VOL. II.

Chè qui non si richiede compagnia; I' vo' a casa a vestirmi, e poi rapace Torno a godermi la ventura mià.

CRISPO:

Va' in buon' ora, e tu, femmina ingrata, Rimanti qui per essere straziata.

### Partito, Santa TEODORA sola dice:

Come hai tu consentito, eterno Iddio, Che la tuo sposa misera e infelice Sia stata posta in questo loco rio? Io ch' era solitaria qual fefice

Io ch' era solitaria qual fenice E faccia d' uomo veder non volea Son-or condotta a esser meretrice.

L'aspro e crudel tiranno pur poteva Far questo petto dal ferro passare, Se contra me tanto l'ira il moveva; O veramente farmi lacerare

Alle fiere crudel, o ver col fuoco La mia misera carne far bruciare.

O sventurata a me, non so in qual loco Fuggir per conservar mie pudicizia, E'l pericol s'accosta a poco a poco!

O tiranno crudel, senza iustizia, Che duo battaglie al cuore mi ponesti, E l'una e l'altra piena di nequizia!

O che adorassi gl'idoli volesti, Vergine stando consacrata a Veste, O cristiana corromper mi faresti.

Di lacrime bagnai il volto e le veste: Tacendo fui menata a quel porcile Dove stanno le femmin disoneste.

Tu suol pur esaudire il prego umile; Deh ripara, Signor, al mio gran danno Ch'io non sia 'nanzi a te stimata vile.

Le membra mie altro ajuto non hanno Se non sol te; deh non esser crudele, Chè quelle senza te viver non sanno.

Vedendo Santa TEODORA venire Eurialo, dice:

Ecco il nimico amaro più che fele, Ecco il ladron di mia verginità; Deh, Jesu mio, fa' ch' io ti sia fidele. Aiutami, Signor, in tal necessità; Abbi misericordia, o giovanetto, Non chiedo vita, ma che con ferocità <sup>1</sup>

Trapassi questo mio misero petto; Tu sei pur uomo, e non un crudo verro; Deh abbi al pianger mio qualche rispetto.

Tu vien per isforzarmi, s'io non erro; Ma la tua voglia mai contenterai Se non quando che morta tu mi arai.

EURIALO: Non ti turbar di mia visitazione

Ne creder che in me sia pietà ispenta; Ma volta e' tuo orecchi al mio sermone: Non vo' ch' a me nel peccato consenta. Volta pur a Jesu tuo voglie buone E non temer, che ti fara contenta. I' son cristiano e da lui son mandato Per conservarti, e non per far peccato.

Come tu vedi, io sono a te eguale, Ne il volto mio la barba cuopre ancora; Se adunque vuoi fuggire il tuo gran male Presto di questo luogo fuggi fuora: Toi le mie veste, per che a me non cale Se te salvando, io crudelmente mora; I' vestirò la tua, tu fuggi prestò, E lascia me nel luogo disonesto.

Santa TEODORA:

S'io credessi fuggir mia trista sorte E che da te non fussi dileggiata, Io sarei al fuggir veloce e forte; Ma mi parrebbe troppo esser ingrata, Se io fussi cagion della tua morte; Del morir mio mi terrei beata, Purch'io morissi vergine e pudica, E non corrotta al ciel tanto inimica.

EURIALO:

In dubbio è il tuo stato; fuggi presto: Mutiamo e' panni, e lascia e' luochi rei, E lasciam poi a Dio guidar il resto; A lui commetto tutti e' pensier miei. Se a lui piace, a me non fia molesto Patir per lui, e volentier vorrei Per lui dal corpo l'alma fussi sciolta,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Qui e in altri luoghi dove i versi non tornano, la colpa non è di me, ultimo e moderno editore.

Pur che verginità non ti sie tolta.

#### Santa TEODORA:

Chi crederebbe mai che un volessi Uccider, per salvar altri, sè stesso? Dolce Jesu, se pur e'ti piacessi Mio corpo casto al fuoco fusse messo, Ne mai per me costui morir dovessi Pel quale il pianto mio rinnovo adesso, Mutiam le veste, e fa' come ti pare; Rendati premio Dio del tuo ben fare.

Vanno dentro a mutar le veste, e vengono fuora dua donne; mona MINOCCIA dice:

> L'è pur gran cosa, della mia gallina Non possi mai un uvo sol gustare, Chè me le ruba questa mia vicina! Ella si è tanto avvezzata a rubare Che merita de' ladri esser regina. Potessi pur una volta affogare! So che per questo non gli tolgo fama, Perchè oggi ciascun ladra la chiama.

#### Mona ACCONCIA:

Voi dite la bugia, mona Minoccia,
Perchè la non fa uova; non vedete
Che cova sempre e diventata è chioccia?
Se vi manca faccenda, or attendete
A lavarvi dal viso tanta roccia;
Ma s' i' comincio a dir, voi udirete
Cosa che vi farà uscir la voglia
Di gracchiar tanto, e chi si dolga doglia.

#### Mona MINOCCIA:

So che sei piena de' tuoi vizii vecchi; Sai ben che quando pettinavo il lino Me ne rubasti cinque o sei pennecchi.

#### Mona Acconcia:

Tu debbi aver beuto troppo vino, Ch'ogni mattina, innanzi ch'apparecchi, Sempre te ne tracanni un mezzettino, E spesse volte tanto ti riscaldi Ch'appena puoi e'tuo piè tener saldi.

#### Mona MINOCCIA:

Tu sai ben quanto la gola ti tira.

Dalla finestra mia spesso ti veggio Che'l capo tuo in qua e in là s'aggira.

#### Mona Acconcia:

Io so che tu diresti molto peggio, Perchè del vero il cattivo s'adira, Ma solo questa grazia a Dio chieggio, Che chi di noi dice la bugia Possa crepare in mezzo della via.

Vien, se tu vuoi, ogni cosa a cercare; Tutte le casse mie ti voglio aprire; E, se nulla di tuo puoi ritrovare, Togli ogni cosa, acció non possa dire Che m'hai trovato i pennecchi a rubare; Ma credi a me, ch' i' ti farò disdire, Sudicia, berghinella, 1 lorda e brutta; Quanto è gran mal che tu non sia distrutta!

#### Mona MINOCCIA:

Tu credi col bravar fammi paura; Ma s' i' ti piglio per la cappellina <sup>3</sup> Tu non sarai tanto audace e sicura.

#### Mona ACCONCIA:

Come in casa mi vien la tua gallina Ti giuro, non sarò semplice o pura, Ma farò ch' ornerà la mia cucina; A questo mo' farò tu dica il vero, Chè me la mangerò senza pensiero.

## Mona MINOCCIA:

Non fate, mona Acconcia, ch' i' mi pento D' aver con voi de l' uova quistionato; S' i' la perdessi, i' mi morrei di stento.

#### Mona ACCONCIA:

Orsù, i' vo' che vi sie perdonato;
Ma se mai più dir tal cosa vi sento
Non vi sarà rimesso tal peccato;
Non perdiam tempo, andiancene a filare
Ch' io so che 'l ber v' insegnerà mangiare.

Partonsi e vien fuora santa Teodora vestita da uomo e entra in casa, e vengono fuora Fausto e Crispo, e dice FAUSTO: Io credo che si sia addormentato

<sup>1</sup> Corrisponde alla ciana odierna, ed ha esempio di Lorenzo e del Varchi.

<sup>2</sup> Berretta o cuffia da donna.

Eurialo, poiche tanto bada,

Crispo dice: O forse ch' egli aspetta esser chiamato. Egli ha forse trovato mala strada

> Poi che cosi fie tanto ritardato; E' sarà ben ch' un di noi dentro vada, E farlo, se potrà, di quivi uscire, Perchè molt' altri ancor voglion venire.

FAUSTO: I'vo, aspetta qui, non ti partire, Perchè ritornerò in un momento.

Va dentro e torna fuora e dice:

Chi potre' mai un caso tal sentire Ch' a raccontarlo quasi mi spavento? Eurialo in donna convertire Io ho veduto, e stassi quivi drento.

CRISPO: Se questo è vero, andianlo a raccontare Al consule, e faccian quel che gli pare.

Vanno al Consule e dice FAUSTO:

Ottimo consul, noi abbiam menato Teodora là dove dicesti, E per la via avendo riscontrato Un giovan d'atti e di costumi onesti, Il qual subito a quella fu entrato, Diventò donna, e in dosso ha le suo vesti. I' son fuggito senza a lui parlare, Temendo anch' io donna diventare.

Quintiano: Questa par amiranda cosa nuova:

Menate qui costui, ch' al tutto intendo
Far di tal cosa paragon e prova.

FAUSTÓ: Io andrò, benchè stupido e tremendo,
Però che spesso de' cristian si truova
Che d'uomini fan donne, come intendo.

Quintiano: Andate tutti a dua, e non temete, E costui presto a me qui menerete.

Eurialo:

Vanno e picchiano e vien fuora Eurialo vestito da donna e Crispo dice:

> O sia uomo o donna o quel che sia, Non so come ti debba salutare, E sta confusa la mie fantasia; Sappi ch' al consol ti dobbiam menare. Io son parato; mettiamoci in via

Che tutto chiarirà il mio parlare, E di venire a lui ho gran diletto Nè cosa alcuna mi può dar sospetto.

Sendo arrivato, dice Quintiano:

Se' tu colui ch' à avuto tanto ardire /Le veste d'una femmina pigliare, E contro al mio voler farla fuggire? Io punirò talmente il tuo errare Ch' amaramente ti farò punire. Di' prestamente ove l' ài fatta andare, E se tu sei cristiano e donde sei, Dimmi che cosa tu hai a far con lei.

EURIALO:

I' son cristiano, e son di questa terra, Nè altro ho a far con lei se non la fede, E vedendo tuo mente che tanto erra Ebbi di questa vergine mercede Per liberarla della ingiusta guerra, Acciò non fussi de' tuo vizii erede; Presi e' suo panni, e lei se n' è fuggita; Or puoi far cercar tu dove s'è ita.

QUINTIANO:

Adunque d' uomo donna tu sei fatto; O sfacciato ribaldo, che la mente Perfida e trista ha' dimostro in questo atto, I' ti farò morir tanto aspramente Che a ciascuno esemplo sarai fatto. Dimmi un poco, uomo vile e da niente, Sei tu uomo o sei donna trasformato? Con Teodora hai tu il nome mutato?

EURIALO:

Eurialo son io, non Teodora, E quel ch'i ho fatto per sua pudicizia Non me ne pento e lo farei ancora.

QUINTIANO: Fallace traditor, pien di nequizia, Menatel via che l'ira mi divora; Fate presto punir tanta malizia; Fuor della terra presto lo menate, E col ferro suo carne consumate.

Legono Eurialo e menanlo alla morte, e vien fuora santa TEODORA e dice:

> Fermate, voi errate, i'son quell'io Che morir debbo e non questo innocente,

Qual ha voluto salvar l'onor mio; E del vostro signor quest' è la mente Ch'io morta sia, perchè amando il mio Dio Le suo ricchezze ho stimate nïente; Sciogliete lui e'l ferro in me voltate, E con quel la mia carne trapassate.

EURIALO:

Partiti, Teodora, e non volere Impedir mio martirio e mie vittoria; Deh lasciami la palma possedere, Non mi torre il trionfo e la mie gloria; Lasciami in ciel co' martiri godere, Nè cancellar la mie scritta memoria; Fate voi quello che 'l signor vi ha imposto E 'l sangue mio deh versate qui tosto.

Santa TEODORA:

Non fate di ammazzarlo alcun disegno; I' son quell' io qual ha in odio tanto Vostro signor, che con ogni suo ingegno Gerca il mie riso convertire in pianto; Deh fate morir me con ferro o legno, Spogliate l'alma di questo vil manto; Se me scampando costui ucciderete, Siate pur certi ve ne pentirete.

FAUSTO:

Queste son cose mirabile e rare; Nessuno di color temon la morte, E son le pene all'uno e l'altro care Combattendo chi prima de aver morte.

CRISPO:

I' vo' costoro al consule menare; Il ferro aguzzi come vuol sua sorte, Perchè ce ne potremo ancor pentire Se costor noi facessimo morire.

FAUSTO:

Tu hai ben detto; avviamoci insieme E ritorniamo al consul prestamente. Poi che nessun di voi la morte teme Lui vi può contentare immantinente. Dell' uno e l'altro può saziar la speme: Vedete che gli è qui a noi presente; Combattete or chi debbe depor l'alma E acquistar di morte la gran palma.

Segue al Consule:

Andavamo per dar a costui morte,

Come dicesti, per torgli la vita; Venne costei e con lagrime forte Col suo parlar impedi nostra gita: Credo stoltizia la mena alla morte, Ch'al tutto vuol del mondo far partita; Di costui dice ingiusta esser la morte, E debbe morir lei per giusta sorte.

QUINTIANO:

Che di'tu, Teodora, che si stolta Sei, che vuoi patir morte tanto dura?

Santa TEODORA:

Consolo, alquantó mie parole ascolta: Costui patir non dee la morte oscura Per aver me del loco brutto tolta Dove verginità non sta sicura: l'son quell'io che t'ho dispregiato, Occidi me, e lui sie liberato.

QUINTIANO:

Eurialo, di'le ragion tue E contra lei difendi la tuo parte: A chi debbo dar morte di voi due?

EURIALO:

I' debbo morir, io che mostrai l'arte Di fuggir di quel loco: il primo fue, Nè qui bisogna dispute nè carte; Dunque merito morte e vo' morire, E prego questo non vogli impedire.

QUINTIANO:

Se voi volete adorar lo dio Giove I' voglio l' uno e l' altro liberare, E'nanzi che di qui andiate altrove I' vi farò l' un e l' altro sposare; Po' che tant' amicizia in voi due piove Del mio ti vo', Teodora, dotare; Or rispondete se questo vi piace, Acciò viviate lungo tempo in pace.

EURIALO:

Se macular volessi il corpo mio
I' non arci liberata costei,
Ne cavata del luogo iniquo e rio,
Ne mai gl'idoli tua adorerei,
Perchè voglio adorar sol il mio Dio
Dal qual già mai separarmi potrei;
Fa' quel che vuoi, non perder le parole,
Chè'l mio cuor altro che Jesù non vuole.

Santa TEODORA:

Tu sai ch' io non vo'teco pace o tregua,

E più di questo non ne star in forse; Mio cuor da te quanto può si dilegua; Il creder tuo come poco transcorse A creder che tuo voglie triste i' segua, E quanto poco stabile mi scorse! Non vo marito, ne Giove adorare; Si che di me fa or quel che ti pare.

QUINTIANO: O sangue maladetto e ostinato,
Crudele, ingrata, e d'ogni gran mal degno!
Fate ciascun sie qui presto legato,
Tormentategli in modo che 'l mio sdegno
Delle lor pene e duol resti saziato;
Costor non mostron di paura segno:
Levátegli dinanzi al mio cospetto,
Andate presto a far quel che v' ho detto.

Legati Santa Teodora e Eurialo dicono cantando mentre vanno insieme:

Benedetto sie tu, Jesu clemente;
Riguarda e' servi tua ch' a morir vanno
Con lieto cuor e con allegra mente,
Pel santo nome tuo, poi che vinto hanno
Il tiranno crudel, e te seguendo,
Rott' hanno il laccio dell' eterno danno.

À te torniamo con pace ridendo,
E ne' martiri e ne' dolor amari
Godiam, di speme il nostro cuor pascendo.
Sono stati i trionfi nostri pari,
E l' uno e l' altro ha vinto il fier giudizio:
Per tuo amor e' tormenti ci son cari.
Jesu, accetta il nostro sacrifizio.

Vanno dentro e sono ammazzati, e doppo gettati sul fuoco;
e poi vien fuora colui che fece l'argomento e dice:
Gloriose, felice e beat'alme,
Che col sangue versato al ciel portate
Vostre vittrice e trionfante palme!
Non furno per la morte spaventate,
Anzi pareva facessino a gara
Chi avessi in pria le spade insanguinate.

Quanto fu a vederli cosa rara! Teodora Eurialo ringrazia Che non gli è per Jesù la vita cara:
Poi salutollo con pietosa grazia,
E inginocchiata pose il collo abbasso
E fe'la terra del suo sangue sazia.

Ara' mosso a piatà un dana cara

Are' mosso a pieta un duro sasso Vedendo la belta sua cader morta; Movette allora il giovane il suo passo

E disse: aspetta me, dolce mie scorta, Chè come insieme vinto abbiam la guerra, Così insieme entriam del ciel la porta.

E poste poi le suo ginocchia in terra, Senza di morte aver alcun timore, Sotto il ferro crudel suoi occhi serra.

Cosi fu l'uno e l'altro vincitore, E insieme salirno a l'alto polo Dove si gode il sempiterno amore.

Cerchiamo adunque noi questo ben-solo Abbandoniam la strada e'l cammin torto, Leviamo inverso il ciel la mente a volo.

Questo mortal viaggio è tanto corto
Che in poco tempo vecchi diventiamo,
E oggi l' uomo è vivo e doman morto.
Noi, giovanette, grazie vi rendiamo

Di vostra grata e quieta audienzia: De' nostri error perdono vi chiediamo; Andate in pace, e pigliate licenzia.

### RAPPRESENTAZIONE

DEI

# SETTE DORMIENTI.

Lo più antica edizione è così registrata dal Batinks, Bibl., pag. 61:

— La Rapresentatione de sette Dormienti; Di nuouo mandata in Luce.

In Firenze l'Anno MDLIII del mese di maggio. In-4º di 12 c. con 14 fig.
Indi son notate le due seguenti:

— In Fiorenza a stanza di Jacopo Chiti, 1571. In-4º di 12 c. con 16 fig.

— In Pistoia, per il Fortunati, s. s. In-4°. Catal. Pinelli, nº 2577. Questa Rappresentazione si trova anche nella Appendice alla Storia del Teatro italiano di P. Emiliani Giupici, pag. 419. Milano, Guigoni, 1860: e noi pure abbiamo stimato bene di riprodurla, sebbene le edizioni di cui dobbiam necessariamente valerci sieno assai scorrette; al che abbiamo qualche volta rimediato ritoccando i versi troppo lunghi o troppo corti, dove ciò potera farsi senza soverchio arbitrio.

Là leggenda dei Sette Dormienti viene dall'Oriente; e la più antica menzione se ne trova in una Omelia di Giovanni arcivescovo di Sarug in Mesopotamia nel VI sec. (ASSEMANNI, Bibl. orient., I, 285). Di poi si trova anche in altri autori orientali, siriaci o greci: e Dionigi di Antiochia la scrisse in siriaco innanzi il IX sec., e in cotesto secolo la scrissero in greco Fozio e Metafraste: nel X. Eutichio la inseri nei suoi Annali: ed è contenuta anche nei libri dei Maroniti e in quelli dei cristiani di Etiopia (Doubet. Dict. des légendes, col. 1140).

La leggenda fu ed è tuttavia notissima per tutto l'Oriente (cf. Herbelot, Bibl. orient., 159) specialmente per la menzione che se ne fa nel cap. XVIII del Corano, intitolato appunto la Spelonca. Ivi la leggenda vien raccontata come fatto storico, e al miracolo principale altri se ne aggiungono di minor conto: che, cioè, il sole quando si levava passava alla dritta dell'entrata della caverna, e quando tramontava, a sinistra, perchè i suoi raggi non vi penetrassero: che Dio spesso voltava i corpi dei Dormienti su un lato e sull'altro, affinchè non si corrompessero. Ai Sette Dormienti,

Maometto da per compagno un cane che stava sdraiato, colle zampe stese al limitare della caverna. Alcuni commentatori sostengono che a questo cano spetti il nome di Al-Rakim che trovasi nel verso 8° di questo capitolo: ma il Рінам (Étud, sur la lèg. des sept Dorm., 1857) dice che i Musulmani danno a questo cane il nome di Qit'myr, Ketmir o Qot'mour. Secondo il Corano i Sette Dormienti stettero nella caverna 309 anni, mentre il Varacine, riflutata l'opinione che li farebbe dormire 372 anni, afferma che il vero computo è di 196 anni.

I Persiani, osserva il Reinaud (Monum. du cabinet du Duc de Blacas, I, 184; II, 59), celebrano tutti gli anni la festa dei Sette Dormienti, e i loro nomi sono divenuti possenti talismani, con i quali si crede potersi difendere dai colpi della fortuna. Neanch'essi hanno dimenticato il cane, e per ricompensarne lo zelo, gli è stato confidato, insieme con Khe'der e Ali, la cura delle lettere missive e delle corrispondenze; gli è stata pur anco concessa l'entrata in Paradiso insieme col montone sacrificato da Abramo in luogo del figlio, con l'asina di Balaam, con quella su cui Gesù entrò in. Gerusalemme la domenica delle palme, nonchè colla giumenta sulla quale Maometto salì miracolosamente al cielo.

Il Pihan aggiunge che gli Arabi, i Persiani e i Turchi scrivono ordinariamente il nome di Qit'myr presso il sigillo delle loro lettere, affine di porle sotto la protezione di un si fedel guardiano. Il cane dei Sette Dormienti è rammentato anche dal persiano Gulistan nel Giardino delle Rose (vedi in Mille et un jours, ed. Aimè-Martin, Paris, 1840, pag. 587; e trad. Defrèmery, Paris, Didot, 1858, pag. 34), e gli uomini della caverna sono ricordati dall'arabo Masun (Les prairies d'or, trad. par Barbier, etc., II, 325).

Nel Journal Asiatique del febbraio 1841, si illustra una iscrizione araba relativa al Sette Dormienti che trovavasi nella gran Moschea d'Algeri.

È da osservare poi come altre consimili narrazioni favolose si trovino nei libri o nelle tradizioni dell'Oriente. Nel Corano, 11, 261, è parlato di un uomo, nel quale i commentatori riconoscono Ezra, che Dio fece dormire 100 anni e che allo svegliarsi credeva di aver dormito un giorno. Notisi che dormire e morire, risvegliarsi e resuscitare si esprimono in arabo collo stesso vocabolo; onde le diverse interpretazioni e traduzioni di questo passo. Aggiungasi la tradizione sul profeta Salih che dormi 20 anni in una spelonca. (Well, Bibl. legend. des Musulm., 54.)

Anche nella tradizione ebraica si trova fatto cenno di questi sonni meravigliosi. Vedi nel Talmud gerosolimitano, tratt. Taânit., c. 3 e nel Babilonese, Taânit, 23, il racconto di Choni Hamma'agel che dormi 70 auni in una spelonca, durante gli anni della distruzione del tempio. Questa leggenda, alquanto amplificata, si trova in Levi, Parabole, leggende e pensieri raccolti da' libri talmudici, Firenze, pag. 270; e nei Sippurim di Wienea, Praga, 1848, pag. 145.

g,

Presso i Greci è notissimo il sonno cinquantenne di Epimenide nella spelonca dittea.

GREGORIO DI TOURS (De glor. martir., I, 95) fece primamente conoscere questa leggenda nelle parti occidentali, e dopo di lui Siceberto in Chron. a. 447, Jacopo da Varagine nella Leg. aurea, c. 96, ed altri assai.

Che Gibbon (cap. XXXIII) non presti fede a questa leggenda, a niuno certo sembrerà strano. Citeremo adunque autori ben più ortodossi che montengono la stessa opinione: quali il BARONIO (Martir. ad d. XXVII Jul.) il quale opina che i sette martiri di Efeso possano esser stati detti dormienti secondo il modo di parlare della Scrittura, che chiama così quelli che muoiono nel Signore: e i Bollandisti (27 Jul.) che non dissentono dalla sentenza del grande annalista, benché non esprimano chiarissimamente ed apertamente la loro opinione in proposito. Il Vettore nel libro Sanctorum Septem Dormientium historia ex ectypis Musei Victorii expressa, stampata a Roma dal Pagliarini nel 1741, col permesso e la lode della autorità ecclesiastica, si propone appunto di corroborare con prove l'induzione del Baronio: e con molti esempi dimostra che dormitio nei monumenti cristiani significa morte (pag. 52). Osserva ancora come erri Gregorio di Tours e dietro lui gli autori e la tradizione, asserendo esser per divino volere accaduto il miracolo ai tempi di Teodosio, assinche ne restasse confusa la setta di coloro che negavano la resurrezione della carne, poiche nessun errore di tal fatta apparve in quel tempo; nè d'altra parte, dormienti eccitati dal sonno avrebber potuto far fede della impugnata dottrina ortodossa (pag. 59); il che avverrebbe invece quando la parola dormiente si prenda nel senso biblico e cristiano (pag. 39).

Secondo il Mauny (Éssai sur les lègendes, pag. 63), questa leggenda fu probabilmente composta al tempo in che certe sette negavano la resurrezione dei morti, come quella che serve ad esprimere la fiducia nel domma cristiano dello svegliarsi dopo il sonno della tomba; e cita una preghiera di San Pier Damiano in cui i Sette Dormienti sono chiamati futuræ resurrectionis primitias.

In un'antica cronaca toscana scritta da AMARETTO MANNELLI si trova alla leggenda una curiosa aggiunta che non ricordiamo aver riscontrato altrove: « E a questo tempo apparvono sette uomini in Turchia a una torra che si chiama Altoluogo, ch'erano cristiani, e quando Decio imperatore perseguitò i Cristiani, questi sette uomini si fuggirono in una caverna e pregarono il nostro signore Gesì Cristo che gli campasse. Addormentaronsi, e dormirono dugento anni: quando si destarono, l'uno di loro usci fuori, venno alla terra e trovò, tutta la città rivolta, ed erano tutti fatti cristiani: tornò a'suoi compagni e uscirono fuori, e non erano conosciuti dagli altri cittadini; e veggendosi questo miracolo, furono menati innanzi a Teodozio imperadore, il quale gli domandò quanto avieno dormito; dissero: a noi

炉

pare avere dormito una notte. Vennegli in visione ch'egli gli lasciasse tornare alla caverna loro in Turchia: lasciogli andare, i quali si puosono anche a dormire in sul lato manco. Quelli della terra vi feciono una chiesa e muraroglivi, e istettonvi quattrocento anni. Eravi un, re in Ungheria che non avea mai riso; un giorno cominciò a ridere fortemente: i suoi si maravigliarono, e domandaronlo perch'egli rise. E quegli disse che avea veduti sette santi uomini in visione in Turchia in una caverna, i quali erano istati secento anni in dormire che non s'eran desti se non una volta, poi erano posti a dormire in sul lato manco e istatovi quattrocento anni; e allora ch'egli rise, s'erano volti in sullo lato ritto. Parve loro questa summaria cosa, e volsono che lo re lo mandasse a sapere: il quale mandò ambasciadori allo 'mperadore di Costantinopoli, e andossi a vedere questo fatto, e trovossi vero, e i detti Teodozio e Valentino erano morti.

Nel libro Gesta Karoli Magni ad Carcassonam et Narbonam edid. S. Ciampi, Flor., 1823, a pag. 16, si legge che l'Abate del Monastero maggiore ai tempi di Carlo Magno fu uno dei Sette Dormienti: « qui fuit unus de VII Dormientibus; » cosicchè la vita ne surebbe stata protratta ancora di qualche secolo dopo Teodosio!

La tradizione germanica di altri Sette Dormienti è una evidente ripetizione di quella dei sette esesini: e forse è nata, come osservano i Grimm, dall'essersi confuso il significato della voce germani. Ecco come la tradizione viene riferita da Paolo Diacono (Hist., I, 3): « Non credo fuòr di proposito il differire un istante il seguito della narrazione; e poiche il mio stile si aggira ancora sulla Germania, un miracolo ivi celebratissimo con alcune altre cose brevemente manifestare. Negli estremi confini della Germania verso tramontana, sulla riva dell' Oceano, sotto altissima rupe vedesi una spelonca dove sette uomini (non si sa fin da qual tempo) giacciono immersi in lungo sopore, non solamente illesi nei corpi, ma eziandio nelle vesti, talmente che serbandosi questi per tanto corso di anni affatto incorrotti, da quelle indomite e barbare nazioni sono tenuti in venerazione. Costoro, per quanto si può dedurre dall'abito, si direbbon Romani. Mentre cert'uomo fu stimolato dall'avidità a spogliare uno di questi, si narra che sul fatto gli si seccarono le braccia, onde il castigo di lui spaventò gli altri di modo che alcuno non ardi più toccarli. Chi sa per qual benefizio la Provvidenza per tante età li conservi! Forse che, non potendo altro che cristiani stimarsi, per la loro predicazione saranno un giorno quelle genti chiamate a salvamento. . (Trad. del Viviani, Udine, 1826, I, pag. 9, e vedi anche Grium, Deutsch. sagen, nº 392). I Grium riferiscono anche la tradizione germanica di una donna che dormì 100 anni passati in una caverna: ibid., nº 152.

È nota la novella di Rip van Winkle dovuta alla penna romanzesca di Washington Irwing, ma che trae origine da una tradizione americana. La leggenda dei Sette Dormienti è passata presso quasi tutte le moderne nazioni nella poesia e nelle leggende del volgo. Il trovero Chardry la mise in versi francesi (vedi Roquerorr, État de la poés., etc., 241-43; Dr. La rue, Essai, etc., III, 151; Michel. Rapport au Ministre, 1839, pag. 190).

Un rimatore tedesco del XIII secolo compose su quest'argomento un poemetto di 135 versi, pubblicato nel 1858 ad Heidelberg dal sig. Di Karajan, con una introduzione che ci spiace non aver potuto consultare.

Il poeta spagnuolo Asostino Moreto ha una composizione drammatica, Los siete durmientes, inscrita nel vol. XIX (1662) della rara raccolta Comedias nuovas escogidas de los mejores ingenios.

In italiano se ne hanno redazioni in prosa (vedi Catal. manoscritti Farsetti, 292); e in versi un poemetto, forse del quattrocento, che comincia Clementissimo Sire e vero Iddio, sul quale vedi Brunker, Manuel, III, 937; Molini, Operette bibliogr., 146; Libri, Catal. (1847), pag. 195. Un manoscritto ne è notato dal Morrara, Cat. dei mss. exfordiani, pag. 76. Questo poemetto continua ancora a stamparsi nelle tipografie popolari, ed io ne posseggo edizioni di Lucca, 1823; di Bologna, alla Colomba, 1806; di Firenze, Spiombi, s. a.

#### L' Angelo annunzia:

Quel Signor summo che 'l tutto ha creato,
E per l'ingrato Adam volse patire,
Per salvar tutti noi da tal peccato
E del ciel la via grata a tutti aprire,
Salvi e mantenga te, popol pregiato,
E la suà grazia facciti gioire:
Però starete attenti tutti quanti
Pigliando buoni esempli da' suoi santi.

El lungo sonno de' sette frategli, E' quai dormiron più d' anni trecento, Da Dio vivi tenuti, acciocche quegli Di nostra fede fussin fermamento Contro a certi eretici ribegli Neganti il corporal risurgimento, Si rappresenta, fratei mia diletti, Per farvi nella fede più perfetti.

Voi vedrete ancor Decio imperadore La nostra santa fè perseguitare, Ciascheduno uccidendo con furore Che Jesù Cristo voleva adorare: Però vi preghiam che, per suo amore, Tal storia attenti stiate ascoltare, Pigliando in ciò spiritual diletto, Sperando sempre in Cristo benedetto.

#### MASSIMIANO:

Chi in ciel goder vuol frutti dolcissimi E di suo angoscie aver amplo ristoro, Del mondo lasci e' piaceri stoltissimi, Chè in questa vita non è el ver tesoro; Quei che negli affanni stan fortissimi Son fedel servi sempre al Signor loro. Venuto è il tempo che Dio vuol provare La fede nostra, e noi esaminare.

S' i' posso con l' ingegno mio aggiungere, Questa giunta di Decio imperadore È tutta perchè vuol la fè destruggere, E agl'idoli dar l' antico onore:
L' usanza sua è sempr' e' cristian pungere, E com' un drago sparger suo furore:
El mio parlar vuol dir che noi stian forti, E di Jesù sian vivi, e di lui morti.

## MALCO, secondo fratello:

Perchè comune è a ogni uom la morte E'n questo mondo non si truova pace; Non fuggirò giammai cotesta sorte Per l'amore di Dio Jesù verace Che per suo don ci apri del ciel le porte, E le nostre pene si fan fugace: Facciam, pur bene, e, se saren chiamati, Color che per Dio muoion son beati.

## Decio imperadore in Efeso:

Di quanto pondo è l'imperio romano
Di giorno in giorno il sa la mia corona;
Da un'ora in qua ch'i' tengo questa in mano
Riposo non ha avuto mia persona,
E sol per conservar lo stato sano,
E per far onorar lo Dio che tuona,
Che fu principio a far si grande stato;
Or pe' cristian l' ha mezzo abbandonato.
Ond'io, commosso per gli antecessori
E per l'autorità del buon senato,

Vo seguitando e' magni imperadori, Che i nostri Dei da Cristo han vendicato, Volendo sempre che Giove s' adori Come quello che l' ha ben meritato: Mentre che a Roma s' è adorato Giove Tremò la terra alle romane pruove.

Onde in me tutta riman la vendetta Del sudor e del sangue de' passati; Però da Roma son venuto in fretta, Per far che e' cristian sien anmazzati: Su presto, chè tutto Egitto m' aspetta. Raffirmar vo', baron mie, quegli stati: Chi levar via e chi in stato porre, Ed intanto a' cristian la vita torre.

Però su, siniscalco, per mia parte Fa aprire e' templi, ed ordinar l'altari D' Apollo, Venus, Juno, Giove e Marte E gl'idol tutti preziosi e cari; Conforta e' sacerdoti alla lor arte, E nel sacrificar non sieno avari: Quando fie 'n punto, e tu ritornerai.

Siniscalco: Faro, signor, che tu tosto il saprai.

Partesi, e Decio seguita:

E voi, fidati e nobil cancellieri,
Scrivete bandi di questo tenore,
Che ognun venga presto e volentieri
A render agli Dei merito e onore;
Chi non vorrà andar per tal sentieri
Sarà punito di suo grave errore;
Ponete el premio di mille ducati
Chiunque al mio seggio ara cristian mostrati.

E' cancellieri accettano e scrivono. Lo SINISCALCO, venuto a' sacerdoti, dice:

Religiosi padri sacerdoti, I' son mandato dall' Imperadore, C' apriate e' templi degl' idoli noti, E che a quei facciate grand' onore.

SACERDOTE, risponde:

E' nostri spirti son sempre divoti, E serviàn agli Dei con grand' amore. Rispondete alla sua maïestade Che siamo in punto alla sua voluntade.

Siniscalco all' Imperadore:

L'idoli, e' templi e le vittime in punto,

Sacra corona, son al tuo comando.

DECIO: I'ho molto car che Giove sie congiunto:

Fa tosto pubblicar l' usato bando.

Siniscalco: Su, banditor, to qui el libro bisunto,

Va per la terra, questo pubblicando.

BANDITORE: Prestatemi gli occhiali ed una tromba,

La mia m'aspetta alla taverna e bomba.

#### Suona e bandisce:

Lo invittissimo e magno Imperadore Fa ad ogni uomo espresso comandare, C'ognun vadia adesso a far onore Agl'idoli, ed a que'sacrificare; E per cagion di tôr via ogni errore Espressamente fa notificare, Chiunque gli arà de'cristian'insegnati Per premio arà da lui mille ducati.

MALCO a' frategli:

Avete, inteso, fratei mia diletti?
Direte il parer vostro: che s'ha fare?

SERAPION, uno di loro:

Securo mi parrebbe che s'aspetti, E se ci vuol, che ci mandi a chiamare.

COSTANTINO, un altro:

Quest' è buon modo; e che nessun si getti: Starênci in casa attendendo a orare. Se poi cadra che gli siam accusati; Risponderem quando sarem chiamati.

Inginocchiansi, e tutti insieme cantono questi versi pietosamente:

Dolce Jesu, sicurtà degli afflitti, Riguarda noi con quel pietoso volto Col qual cancelli all'uom e' suo delitti; Jesu, risguarda el cuor nostro rinvolto In grav'affanni, e da ognun derelitti; Contro di noi el gran nimico è sciolto: Però, dolce Jesu, dacci fortezza Per superar questa grave durezza.

Decio imperadore:

Gli è tempo omai andar a' magni Dei, A render loro e' degni sacrificii. Venite meco tutti, baron miei, Rendiam lor grazie de' gran beneficii. Non sian ingrati com'e' cristian rei, E' quali i' punirò de' maleficii; E, perchè pigli ognun dal rege esemplo, Suonin le trombe infin giugnam al templo.

Giunto, un Sacerdote gli si fa incontro, e dagli l'incenso, e dice: Ben venga quel ch' e' sommi Dei onora,

Ben venga quel che fa tremar il mondo, Ben venga quel ch' e' sommi Dei ristora, Ben venga quel che Cristo manda al fondo.

Decio: Sacrificate a Dio senza dimora, C' oggi per lui la spada mando a tondo;

Fatemi Marte sia presto propizio; Per lui do a' cristian crudel supplizio.

E' Sacerdoti cantono, di poi ammazzano un agnello agl'idoli: e . sagrificato, una SPIA dice a Decio:

> Per ubbidir; Signor, alla tua voglia Sforzato son mostrarti de' cristiani, Che ti stimon si come il vento foglia, E son sette frategli Efesïani.

DECIO a' circunstanti:

Fate che innanzi ch' i' salga la soglia Del palazzo, che gli abbi nelle mani.

El Cavalier s' avvia co' Birri, e cui gli accusa dice:

Vegli colà, che stanno in ginocchione.

EL CAVALIER corre, e pigliagli:

Su, su, a Decio; non più orazione.

Giunti. DECIO dice:

Adunque, siete voi disubbidienti Alla corona mia ed agli Dei? Siete ingannati, e parete eccellenti, D' adorare altri che gl'idoli miei. I' vo' che m' ubbidiate, o altrimenti Vi farò dir a tutti quanti: omei! Portate qua la statua di Marte. Massimiano: Tu t'affatichi invano in questa parte.

Noi fummo un tempo ancor noi idolatri, E adoramo i nefandi demoni.
Decio, pon mente che siam sette fratri, Che rimutamo nostre opinioni,
Perocchè errorno forte i nostri patri;
Or, se tu vuoi, direnti le ragioni:
Vogliamo star a petto de' tuoi savi,
E mostrar loro ch' e' son stolti e pravi.

DECIG: .

El disputar sarà con ferro e fuoco: Gli stolti e' pravi si saréte voi, Chè 'l vero Dio si è Giove: non è poco L'aver donat' il mondo a' Roman suoi, E quel averci tolto a poco a poco Da po' mancamo nella fede noi? Che la fede di Giove sia verissima Lo mostra che di tutte è antichissima.

In questo viene un cavallaro, e porta una lettera del prefetto d'Alessandria, nella quale si contenea come Alessandria s' è ribellata, e tutto il popolo è in arme, e che lui è nella rôcca serrato, e, se aiuto non viene, sarà sforzato di darsi. El CAVALLARO dice il tenor della lettera:

Alessandria, Signor, s'è ribellata, Il consol nella rôcca s'è fuggito; Ma se quella non fie presto aiutata, Bisognerà pigliar altro partito: La notte e'l giorno quella è bombardata In modo che ognun s'è sbigottito. Se'n capo di tre giorni non s'aiuta, Fa conto, Decio, d'averla perduta.

DECIO letta la lettera, e udito costui dice:

I'mi sapevo che la ria fortuna Cercat' aveva di perseguitarmi: Durabil troppo non ci è cosa alcuna, El grand' istato una miseria parmi; E le fortune, non ad una ad una, Ma a montate vengono a disfarmi. Orsù, mettisi in punto la mia gente La qual ne venga drieto immantinente.

E voi, in questo tempo che sto fuora, Costretto son a camparvi la vita, Ma presto tornerò senza dimora: Fate si sia vostra fede partita: Quanto che no, i'vi so dir ch' allora La crudeltà pel mondo fia sentita.

Voltasi a' soldati:

Su, su, soldati, a levar via l'assedio: E'nimici da noi non han rimedio.

Partesi con l'esercito, e Massimiano, primo fratello, dice agli altri:

Nel pigliar de' partiti sempre ho inteso, Fratei, che si conosce la fortezza:
Abbian la spada per la punta preso,
Da ogni banda mostra sua asprezza.
Decio contra di noi forte è acceso;
E della morte noi n' abbian certezza:
Però bisogna a noi pigliarci modo,
E se fuggir volete ancor la lodo.

Costantino, un de' sette:

Dapoi che Dio ci ha posto questo indugio, I' loderei che noi ci nascondessimo:
Parmi che questo sia salvo refugio,
E che per Dio la nostra roba dessimo,
Si tosto temo della morte el rugio;
Per Jesu vo' morir, ma se potessimo,
Con volonta di Dio, campar la vita,
Tropp' acerba mi par questa partita.

GIOVANNI, fratello:

Io credo, Costantin, che lo indugiare Potrassi ben, ma lo scamparla mai, Po' che non c' è se non si contentare, E tu e tu contento resterai.

MARCO, secondo fratello:

I'ne vo' far, fratei, quel che vi pare.

GIOVANNI: E tu, Serapion, che ne dirai?

SERAPIONE, fratello:

Noi sian contenti tutti ci fuggiamo, E che la roba nostra per Dio diamo.

Vanno a casa, e spogliano ogni cosa, e dànno per Dio; in tanto una Povera dice:

Scata conocchia, marito mio, Sette pennecchi mi pose a rocca, Chè n' ho sei e questo.

# Gli altri Poveri cantono così:

La più bella arte che sia

Si è la gagliofferia,

E lo 'nverno stare al sole,

E la state all'ombria,

E tener la frasca in mano

E la mosca cacciar via,

E mangiar la carne grassa,

E la magra gittar via.

Primo Povero dice a que' frategli:

Deh! per amor de' mie denti e parenti,

Dà una scodella di lasagne a mene.

Secondo Povero:

Deh! gentil uomo, che Dio ti contenti,

Che benedetto sia chi ti fene.

LA POVERA: I'vo'godere: chi vuol stentar, stenti.

Marito, non me 'l tôr, che guai a tene.

Malco dice: Pregate Dio per noi.

LA POVERA: Noi pregheren bene,

Ed alle donne sante nelle rene.

Dato per Dio, escon fuori dalla terra, e MALCO dice:

Io so qua in questi monti una gran tana, E dentro uno star v'è molto sicuro; È dalla strada ancor assai lontana, Con boschi intorno, un loco molto oscuro, Dove natura ha fatto una fontana; Ed a' bisogni nostri io procuro Con questa vesta e con questi danari: Muterò guisa infin che Dio ripari.

Entrano dentro, e Massimiano dice:

Non so se sie il dolor o la stracchezza, O la paura o mia alma languente, Non posso starmi in piè per debolezza, E di dormire l'anima acconsente. Dormir, fratei, per passar nostra asprezza: Darà riposo il sonno a nostra mente; Po' domattina, Malco, tu anderai Per pane, e se fie nulla intenderai. Dormono tutti, Decio vincitore con spoglie e trombe ritorna, e posto in sedia dice:

La sapienza sta sopra le stelle,
La prudenza governa tutto il mondo;
Felice imprese sempre saran quelle
Che con prestezza faccia l'uom giocondo.
Avete visto, gente forte e belle,
Che gli avversari nostri son al fondo?
Perciò che lo 'mpossibile ogni uom vuole,
Chi bene sta, del suo stato si duole.

Che mancav'egli a' ricchi Alessandrini?
Che 'ngiuria han ricevuta da' Romani?
Or vadin mo straziati pe'confini:
E' lor consigli già non furno sani.
Esemplo piglieran gli altri vicini.
Però vogli' onorar gli Dei soprani,
Ed ammazzar chi non adora quegli;
Onde chiamate que' sette frategli.

Uno gli accusa che e' si son fuggiti, e dice:

Invittissimo e magno Imperadore, \*
Perchè son lor vicino, ho visto appunto
Quel che gli han fatto mentre fusti fore:
Tutta la roba lor egli han consunto
Per Cristo, poi nascosti per timore.

Decio risponde:

Egli hanno al lor peccato pena aggiunto: Mandate per lor padre, e presto venga; Ch' al tutto vo' che tal error si spenga.

Un VALLETTO va a lor madre, e dice:

Venite tosto e presto ora al palazzo: Decio vi vuol: Che state voi a fare?

La MADRE: Oh sciagurat' a me!

El Valletto: Guarda sollazzo!

Credete ch' ei vi voglia manicare?

El Padre: Io son pel gran dolor già mezzo pazzo!
O Checca mia, e'ci vorrà guastare.

Di''l ver, se ti domanda de' figliuoli.

La CHECCA: I' dirò ch' e' mi son angoscie e duoli.

Giunti, Decto dice:

Quel ch' è de' figlinol vostri presto dite,

Se non ch' i' vi farò tristi e dolenti.

El PADRE: Tutta le robe loro egli han partite,

Mentre che noi di casa fummo assenti, A' poveri, ed è il vero quel che udite; Si son nascosti poi immantinenti Nel monte Celio, in una tana grande,

E stansi là con lor triste vivande.

Decio: Andate via, perche mi basta questo:

Quella morte c' han cerco, quella aranno. Egli han fatto un sapor ch' è sanza agresto;

Di fame nella tana si morranno.

Va tu col cavalier, su presto, presto; Nella gabbia gabbati resteranno; Va via; e tura quella bocca forte:

Questa è delle crudel la cruda morte.

El CAVALIERE a' Birri:

Su, Birri, chi vuol esser manovale? Va qua, tu piglia su questa barella.

Un Birro, chiamato CICOGNA dice:

Or to' se questa cosa è naturale!

El Cavalier risponde:

Pon giù, scempiato, cotesta rotella, Scigniti presto cotesto pugnale; E tu da qua: ti serbi la scarsella? Or arrecate calcina e mattoni.

Un Birro: Potta di Decio, e' mi crepan gli arnioni.

Mentre che murano, dice el CAVALIERE:

Ahi, Cicogna, sa' tu far l'agresto? Tu saperresti tener la cazzuola.

CICOGNA birro:

Io saperrei acconciar un capresto, E saperrêti impiccar per la gola.

El CAVALIERE:

Un caca sangue che ti venga, e presto. Tu rubasti ieri un carlin al Nocciuola; E credo ben che ci capiterai, E la benedizione co' piè darai.

Turata la buca si partono, allora viene dua cristiani, Teo-DORO e Ruffino, e, abbracciandosi insieme, TEODORO dice: O dolce fratel mio, hai tu sentito Quel c'ha commesso il crudo Imperadore? Malco co'suoi fratei s'era fuggito, E nascosto colà, pel gran timore; Gli ha fatto riturar la bocca e 'l sito: Di fame si morranno e di dolore: La morte ho scritto, e vôla qui lasciare: Potransi un di forse l'ossa trovare.

Ruffino risponde:

Dolent' a me! che per fuggir la morte, La morte egli han trovato tanto dura! O buon Gesù, perchè si cruda sorte Hai dato a chi ti serve con paura? O Signor di pietade, apri le porte, Chè 'l conservarci ci porge natura. O caro Teodoro, hai fatto bene: Partiâmci, chè star qui mi dà gran pene.

Partonsi; el CAVALIERE, ritornato, dice:

Non hai nessun che si ben t'ubbidisca; Che n'eschin mai non ci pensar un sogno; Bisogna che per fame ognun perisca. Quest'è quel ch'io nella mia vita agogno, Ch'ogni cristian per me vita finisca; Non è dover, ch'essendo Imperadore,

Maiestà degna, io ho fatto il bisogno:

Il nome mio sopporti disonore.

E' non par giusto, cari miei baroni, Ch' e' nostri antichi in questo abbin tirato Cotanto tempo, ed in tante stagioni; Se fussi inganno omai l' arem trovato; E quel che più mi dan vere ragioni Si è lo 'mpero che quei ci hanno dato: Da che 'l mondo questo Cristo noma, Lo stato suo diminuisce Roma.

E poi che cos' è egli un uom ch' è morto Straziato da' Giudei, prender in Dio? O cristian, voi avete pure il torto. S' i' vivo, il dirizarl' è il parer mio: E ch' i' lo possi far, i' mi conforto, Perchè verso gli Dei son molto pio. Mantenghimi pur Giove in vita e stato, Ch' al tutto de' cristian l' ho vendicato.

DECIO:

Un Capitano di Tarteria parla con altri Capitani, e dice: Sia la città chiamata titulo Tarteria:

Compagni, uscir pel mondo ci bisogna, Assassinar e rubar l'altre genti; L'animo mio sangue e roba agogna Predar, e sacheggiar, e per nienti Non istar più ch' e' ci sare' vergogna: La fame del predar m'assalta e' denti. Uscian omai de' nostri luoghi strani, E distendianci un po' in quel de' Romani.

Un ALTRO:

Questo mi piace, e sonti certo stiavo:
Facciam che 'l nome nostro senta il mondo.
Non è nessun di noi che non sie bravo,
E abbastanza a dar ognun al fondo.
Volentier il far mal, signor, cercavo,
Volentier la mia spada meno a tondo.
Contr' a' Roman si vuol presto n' andiamo;
Su, tutti e' lor paesi saccheggiamo.

Gorron con furia, e spoglion e rubon gente sottoposta a' Romani; dua scampano, uno va a trovar Decio, l' altro a Roma. Uno preso dice:

> Noi siam suggetti all'imperio romano, O gente tartara, Roma ci difende.

Il Tartaro: Però ti vo' impiccar com' un marrano, E vo' veder se Roma ti difende.

Il PRESO:

Oime meschin! ch'i' sie venuto in mano Di chi mai per pieta suo cuor arrende? Perdonami la vita, al men che sia.

Il Tartaro: Cotest' è quel di ch' io fo carestia.

Tornano inverso Baccarra con preda e prigioni.

Uno giunto a Decio dice:

Pace ti doni Giove e 'l forte Marte; Dio ti conservi, o magno Imperadore; Di Dacia, di Sarmazia e delle parte Di Tarteria ne vengo per tuo amore, Acciocche intenda come, per disfarte, Ne vien la Tarteria con gran furore; E ruban e saccheggian tuo paesi: Scampai solo io tra gli altri che son presi.

DECIO:

O ria Fortuna, quanto se' voltante! Quanto se' tu de' nostri beni avara! Che m' hai tù fatto? chi sarè bastante A sostener cotanta doglia amara? O Cesar, figliuol mio, quand' ero avante All'idolo di Marte, quanto cara M' era la pronta voglia degli Dei Ouali mi fanno dir or forte: ohmei!

Un Corriero gli porta una lettera del medesimo tenore, dal Senato, e dice:

Sacra Corona, dal Senato romano Mandato son, ed ho portato questa. Sappi che Roma per tal caso strano Turbata e scompigliata forte resta. Corso son sempre per monte e per piano, Riposo alcun non ha avuto mia testa, Acciocche tua corona presto il sapessi, E che presto tal fuoco tu spegnessi.

Letta la lettera, lo IMPERADORE dice:

Quest' è quel che speravo da te, Giove? Giove, e tu, Marte, quest' aspettavo io? Dopo ch' i' ho cotante strane nuove, E che 'l Senato chiama, figliuol mio, Sta su; piglia 'l baston, e con tue pruove Presto solderai gente, c' ho disio Con centomila in arme entrar in guerra, E 'n Tarteria gittar vo' giù ogni terra.

CESARE al Padre:

Padre e signor, ad ogni tuo volere In pace, in guerra sempre sarò teco. Banditor, per la terra fai sapere A' Persi, a' Medi, al Parto ed ognun Greco Ch' io soldo gente, e ch' i' vo' presto avere Centomila soldati in arme meco, Ch' io do sei paghe, quattro di danari, E l' altre d' arme, veste e buon ripari.

Fassi pubblicamente dichiarare,
Per parte dell'eccelso Imperadore,
Come vuol tosto gente assai soldare,
Innanzi sien sonate le vent'ore;
Centomila soldati vuol pagare

D' ogni nazione, o mezzano, o maggiore, Quattro paghe a danar, do' in panni e drappi: Ed io l' ho detto acciò ch' ognun lo sappi.

Comparisce gente armata, e Cesare dice al padre: O padre mio, già ogni cosa è in punto:

Vuoi tu sacrificar a' nostri dei? Egli è pur buon con Marte esser congiunto,

E schifar, se si può, e' punti rei.

Forse che no; e' m' han pur tanto giunto, DECIO: E tanta doglia han dato a' giorni miei. Andian pur via, uscian pur della terra, Chè mill' anni mi par d' esser in guerra.

Partesi, e va inverso Tarteria; e quegli di Baccarra, sentito il rumore de' soldati, un Capitano dice:

> L'esercito di Roma è già in paese Per vendicarsi; o gente fiera e forte! Arme, arme! presto, presto alle difese! Or s' ha combatter la vita o la morte: Or ne va il sangue vostro, e non le spese: Su, su, su' merli, e difendiam le porte. Aspetteren che combattin la terra? Gridate: Carne, carne! Guerra, guerra!

Entron nella terra tutti, e chiuggono le porte, e DEC10, giunto presso alla terra, ferma il campo, e dice:

> O forti cavalier, là è il nimico, Quell'è Baccarra, che debbe esser vostra; Ma state attenti a 'scoltar quel ch' i' dico: Nessun alla campagna esser si mostra; Quest' è perche costume è lor antico Di star nascosi, e non voler la giostra. Ma in un tratto cigneren la terra, E combattendo vinceren la guerra. -

O capitan, fate d'esser accorti Co' vostri fanti a piè di star a' passi, E' luoghi d' importanza date a' forti E que' che sappia ben schifar e' sassi, Se osserverete, non saranno morti, E se vinciano ognun allor s' abbassi; Li uomini d' arme e gli altri stradiotti Farem duo corna, e mai saren poi rotti.

Gli scoppiettieri sien primi a gittare A que' che dentr' alle mura staranno;

Se ne comincion qualcun' a 'mmazzare, Per la lor vita en un sacco staranno; A noi bisogna e' nimici guastare; Con questi modi mài ci vinceranno: Se non-rompiamo el campo a questa volta, Ma' poi ci fia la vittoria tolta.

E però, cavalier, nella battaglia Si vuol lasciar andar ogni paura, E far che la suo spada fende e taglia; Agli uomin forti la vita è sicura; Coperti siate di piastre e di maglia, E sempre vince chi molto la dura. Su, su, alla terra! o cavalier mie forti. E' Roman vendicate che son morti.

Appicconsi; ègli rotto il campo. Cesare ferito a morte, dice.

O padre mio, io son ferito a morte: Fa ch'io sia vendicato per tue mani. Oh fragil vita! oh misera mia sorte! Io non terrò lo imperio de'Romani.

Muorsi Gesare, Decio dice:

Oh dolce figliuol mio, oh! figlio forte! Chi t' ha ammazzato? oh traditor! oh cani! Tu sarai vendicato dal tuo padre. Aiutatemi, o mia romane squadre.

Fu ferito ancor egli a morte, e tornando inverso il figliuolo, l'abbraccia e dice:

Tu non se"vendicato, ed io son morto, O figliuol mio; ecco preso la terra. Quanto abbian ricevuto ingiusto torto Per non sacrificar a Marte in guerra! Or so il mio error senza conforto, E la morte con gran dolor mi serra. El sangue ch' io ho sparto de' cristiani, Han vendicato e' barberi e pagani.

Muorsi: e tolto via amendua e'corpi, e'soldati tutti ritornano al seggio.

Qui si fa transito da Decio infino a Teodosio imperadore cristiano, come richiede la storia de Sette Dormienti. Dice adunque Teodosio a sua Soldati innanzi che sia imperadore: Compagni cavalier, senza governo, Una casa va mal, non ch'uno impero; Ad un tocca di noi, se ben discerno Che di virtù sia robusto e sincero. Un dappoco signor è uno scherno A popol che sia grande, a dir il vero. Però chiamate un capo con cervello, E non guardate ch' e' sia brutto o bello.

Un CAPITANO: E di sangue reale, e di virtute,

Teodosio se' tu, senza mentire; Tu se' stato del campo la salute, Poiche quel volse fortuna fuggire.

UN CONTE: Le lingue nostre non saranno mute,
Anzi tuo laude sempre vorren dire;
Però d'accordo piglia la corona,

E Viva viva! gridi ogni persona.
E' soldati gridon: Viva, viva! e fannolo Imperadore, con

suoni di trombe ; e salito in seggio, dice:

E'si può ben a forza a un far male, Ma ben, se tu non vuoi, non è concesso: Chi di sè stesso è micidiale
Che si dogga di Dio non è permesso.
L'amor, inverso l'uom, di Dio è tale
Che umanarsi ha voluto se stesso;
E per pietà, del ciel ci ha dato il regno,
Se di Cristo vogliam portar il segno.

Oh! insensate menti de' mortali, Che tanto ben in don non ricevete; Oh! mia antecessori stolti e mali, D' adorar Giove che premio n' avete? Aver morto e' cristian cotanti e tali, Ditemi un poco se voi ne godete. El ben che Dio vi dava no 'l volesti, Del diavolo e' miracoli credesti.

Onde, cavalier mia fedeli e buoni, Po' che m'avete fatto Imperadore, Vo' che pigliam questi celesti doni, E che si adori Cristo per signore; Perche gli è Dio, acciocchè ci perdoni Degli'altri antecessori el grave errore, Non vo' se non di Decio e' gravi danni Dette a' cristiani gia son dugent' anni.

Lo Siniscalco: O cristianissimo e devoto signore; Per tutto fa che s' adori Jesu. Chi può negar che non sia 'l creatore? Fa che gl' idoli non si adorin più; Le croce sien per tutto, imperadore; Quest' è di tuo corona la virtù. Quando le cose nuove sopravvengono, L' antiche e' savi già più non ritengono.

### Lo IMPERADORE:

Grata cosa, per certo, è suta questa, Che la corte acconsenta al mio volere. Però va, scalco mio, con voglia presta, E gl'idoli per terra fa cadere; Poi, su quelle colonne, e tu v'annesta La croce, che a ciascun possin piacere: Contra'l stimol non è buon calcitrare: Iddio vuol vincer, perchè lo può fare.

## Lo Scalco va a' sacerdoti, e dice:

Su, su, preti, per terra gitterete L'idol di Marte e tutti gli altri Dei. Che state voi a far? Vo'toccherete Qualche mazzata, e poi direte: ohmei!

#### UN SACERDOTE:

Che di'tu, valent'uom? Come? rompete Gl'idoli nostri? Fuor di te, tu sei.

Lo Scalco con un bastone getta gl' idoli di Marte per terra, e mettevi una croce, e dice:

Fuor di te sara' tu con Giove'e Marte, Con tuo pianeti, caratteri e carte.

UN SACERDOTE: Oh! sciagurat' a me! noi non areno
A'mmazzar più de' castroni e de' buoi,
Stenterillo, stenterillo fareno,
E' preti stenteran co' figliuol suoi:
Vigilie sanza festa cantereno,
Oh schericati! oh ladroncegli a noi!
Vedi che Cristo ha vinto! Al men che sia,
Mi facessin prior d' una badia!

Lo Scalco si volta a' suo famigli, e dà loro delle croce, e dice:

Togliete queste croce, e per le porte

Della città pur presto l'appiccate:

Non ne va or, come suole, la morte;

Andate via, e tosto a me tornate. E voi non vi dorrete di tal sorte, O sacerdoti, se Jesù adorate.

E' SACERDOTI:

Se si guadagna nulla, noi el fareno E, come Marte, ancor lui servireno.

· Scalco:

Chi l'altar serve, d'indi ha aver il frutto: Quest' è conveniente, e ben l'arete: Io ho di voi cavato buon construtto, Però governator ci resterete; Lo imperador ragguaglierò del tutto, E quel comanderà, quel voi farete.

UN SACERDOTE:

Volentier, Signor nostro: andate sano;
Buone novelle, poi che noi restiano.
Lo Scalco co'sua famigli si parte.

Dua dottori eretici parlano, uno chiamato Tiburzio:

Domine reverende baccelliere, Habeo sillogisme calculatos, Quæ resurrectio non facit mestiere, Non potest natura facere renatos: Ego tel probo ratione pere, Che se fracide sunt et manducatos Et reciutos, nunquam diventabunt Quales nos in mercato comperabunt.

CIRILLO, secondo eretico:

Habeo venticinque rationes,
Domine magister cathedrante,
Sconfondibiles omnes papacchiones,
Magistros reggentes omnes disputante;
Plato, Aristotilè, Paphiriones,
Averrois mihi tuttos adiutante;
Andemus, ergo, et sconfondiamus quegli,
Et postea faciemus a' capegli.

Vanno, e truovano dua fedeli; dice Cirillo:

La nostra carità, la nostra fede

La nostra carità, la nostra fede Ci ha fatto a vostra reverenzia gire, Acciocchè chi superchio di Dio crede, Alluminato non s'abbi, a pentire; Troppa aspra cosa a chi spera mercede Di sua fatica è'l suo premio disdire; Però il creder voi risuscitare Tiburzio:

Sara in vano all' ultimo aspettare. L' ordin della natura, udite questo,

Non può un morto alla vita ridurre; El gran filosofo ci sarà per testo; La privazione ad abito condurre Non può natura ne tardi ne presto, Ne mai Iddio a tal caso soccorre; Onde bisogna che crediate a noi, Quantunque no, non si farà per voi.

Un fedele, chiamato FAUSTO:

La fede è creder quel che l'uom non vede; E'l creder solo quel che da natura
Senso si chiama, ma non pura fede.
Non può del Creator la creatura
Perche e quando e come Iddio procede
Saper, perche non v'entra coniettura.
S'Aristotil no 'l crede, i' lo cred'io:
Se non lo fa natura, e' lo fa Dio.
Mi maraviglio di vostra nequizia,
E'buon cristian tentando suvvertire,
Mostrando pietà, aver malizia!
Queste son cose da non le patire,

Tiburzio e Cirillo gli vanno addosso, e azzustansi; e dice Tiburzio:

Ma cercar di punir vostra tristizia, E farvi coram populo ridire.

Tu ci di'villania, di ladro figlio! Con le mie man ti caverò il ventriglio.

Partonsi, e Fausto col suo compagno ne va allo Imperadore, e dice:

> Cristianissimo e pio Imperadore, La verità partorisce nimici; Difendendo la fede e'l mio signore, Stati battuti sian; non come amici, Tiburzio con Cirillo seduttore, Di vizi e di tristizie assai felici, Disputando la resurrezion de' morti, A noi tuo servi ci han fatti gran torti.

TEODOSIO:

Scalco, sta su, fa tosto ragunare Chiunche a Costantinopol è sapiente; I' vo' far questa cosa disputare, I' vo', s' i' posso, quietar la mia mente. Veggo la fè del mio Dio lacerare; Non vo' co' tristi esser più paziente; E voi, cari fratei, qui aspettate; E con vostre ragion la dichiarate.

SCALCO:

Su, Teologi e Filosofi, alla corte, Teodosio vi vuol un po' parlare, — E che meniate ogni uom di vostra sorte, Perchè s' ha di gran cose a disputare.

SIMPLICIO, teologo:

A' piacer vostri siamo in vita e 'n morte; E' può di noi dispor quel che gli pare: El disputar fu sempre l'arte nostra. Andian, che sua corona amor ci mostra.

TEODOSIO a' giunti:

La cagion ch' i' v' ho fatto ragunare È ch' i' vo' intender vostra opinione, Se credete ch' abbian a suscitare; Ciascun dimostri sua buona ragione. I' vo' questa resia oggi fermare.

SIMPLICIO:

Sacra corona, il Filosofo pone Ch' un cieco il lume riaver non possa: Quanto più quei c' han perduto l' ossa!

FAUSTO, fedele:

Sta saldo, chè tu parli scioccamente: Aristotil non sa sopra natura, Della possa di Dio non sa nïente. Io ho di te forse una gran paura!

SIMPLICIO:

Iddio con la natura mai dissente. Se Cristo trasse della sepoltura Lazero morto, e quel rimesse in vita, Non s' era carne dall'ossa partita.

Se san Pier suscitò un che dieci anni Giaceva morto, e' v' eran salde l' ossa; Credete, Imperador, che questi panni Conoscon ben quant' è di Dio la possa.

FAUSTO:

Se la conosci, perchè la condanni? Perc'hai così la coscienzia grossa?

SIMPLICIO:

Non sai che 'l poco per nulla si stima? Se tu vuoi disputar, va, studia prima. Signor, quando l' uom tira, e che sie solo, Non si dê'troppo l' uom maravigliare; Ma vedi, quanti dotti, e quanto stuolo Di filosofi, che san sgrammaticare! Ancor, se vuoi, farò presto, in un volo, Altrettanti di noi multiplicare.

Lo 'MPERADORE :

Sie col malanno Dio dia a tutti quanti; Levatevi di qui, presto davanti.

Partonsi tutti, Lui s'inginocchia, e dice a Dio cosi:

O grande Iddio, per la tua gran potenzia
Resurger credo come tu surgesti,
Ma l'iniqua degli uomini scienzia
Deprava e' miracol che facesti.
Mostra, ti prego, vana lor sentenzia;
Pel sangue, Jesù mio, che tu spargesti,
Voglia, Signor, tanta resia spegnere,
E la tua fede e tua gente difendere.

Spogliasi la veste, e vestesi cilicio, e dice:

Non vo' più queste veste in dosso avere, Ma di cilicio sien le veste mia: Non vo' più nel real seggio sedere, In terra vo' che la mia stanza sia: Non vo' piacer nè sentir nè avere, Le lacrime e' sospiri il piacer fia; Fin che Jesù esaudisca mio cuore Penitenzia vo' far di tanto errore.

Ora un CITTADINO efesiano va al monte Celio, e dice aì Guardiani di bestie che suonin qualche cornamusa:

Dio vi guardi, vergai; u' son le vacche?

EL PASTORE: O oste nostro, tu sia il ben venuto:
Elle son là dal poggio mezzo stracche
Per questo caldo, chè han tanto pasciuto.
Io ho di cacio già ben diaci sacche;
Ma m'è un caso strano intravenuto:
L'altrieri rovinò una capanna,

Non ne rimase in piè pure una spanna. El Cittadino: Ecco e' danari; i' voglio in questo die

Che tu la facci presto racconciare.

EL PASTORE: Oste, i' la vo' far rimurar quie,
E' sassi della tana i' vo' cavare.

Che te ne pare?

L'OSTE: A me ne par che sie.

Il Pastor disfà la buca murata de' Sette, e dice:

Veli! come egli è agevole a disfare! Egli è cent'anni o più che la si fene.

L'OSTE: Egli è più di dugen cinquantatrene.

EL PASTOR: I'l'ho disfatta in men d'un quarto d'oncia.

Vatti con Dio, chè la sarà buon' opra. L'OSTE: Ma dimmi un po' : non ci bazzica il Boncia?

EL PASTOR: Gli è faticante, e non è car, sozzopra.

Dammi cen' soldi, se già non ti sconcia;

Farò murar, e che presto se cuopra.

L'OSTE: To'qui, fa' fatti. I' vo' andar a Cafaggio. El Pastor: Te porterò poi 'l tuo cacio di maggio.

Destonsi e' Sette Dormienti; Massimiano a' frategli dice:

Cari frategli il sonno ci ha gravati, In questa notte non mi son ma' desto. Or i' conosco che sian tribolati, E che Decio ci dè' cercar per resto. I' vo' con questi panni, c' ho scambiati,

MALCO:

I' vo' con questi panni, c' ho scambiati,
Andar per pane, e qui tornar pur presto,
E saperò se Decio è ritornato.
Fate orazion che torni in questo lato.

Vestesi una veste da mendico, ed esce della tana, maravigliasi de'sassi, ma va inverso la terra, e giunto alla porta, dice:

Sarei mai, meschin, fuor di me stesso? I' veggo qua la croce esser per tutto, I' sogno? Mai no, i' son pur desso.
O Dio! d' onde procede tanto frutto?
Non riconosco questa porta; appresso Qui era un lago, ed or ci vegg'asciutto;
Non ci conosco cosa che ci sia:
Ritornar voglio a' fratelli mia.

Ma i' vorrei pur prima comperare E' pani c' ho promesso a' miei frategli. Egli è qui un fornaio, i' voglio andare, E comperarne, chè mi paion begli.

Accostasi. Dice un uomo, come quel che aveva parlato con dua suoi amici:

E in effetto, e' buon cristian son quegli Vol. II. 32 Che la vita di Cristo usan servare, Sempre far bene, e'n vita patir male; Cosi di questo mondo in ciel si sale.

Dice Malco maravigliandosi:

Che vuol dir, cittadin, che ier nessuno
Ardire aveva di nominar Cristo?

Un gli risponde:

Di Cristo ieri e l' altro parla ognuno.

MALCO: La città d' Efeso avete voi mai visto?

Questa, nè mai ne dubitò niuno. C' hai tu, che se' si sbigottito e tristo?

Malco: Io non ho nulla: fatevi con Dio In qual mondo i' mi sia, i' no 'l so io.

Va al fornaio, e dice:

Dammi del pane, ed ecco qui danari.
Un FORNAIO a l'altro:

Veh! che monete colui cava fuora! Trovat' ha or d'imperador avari.

MALCO, sentendo costui dire: Imperador: pauroso di Decio,

dice: Deh! non volete, fratei mia, ch' i' mora, Deh! non mi date a Decio, frate' cari;

Togliete il pane e le monete ancora.

Coloro, vedendolo temere, lo pigliano Tu ci dirai dove tu gli hai trovati,

D'onde gli hai tu, donde gli hai tu rubati.

Tacendo, per paura, Malco, e non sapendo che si dire, coloro lo legono, e menonlo per la strada, e un di loro dice: Se tu c'insegni, noi terren segreto,

E lascierênti a tuo casa tornare.

Un, per la via, domanda quel che gli ha fatto: C'ha fatto? perchè è così mal lieto?

Un FORNAIO gli mostra le monete, e dice:

Tesori antichi egli ha'vuto a trovare, E non ci vuol dir dove, e stassi cheto; Ma io gliene farò ben confessare. Andate là; meniamolo al Prefetto:

Gli ha forse con cotesti altro difetto.

Voltasi a Malco: Sicche, tu non vuoi dir d'onde gli ha'avuti?

Per forza, a duo partiti lo dirai.

Malco: Meschino a me! I'me gli ho posseduti;

Da casa di mio padre gli recai.

Risponde: Dugent'anni e, o più, ch' e'son battuti;
E tu dal padre tuo, si gli averai.
Venite meco; noi gliel faren dire:
Di sua ostinazion s'ara a pentire.

Giugne QUESTO TALE al' Vescovo ed al Prefetto, e'quali sono insieme, e dice:

O Monsignore, e voi, degno Prefetto, Un giovan c'è, c'ha trovato tesoro: Le monete che gli ha, mostran l'effetto Ch'e'n'ha degli altri, e forse di molt'oro; Venir l'ho fatto innanzi a tuo cospetto; Vello colà nel mezzo di coloro: Forse che questo a voi più s'appartiene.

MARTINO, vescovo:

E gran mercè! ha'fatto molto bene.

Seguita, e dice a Malco:

Vien qua, e dimmi il ver. D'onde l'ha' avute Queste monete? dove l'hai trovate?

Malco: Non l'ho trovate, ma l'ho possedute Dal padre mio.

Il Vescovo:

Tu di' la falsitate.

Dugent'anni è, o più, ch'e'son battute. Alla corda dirai la veritate.

Malco: Domandatene tutti e' mie parenti. El Vescovo: Le monete dimostron che ne menti.

Antipatro, prefetto:
D'onde se'tu?

MALCO:

I'son Efesiano.

Se questa è essa, a me la non pare.

ANTIPATRO: Come ha nome tuo padre?

MALCO: Turiano.

A me par'egli antico e molto strano, Ma tu lo fingi sol per iscampare. Se tu di''l vero, fallo qui venire, Se no, con gran tormenti te'l fo dire.

ANTIPATRO: Non senti'più tal nome nominare;

Queste monete son antiche assai, Nel tempo che fu Decio imperadore. 'nnanzi a tuo padre tu nato sarai.

MALCO, in ginocchione:

Tutti vi vo'pregar per quello amore

Che voi portate a Dio, che oramai Caviate me del mio strano dolore. Decio imperador dovè cercarci,

Fatto ha di noi sol per ammazzarci.

E fummo sette, che ci sian fuggiti Dalla suo faccia, per fuggir la morte; Nel monte Celio poi ne siamo giti. Ma, padre, i'mi stupisco molto forte, Che tutti e' conoscenti son partiti; Non riconosco ne mura ne porte. Venite, mostrerovvi e'mia compagni.

El Vescovo: Non posso far, Prefetto, ch' io non piagni.

Quest'è gran cosa, o Antipatro mio; Per la dolcezza non posso parlare. Andiânne, figliuol mio, chè ho disio Di veder quel che Dio ci vuol mostrare.

ANTIPATRO: La resurrezione, al parer mio, El buono Dio ci vuol certificare.

Giunti al monte, dice MALCO:

Aspettate, e'verran senza dimora. O fratei mia, uscite presto fuora.

Venuti fuora, el Vescovo gli abbraccia e bacia. Il PREFETTO ricoglie la lettera de' dua cristiani, la quale era in terra, e dice:

Questa scrittura così suggellata
De'contenere in sè tutt'il tenore.
El Vescovo: Tra questi sassi forse l'hai trovata?
Non la toccar, ch'i'vo'lo 'mperadore
Presente sia, chè l'ha desiderata;
Va, tu, cavalca presto un corridore,
E porta a Teodosio questo fatto;
E di'ch'e' venga, e che sia qui in un tratto.

El Vescovo seguita:

Santi fratei, la divina bontate,
Per sua pietà, per voi ci ha alluminati;
Per voi si spegnerà la falsitate
Di chi crede che non siàn suscitati;
Ringraziam sempre la sua maiestate
Che 'n questo tempo appunto v' ha destati.
Ciò che si fa, lo fa il magno Signore:
El dormir vostro spegne tal malore.

El MANDATO, giunto, dice:

Felice Teodosio, il pio Signore In Efeso dimostra il suo potere. Quando viveva Decio Imperadore Sette cristian, per non far suo volere, In una tana entrorno per timore. E fin qui, senza mangiare o bere, Son vivi, come tu potrai vedergli, Se con prestezza visiterai quegli.

TEODOSIO:

Ha'me esaudito, Jesu mio giocondo?
La tua misericordia è infinita!
Or son contento stare più nel mondo
Po' che tal grazia m' è stata esaudita.
Troppa scienza manda l' uom al fondo,
Se con la fede non è ben munita.
Andian, Baroni, a veder tal mistero;
Quest' è de'grandi il maggior desidero.

Giunto, il Vescovo si gli fa incontro, e baciandolo, dice:

O defensor della fede cristiana,

Ecco quei che fuggirno Decio rio;

Sarrati sono etati in questa tana

Serrati sono stati in questa tana,
Come tu vedi; per grazia di Dio,
Senz' alcun cibo, con quiete umana;
Per satisfar al nostro gran desio
Iddio gli ha desti, ed abbiam qui trovata
Questa scrittura così suggellata.

TEODOSIO:

Quant' allegrezza nel cor i' mi senta Le lacrime lo posson dimostrare; Focoso di Jesu il cor diventa, O padre mio, per tal cosa pensare; La si vuol legger, e che ciascun senta; Quel che v' è scritto si vuol dichiarare; Però leggete, acciochè ognun intenda, E che la fede al buon Jesu si renda.

El Vescovo legge:

L'anno primo di Decio Imperadore, In Efeso venuto per ispegnere El nome di Jesu nostro Signore, Come potette per spie comprendere, S'eran fuggiti qui per gran timore Sette cristian, per sua vita difendere: Come lo seppe fece qui murare, Acciò per fame avessino a mancare.

El nome lor si fu Massimiano,
Malco e Giovanni con Serapione,
Dionisio, Costantino e Marziano.
Dopo mie pianti e mia gran passione,
Scrissi tal morte poi a mano a mano,
E'n questo mur la missi, per cagione
Ch'un tempo si trovassin l'ossa loro:
E fu'chiamato il cristian Teodoro.

Lo 'MPERADOR, con braccia aperte gli bacia e abbraccia, e dice:

Cosi, santi frategli, vi veggh' io Come vedessi Lazer suscitato!

Massimiano: Credi, o Teodosio giusto e pio,
Che per te quest' è stato riserbato
Acciò che creda, come vuole Iddio,
Che può c'ogni uomo sia risuscitato.
Vissuti siamo senza cibo alcuno,
Acciò che vita eterna creda ognuno.

Ma perchè da natura ha ognun morte, Però convien d'esta vita partire; Fuggir mai non si può l'umana sorte; Per noi si fa questa luce finire, E per pietà veder del ciel le porte, Le qual'ci han fatt' indugio pel dormire. El ciel ci chiama, e volentier n'andiamo:

Restate in pace, che noi ci moiamo.

Teodosio, vedutogli cadere morti, s'inginocchia, e dice

Con quelle forze, che nel cuor mio sono,

Ti ringrazio, Signor eterno Iddio;

De' mie peccati ti chieggo perdono;

Presto venire a te arei disio,

E vederti potente nel tuo trono,

Poichè arò tal resia dato in obblio.

Laudiamo insieme questi martir santi

Con prieghi, orazion ed inni e canti.

El Vescovo, l'Imperadore ed il Prefetto, in processioni, cantono cosi: Vo'con gli Angeli beati,
Santi martir, vi starete,
E Jesu sempre vedrete

Con suo Santi immaculati.
Chi vuol gaudio in se sentire

Si nutrisca nella fede; Chi vuol certo 'l ciel fruire, Ogni cosa di Dio crede; Colui è del ciel erede, Che secondo fede vive, Chi senz' ella pur iscrive Sonsi sempremai ingannati.

Vadi a terra ogni resia, Perch' abbiamo a suscitare; Chi lo crede salvo fia; Non si de'più disputare. Chi vuol sua alma salvare, Creda in Dio onnipotente; Chi a' suo vogli' acconsentire Saran scritti tra' beati.

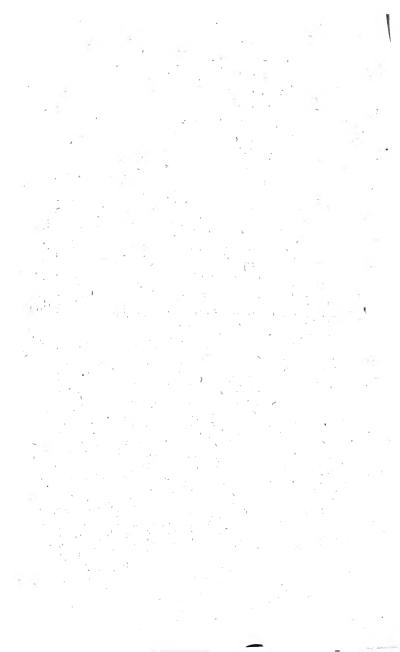

# RAPPRESENTAZIONE

DI

# SANTO ONOFRIO

DI M. CASTELLANO DE'CASTELLANI.

L' edizione da noi esemplata è la seguente:

— Rappresentatione di santo honofrio composta per mess. Castellano Castellani. S. n. ma del princ. del sec. XVI. di 8 carte, con fig. sotto il tit. In fiae vi è il segno de colubri con le iniziali AA.

Altre edizioni sono le seguenti:

- In Firenze nel anno MDLIIII del mese di marzo, In-4, di 8 c. con 2 fig.
  - In Firenze nel anno MDLVIIII. In-4 di 8 carte con 8 fig. L'Allacci ricorda un' altra ediz. di Firenze, 1559 in-4.

## L' ANGELO annunzia:

Salute sia di quel che mai non erra E della madre sua fonte d'amore.
Volendo al vero ben tirar chi erra
E muover per esemplo il peccatore,
Di santo Onofrio la sua aspra guerra
Vedrem, che vinse ogni mondano errore;
Se voi attenti col cuore starete
Sua vita e morte a pieno intenderete.

Santo Onofrio da sè dice:

Quando io penso, Signor, la vita vostra

Da quanti affanni circundata sia,
Parmi vedere in questa mortal giostra
Un fuoco che mi strugghi tuttavia:
Questo mondo bestial ognor mi mostra
Davanti agli occhi la miseria mia:
Però meglio è da lui farsi lontano
Che perder senza frutto il tempo invano.

Ora dice di volersi far romito:

Starsi nel bosco in vita solitaria E contemplar di Dio la sua grandezza So che non tanto lo intelletto svaria, Ch'ogni amor passa la divina altezza; E se la opinione in questo è varia, Un tesor piace quanto l'uom l'apprezza; Però disposto son prender partito: Andare all'ermo, e vo'farmi romito.

Santo Onofrio va a trovare il suo Abbate e dice:

Padre benigno, io son venuto a voi, Come figliuol, per aiuto e consiglio, Perchè io conosco che 'l pentir da poi Non giova all'uom che vuol fuggir periglio; E perchè io temo assai de'lacci suoi, 'l Questo partito, a voi piacendo, piglio D'andare all'ermo, e vo'romito farmi, Se grato vi sarà licenzia darmi.

Lo ABBATE risponde:

Figliuol, che mi di'tu? non sai tu quanto Piace all' eterno Dio questo bel frutto? Qui si fa l'uom devoto, umile e santo, Qui si disprezza il mondo e 'l vizio brutto, Qui s' acquista di gloria il primo vanto, Qui si da l'uomo a Dio, servendo, tutto, Qui la religion si esalta e cresce, Chè il monaco è come nell'acqua il pesce.

Santo Onofrio risponde all' Abbate e dice:

Se non v'incresce, padre, l'ascoltarmi Spero del mio desio farvi capace: La cagion che mi fa romito farmi È un caldo pensier che drento giace: Non cerco dal convento discostarmi

<sup>1</sup> Sottintendi: del mondo, o del demonio.

Per voler più riposo o maggior pace, Ma per macerar meglio il corpo mio, Chè nulla può trovar chi perde Dio.

Seguita santo Onofrio laudando la vita contemplativa:

Piacque di Marta al Signor l'esercizio Posta per dimostrar la vita attiva; E perchè ella è mezzo a fuggire ogni vizio Così d'ogni dolor la mente priva; Ma Maria ch'era intenta al degno ofizio Della vita moral contemplativa, A questa dette di virtù la insegna, Come vita suprema, eccelsa e degna. Padre, io vorrei questa vita seguire

Padre, io vorrei questa vita seguire Con tutto il pensier mio, quando a voi piaccia.

Lo ABBATE risponde:

Figliuol, nutrirsi d'erbe e mal dormire Sol a pensarlo, ogni mio senso adiaccia.

Santo Onofrio dice:

Compensa Dio la pena col martire: Tale spera fortuna, e vien buonaccia: Non fa mal quelch'è mal, ma quel che nuoce: Iddio volse per noi morire in croce.

Lo ABBATE risponde:

Io veggo in te, figliuol, tanto fervore Ch'io non ti posso negar la licenza.

Santo Onofrio dice:

Io ti ringrazio, o benigno pastore, Che sempre fusti un vaso di clemenza.

Ora chiede la benedizione:

La tua benedizion con tutto il core Io t'addomando, in questa mia partenza.

Lo ABBATE risponde:

Egli è ben giusto, o dolce figliuol mio: Benedicati in ciel lo eterno Dio.

Santo Onofrio si parte per andare al deserto, e mentre che va dice: Quando io penso, Jesú, che tu se' Dio

E io tua creatura, io vengo meno:
Tu verbo eterno, immaculato e pio,
Io sterco e puzza mortale e terreno:
Tu sei nimico del peccato rio,
E io di vizii e di bruttura pieno;
Però, dolce Jesu, guidami a porto,

Chè senza te ogni diletto è morto.

Mentre che santo Onofrio cammina pel deserto, due fanciulli parlando insieme, l'uno dice all'altro:

Compagno mio, voglianci noi far frati, E lasciar questo mondo a chi lo vuole?

El secondo risponde: Or che tu t' hai tutti e' danar giucati Però lo stare al mondo sì ti duole.

El PRIMO dice:

Non vedi tu che gli è pien di peccati, Nè mai trovar riposo in lui si suole?

El secondo risponde:

Dè, non mi tôrre il capo, ladroncello: Frate si fa chi ha poco cervello.

El PRIMO dice: Tu non debbi dir questo al confessoro, Chè io so che ti dare' la penitenzia.

El SECONDO risponde:

Non mi far dir tutti e'difetti loro, Ch'io non ci posso aver più pazïenzia.

El PRIMO dice:

E' tengon pure il corpo in gran martoro, In digiuni, in vigilie, in penitenzia.

El secondo risponde:

Si, quando in coro in orazione stanno: Ma al refettorio ognun v'è saccomanno.

El PRIMO dice:

El PRIMO dice:

E' vivon pur con molta disciplina, E uson solo una carpita a dosso. 1

El secondo risponde:

Tu non gli vedi intorno alla cucina, Come gli scuffian 2 bene un cappon grosso.

E' dicon pur l' offizio ogni mattina, Nè mai senza licenzia alcun s'è mosso.

El secondo risponde:

Sai tu perchè gli stanno in orazione? Per mantener di fuor la devozione.

Se non fussi, fratello, il mondo rio El PRIMO:

<sup>1</sup> Carpita, è coperta da letto di panno grossolano; ma forse qui è per panno da coprirsi in genere. Scuffiare, vale Mangiare ingordamente.

E' si farebbe frate molta gente.

El SECONDO: Tu vuoi pur ch'io ti dica il pensier mio?

Non è un primo frate che si pente.

El PRIMO dice:

Se non fussi piacer servire a Dio Ognun se n'uscirebbe prestamente.

El secondo risponde:

Sai tu perchè vi stanno e' nuovi pesci? Per non esser chiamati fra'riesci.

El PRIMO dice:

Per certo tu hai il diavol nell'ampolla : Cotesta ipocrisia troppo t'inganna.

El SECONDO risponde:

Tu credi per vedere una cocolla O una capperuccia, aver la manna.

El PRIMO: Guarda che gli hanno dal papa una bolla Che guai a quello che lor vita danna.

El SECONDO: La verità, fratello, io non la celo:
A Roma per danar s' arebbe il cielo.

El PRIMO dice: Ai tu perduto e' sensi e la ragione, Che tu non pensi, cieco, al tuo peccato?

El secondo risponde:

Peccato ho io quando scuffio un cappone Con qualche gentil vino accompagnato?

El PRIMO dice:

El cervel ti va pure a processione: E'sarà buono darti vinto il piato.

El secondo risponde:

Io son per dirne infino a domattina, Chè io gli farei, potendo, in gelatina.

El PRIMO dice:

Volendo pur questa vita provare Dove ti par la regola migliore?

¹ Intendi, probabilmente per non esser chiamati (rati sfratati: Fra'riescil. Scherza sulla parola riescire. Chi essendosi fatto frate ed entrato in convento non ne volesse poi saper più nulla en' escisse o riescisse, potrebbe esser chiamato fra'riesci. Questo è il senso più probabile e adattato a questo luogo: tuttavia è da ricordare un modo presente e vivo della voce riesci che potrebbe anche appropriarsi al caso nostro. Oggidi in Firenze, quando taluno si pone a fare una cosa che non sa come andrà a finire, se riescirà bene o no, si dice: è un riesci (o volgarmente: un riusci). Nel nostro passo si potrebbe intendere che taluni si fanno frati non per vocazione ma per speranza di trovarsi bene, e benche poi non piaccia loro la vita monastica, e' vi stanno perchè non si dica che ci sono entrati alla cieca, seuza riflessione, sperando che loro riescisse bene.

El SECONDO risponde:

Alla Certosa si suol trionfare E farvisi erbolati da signore.

El PRIMO dice:

Io vo' digiuni e penitenzia fare, E osservar quel che dira il priore.

El secondo risponde:

Se tu hai pur cotesta fantasia, Truova un che vi ti faccia compagnia.

Torna la istoria a santo Onofrio che camminando pel diserto dice:

> Io son, dolce Jesu, si stanco e lasso Che a gran fatica mi sostengo in piè; Senza te non si muove in terra un passo: Però, dolce Signor, soccorri me: Vuole il servo di Dio sempre star basso: Però la fede mia è tutta in te: Guidami a porto, o benigno Signore, Chè senza te ogni soccorso muore:

El DIAYOLO vestito da romito apparisce à santo Onofrio, e

Dove vai tu, figliuol, così soletto? Chi t' ha condotto in questo bosco scuro? Ài tu perduto il don dell' intelletto? Un lupo appena qui si tien sicuro.

Santo ONOFRIO risponde:

Benigno padre mio, io vi prometto Che il camminare a piè m'è molto duro.

El DIAVOLO dice:

Io tel credo, figliuol, che la eta verde Il senso natural talvolta perde.

Posati meco qui, figliuolo, alquanto, Non entrar dentro in questo folto bosco.

Santo Onofrio risponde;

Ubbidir voglio al tuo precetto santo: Benchè arrogante sia, io mel conosco.

¹ Erbolati da signore. L'erbolato è una specie di torta fatta con varie erbe. Quel da signore, val in questo caso quanto Eccellente, Squisito; si usa-anc'oggi a denotar cosa ottima; perfetta, comoda; cosi: questó è uno stare, un mangiar da signore.

El DIAVOLO trovando da mangiare dice:

De' tuoi affanni e' mi rincresce tanto: Però, figliuol, per carità ti posco Che meco in pace riposar tu voglia, Chè d'ogni uman piacer la fame spoglia.

Chi ti dette, figliuol, si stran consiglio A venir qua tra' lupi ad abitare?
Tu non sai ben quanto affanno e periglio Sente colui che vuol romito stare:
Ritorna indietro, omè, benigno figlio,
Non ti lassar dal demonio ingannare;
La sposa tua fu la religione,
E or cerchi, figliuol, la dannazione.

Santo Onofrio risponde e dice così:

Che mi dite voi, padre? io mi parti' Per acquistar maggior tesoro in cielo: Se Cristo in croce per mio amor mori, Perchè debbo fuggire il caldo e 'l gielo?

El DIAVOLO risponde:

Ome, figliuol mio, non dir cosi: Ciò ch'io ti parlo io tel dico per zelo: Ricordati del voto che facesti, Se vuoi che la sua grazia il ciel ti presti.

Santo Onofrio conoscendo che questo era il demonio dice:

Certamente tu sei il lupo rapace, Demon perverso, maladetto e rio; Questo disegno tuo sara fallace, La mia speranza è tutta ferma in Dio: Non creder col tuo diaccio la mia brace Spegner, nè violare il corpo mio: Spegni, dolce Jesu, tanto furore, Chè ogni servo ubbidisce al suo signore.

El demonio sparisce, e santo Onofrio si parte dicendo:

Dimmi, dolce Signor, non sei tu mio?

Io so pur che 'l mio cuore arde per tutto:
Ome cieco e infelice, che dico io?
Non fusti tu per mio amor destrutto?
Quando io penso, Jesu, che tu sei Dio
Ogni mio gaudio si converte in lutto:
Perch' io non so qual don sia tanto grande
Che mezo sia a si dolce vivande.

Uno ANGELO apparisce a santo Onofrio, e confortalo dicendo:

Salute, fratel mio; Dio ti dia pace: Idio mi manda a te per tuo conforto: Uno amor cordïal troppo a Dio piace, Però chè per amor volle esser morto. Tu hai fuggito le pompe fallace Per giugner con salute al divin porto. Non dubitar, cammina con disio, Chè nulla può temer chi serve Dio.

L' angelo si parte, e santo Onofrio dice:

Ome, quanta dolcezza il mio cor sente!

Nulla non truova chi da Dio si parte:
Oh quanto gaudio ha l'uom che ben si pente
E segue Dio con ogni industria e arte!
Destati adunque, o sorda e rozza mente,
Spezza del mondo le vele e le sarte:
Se Dio è teco, e che più dolce stato
Che servire al Signor che t'ha creato?

Santo Onoffito giugne al luogo dove lui si vuole posare, e dice cosi: Quanti cerri, ginepri, abeti e faggi

Surgono al cielo in questa valle ombrosa!

Surgono al cielo in questa valle ombrosa!

Non può qui el sol co' sua cocenti raggi

La terra offender mai, tanto è nascosa!

E' verdi bronchi e gli animal selvaggi:

Ride fra' folti prun la bella rosa:

Questo fia el luogo e la capanna mia;

Soccorri il servo tuo, dolce Maria.

Torna la istoria a certi malandrini che vogliono ire alla strada, e uno di loro dice: Branca, che fai?

El Branca risp. a Carpigna: Dè, non mi tôr la testa,
Che io roderei s' io potessi la croce.
E tu, Carpigna, che fai monnaonesta?
E' par che tu non abbi lingua o voce.

CARPIGNA risponde:

Quando la borsa mia non mi fa festa E'non è turco di me più feroce; Ma ecco il Cuccodrilla e Bertuccione: El diavol vorrà ire a processione.

<sup>1</sup> El diavol worrà ire à processione, Vuole avvenire qualcosa di grosso, di straordinario.

E' MALANDRINI vengono cantando questa canzona:

Piglia il tempo come va: Vita lieta e buona cera:

Questa gente poltroniera Si vuol farne proprio dadi, E vedrem quel che sarà.

Danar venga, e sia che vuole:

Frati, preti, ognuno al fondo: Buona vita e star giocondo, Zara a tutti e sia che debbe,

Chè ogni cosa al fin morrà.

Rompi, straccia, e taglia, e spezza Carne, nervi, polpe e ossa: Suona, tocca, odi la grossa? Pissi pissi, e bolli bolli: <sup>1</sup> Forse un tratto finirà.

E' malandrini si scontrano in certi loro compagni, e il CAR-PIGNA, dice:

Buon di; dove n' andate?

CUCCUDRILLA risponde:

Alla ventura:

Botisi quello che ci para avanti: Questa arte si vuol far senza paura, E spogliar Cristo, se non basta e'santi.

El BRANCA dice:

Io n'ho una dozzina alla cintura: <sup>2</sup>
Tutti mando all' erbetta e' mia briganti. <sup>3</sup>

El Bertuccione dice:

Accorto convien far quest'arte e destro, Chè l'uom si scontra spesso in un capestro.

El CUCCUDRILLA dice:

Tutti alla macchia, compagnon da verno: 4 Carpigna intorno velettando 5 vada.

<sup>2</sup> Io n' ho una dozzina alla cintura, forse tanto quanto dicesse: Io ne ho all' anima una dozzina.

3 Tutti mando all' erbetta e' mia briganti, sorse si deve intendere Quelli

5 Velettare, stare alle vedette, o velette.

¹ È difficile l'assegnar certo senso a quest' ultima strofa; ma pare che si alluda dai malandrini alla loro fine probabile, cioè all' impiccatura, preceduta dall' attanagliamento e accompagnata dal suono della campana e dal mormorare e agitarsi della popolazione curiosa.

2 Io n' ho una dozzina alla cintura, forse tanto quanto dicesse: Io ne ho al-

in cui mi abbatto io gli uccido tutti, gli mando alla terra, alla fossa.

<sup>6</sup> Compagnou du verno, Compagni forti, veri, compagni della cattiva ventura, e non solo della prospera e buona.

CARPIGNA risponde e dice:

Fate pur di me sempre qualche scherno.

El Branca dice:

E' bravi compagnon vanno alla strada: All' uom prudente s' aspetta il governo.

El CARPIGNA dice:

Or su, Bertuccio, dammi qua la spada: Come sentite che tre volte fischio Dite: il tordo è per l'aria, e cala al vischio.

Ora dua mercatanti si scontrano insieme per la via, e uno dice all'altro così:

Compagno, dove vai tu?

L'ALTRO MERCATANTE risponde:

Vo alla fiera.

El SECONDO:

El PRIMO: Et io ancora.

Andiam di compagnia.

El mercatánte primo:

Passiam quel bosco prima che sia sera, Chè non ci fussi fatto villania.

El MERCATANTE SECONDO risponde:

Io ho fatto a' mia giorni un poco d' oro, Nè so più dolce cosa che il tesoro.

Mentre che questi duo mercatanti vanno, el SECONDO MER-CATANTE dice cosi:

> Noi abbiam nella terra certi allocchi, Che credon che l'usura sia peccato.

El PRIMO risponde e dice:

Io fui un tempo anch' io di quei balocchi, Che sempre ero fra 'l rotto e lo stracciato: <sup>1</sup> E veggon pure e' poverelli sciocchi Che chi non ha danar non è stimato.

El SECONDO MERCATANTE:

Et io lo so che quando io fui mendico, Non ebbi mai parente nè amico.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il Vocabolario nota che questa frase si dice di Lite o simili che passi fra due simili e generalmente tristi, nel qual caso varrebbe come Tra Bajante e Ferrante, tra galectto e marinaro: ma in questo passo ci par che valga a dimostrare come il mercante, allorchè viveva onestamente, era sempre povero; quando non era stracciato era rotto, quando non era rotto era stracciato; e rammenta la frase vivente: esser fra letto e lettuccio che si usa per denotare un continuo stato di malattia.

Quello che fa la guardia, cioè il CARPIGNA, fischia tre volte e corre a loro pian piano, e dice:

Zitti, compagni miei, chè alla civetta Ecco dua tordi che voglion calare.

BERTUCCIONE dice:

Prima che alla scarsella niun si metta <sup>1</sup> Si vuole il capo a tutt' a dua schiacciare.

CARPIGNA dice:

Come pulcin distesi in su l'erbetta Io gli farò in un balen cascare.

El Branca dice:

Ritti, su presto, con le spade in mano, Oggi è quel di che tutti ricchi siano.

CUCCUDRILLA dice a'mercatanti:

Chi v' ha insegnato a questo modo gire? Voi ne potresti far la penitenzia.

El PRIMO MERCATANTE risponde:

Dè, compagnon da ben, lasciateci ire; Non fate a'mercatanti resistenzia.

El CARPIGNA dice:

Queste cappe vogl' io per non fallire; Siate costanti a fare l'obbedienzia.

El Branca dice:

Et io vo' la scarsella e la bolgetta: Presto, chè io ho la dama che m'aspetta.

El primo mercatante risponde:

Pur che la vita, compagnon, ci diate, La robba e ogni cosa vi doniano.

El Branca risponde:

A questo non bisogna che pensiate, Chè di far tal pietà noi non usiano.

El SECONDO MERCATANTE dice:

Io n'ho da mille, se voi mi scampate; Qui ve gli arrecherò a mano a mano.

BERTUCCIONE dice cosi:

Come dal vischio uscito fussi il tordo, Ognun di voi sare' mutolo e sordo.

El primo mercatante piangendo dice:

Va ora, e presta e' denari a usura!

¹ Prima che alla scarsella niun si metta, Prima che noi gli derubiamo, vuotiam loro le tasche, bisogna ammazzarlo.

Vedi come il peccato ha sua merzede! Chi dell'ira di Dio non ha paura È veramente cieco e senza fede: Guai a colui che sua vita non cura Chè spesso vien il mal quando un nol crede!

CARPIGNA dice:

Dè non tante parole, alza la spada, Chè costor fanno per tenerci a bada.

Essendo morti e' mercatanti, el BRANCA dice:

Facciamo a far la parte in sulla fetta, <sup>1</sup> E ch' ognun abbi a punto il suo dovere.

BERTUCCIONE risponde:

Tocca per un dieci occhi di civetta; <sup>2</sup> Restaci qualche grosso da godere.

CUCCUDRILLA dice:

A me bisogna fare una robbetta, Bastami sol questo gabbano avere.

El BERTUCCIONE risponde e dice:

Le cappe col coltel si taglieranno, Si che ognun abbi il suo dover del panno.

# Ora BERTUCCIONE dice a tutti:

Io intendo che gli è qua un munistero Di certi fra riesci scappuccini: <sup>3</sup> D'ire a rubargli e'si vuol far pensiero, Perchè soglion tener sempre buon vini.

El BRANCA risponde:

Io rubberei potendo oggi san Piero, Chè dove io vo'non vi bisogna uncini.

El CARPIGNA dice:

Andianne, chè star dritto più non posso: Botisi quello a chi m'appicco a dosso.

CUCCUDRILLA dice:

Usando e' frati far la disciplina Si vuol trovar certi bastoni adatti.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Facciamo a far la parte in sulla fetta, assai probabilmente, vale Facciamoci la parte subito qui, senza aspettar altro, al modo come si distribuisce la carne appena fatta a fette; e par che ci sia anche un brutto scherzo sui mercatanti uccisi, fatti come a fette.

<sup>2</sup> Occlii di civetta, si chiamano anc' oggi per ischerzo le monete d'oro.

<sup>3</sup> Scappuccini, scherzevolmente per Cappuccini.

BERTUCCIONE risponde e dice:

Sugo di quercia è buona medicina, <sup>1</sup> E molto suol giovare a' savi e a' matti.

El Branca dice:

Non triema il verno si la gelatina Come spero fargli ir veloci e ratti. State a veder che visi di bertuccie, S' io m' aggraticcio a quelle capperuccie!

El Branca giunto alla porta del monasterio dice:
Aprite qua, fratacci pien di broda,

El PORTINAIO risponde:

Non tanta furia.

El BRANCA dice:

Ella sia con tuo danno:

To queste, in tanto che lo abbate t' oda. El portinalo grida e dice:

Presto correte qua, costor mi danno.

Bussate ben, chè i pesci vanno a proda. 2

L'ABBATE sente gridare el portinaio e maravigliandosi, dice:
Che vuol dir, Jesù mio, si grave affanno?

Cuccudrilla dice a' compagni:

Noi soneremo intanto el mattutino: <sup>3</sup>
Un di voi cerchi se c'è pane o vino.

BERTUCCIONE dice al Graffigna:

Graffigna, cerca ben le casse tutte, Chè si rassetti lor le masserizie.

GRAFFIGNA risponde:

Non fece all' oste si el dover Margutte, Come io spero trattar queste giustizie.

CUCCUDRILLA dice:

Facciam che gli abbin dovizia di frutte, <sup>5</sup> E che si purghin ben le lor malizie.

Un monaco vedendo e malandrini nel monasterio, dice:
Iddio ripari a così grave scherno:

<sup>1</sup> Sugo di quercia, in gergo è lo stesso che Legnate, bastonate. Oggi più comunemente: Sugo di bosco.

<sup>2</sup> Bussate ben, che i pesci vanno a proda: non è chiaro, e sorse vuol dire: bussate bene, chè al suon delle busse gli altri frati accorreranno, come pesci a proda, e sarà più facile battere anche loro e spogliarli.

Noi soneremo intanto el mattutino, Noi intanto daremo delle busse.

A Ricordisi il canto XVIII del Morgante del Pulci.

5 Dovizia di frute , Molte percosse.

· Per noi s' è oggi aperto qui l'inferno! ·

GRAFFIGNA dice:

Andiam ch' i' ho rassettato il convento E ho qui meco infino al romaiuolo; Se Cristo fussi stato con lor drento A lui io arei fatto il primo volo; ¹ Tanto io ho ben, quanto io fo tradimento: Io vo a nozze ogni volta che io imbolo. Che stiam noi a far? l' offizio è detto, E ci fia per ognuno il suo panetto.²

Lo abbate poi che i malandrini sono partiti, in presenzia de' sua monaci dice così:

E c'è stato lo inferno e Setanasso:

A questo modo si guadagna il cielo,
Vuole il servo di Dio sempre star basso,
E patir fame e sete e caldo e gielo.
Chi fu più del Signor abbietto e basso?
El tristo ha sempre innanzi agli occhi un velo:
Preghiam pur el Signor che tutto vede
Che c'infiammi d'amor speranza e fede.

Lo ABBATE dice da sè:

Io son più tempo già vissuto abbate Ne so veder della mia vita acquisto: Fecimi in prima in puerizia frate, E della impresa mia non mi contristo. Passato è il verno e tornata la state E in me bene alcun mai non s' è visto: Onde per questo io ho pensato al tutto Di far, piacendo a Dio, più grato frutto.

Seguita lo ABBATE dicendo da sè:

Eremitica vita io vo' tenere E lassar questo mondo a chi lo vuole; Se io posso in pace il mio Jesu godere, Stolto è chi fugge quando e' vede il sole. Io non mi curo di mangiare o bere, Chè chi manca di Dio sempre si duole:

<sup>1</sup> A lui io arei fatto il primo volo, Contro di lui pel primo io mi sarci scagliato: o forse è scherzo di parola sulla voce involare.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E ei fia per ogium il suo panetto, ciò dice, secondo l' uso d'alcune congregazioni e confraternite nelle quali in certi giorni solenni dopo l'ufizio si dava e si dà un panino benedetto; e vuol dire che ciascuno avrebbe avuta la sua parte di preda.

Vo' dirlo ai frați, e poi licenzia prendere, E tutto il tempo mio in Jesu spendere.

Lo abbate dice a suoi monaci come vuole andare all' eremo, e dice così: Diletti frati miei, l'amore immenso

St. Dietti Frati mier, I amore immenso
Ch' i' ho sempre portato a tutti voi
Mi perturba la mente è ogni senso,
Per la gran carità che è stata in voi.
Pur l'amor di Jesù è tanto intenso
Che per lui sprezzo il mondo e' lacci suoi:
Per seguir quello io vo' da voi partire,
Andare al bosco, e per lui vo' morire.

Romito in un deserto intendo farmi Dandomi tutto alla santa orazione; Onde volendo da voi discostarmi; Vi vo'lassar la mia benedizione.

Uno MONACO maravigliandosi dice cosi:

Voi struggeresti non che i cuori, e' marmi: Che vuol dir questa tanta mutazione?

Lo ABBATE risponde:

Piace al Signor così: pensate che io Cammino sempre col timor di Dio.

Un altro MONACO dice:

Questo c'è, padre, un collel si pungente, Che ci distrugge più che cera al fuoco. O gregge afflitta, misera e dolente! Starai tu senza padre in questo loco?

Lo ABBATE risponde è dice:

Chi ha, dolci figliuol, Jesù presente Ogni conforto uman lo stima poco: Facciam pur, frati miei, d'aver vittoria, Chè non consiste qui la vera gloria.

Seguita lo ABBATE:

Una cosa caduca e transitoria
Ch' oggi fiorisce e doman poi si muore,
Un' ombra, un vento, una mondana boria
Che prima che sia nato è spento il fiore;
Un fumo di pan caldo è la vittoria
Del falso mondo che ci da l' onore:
Chi sal, chi scende, chi ride, chi piagne:
La morte al fine ogni speranza fragne.

Lo abbate partendosi da la benedizione a'monaci, e dice: Ora vi lasso con la pace mia; Sol vi ricordo che la morte corre; Ogni pompa mortal passa e va via; Vuolsi solo in Jesu la speme porre. Pregate Dio che mi mostri la via Che io possa al tempo buono il frutto corre; La mia benedizione io dono a tutti: Che Dio ci pasca de' suoi santi frutti.

Lo ABBATE si parte e mentre che lui va, dice:

Quanta dolcezza è transformarsi tanto In Dio, che tu trapassi al santo regno: Volar di terra in ciel sopra ogni santo: Non so qual don sia più supremo e degno. Mutare il cuore in quel divino ammanto La cui nobilità passa ogni ingegno: Ma chi nel mondo il cor transforma e l'alma Vermini e puzza e sterco è la sua palma.

Lo abbate truova uno oste che lo invita a far colezione, e dice cosi: Se voi volcte, padre, un po' posare

Io ho da darvi un prezioso vino.

Lo abbate risponde all'oste e dice cosi:

Io sono stracco, io non tel vo'negare,
E anche ho sete pel lungo cammino.

Lo abbate si posa, e l'oste chiama et famiglio:

Dormi, va presto, che stai tu a fare?

Portagli di quel brusco un mezzettino.

LO ABBATE dice:

Un pan mi basta, e di vino un bicchiere.

L' OSTE dice allo Abbate:

Voi dovete sapere il miserere,<sup>2</sup>
Seguita l'oste: Queste son gente di poco guadagno:
Colui che dona lor, quello è beato:

Mangian la parte loro e del compagno Quando il presente vien da san Donato. <sup>3</sup>

Lo ABBATE risponde all' Oste e dice:

Oste, del tuo servizio non mi lagno:

3 Venir da San Donato , Esser regalati , Ricever doni.

<sup>4</sup> Portagli di quel brusco, cioè del vin brusco. Mezzettino, piccola mezzetta; la mezzetta fu in Toscana una misura di vino equivalente a un mezzo litro circa.
2 Voi dovete sapere il miserere, in gergo vuol dire: Voi dovete essere un miserabile.

Non si corregge chi non ha errato. Che ài tu aver?

L'OSTE risponde:

Quel che vi piace, frate.

Lo ABBATE dice:

Ecco dua soldi.

L'OSTE dice:

Or oltre, in pace andate.

Lo Abbate si parte, e il DEMONIO in forma d'uno monaco chiamato don Piero, se gli fa incontro e dice:

Che carità è questa, o padre abbate, Lassare e' frati per venire al bosco? Se indietro presto voi non ritornate. Il dolce vi parra peggio che tosco; Non fa così colui che vive frate; E' v' inganna il demonio, io lo conosco: Punisce Dio ognun che mal si regge: Vendetta grida al ciel la spenta gregge.

El demonio seguita:

Venuto son come vedete in fretta Perchè va sottosopra la badia: Stare al convento è vita più perfetta; Savio è chi si corregge tutta via. Ognun di noi con gran festa v'aspetta E spezialmente la persona mia.

Lo ABBATE credendo che sia don Piero dice:

El mio pensier, don Pier, non era questo.

El DEMONIO dice:

Dè, padre mio, tornate indrieto presto.

El DEMONIO seguita:

Pascersi d'erbe e nutrirsi di vento È una vita misera e bestiale: Non fa poco chi regge suo convento: Voi saresti cagion di troppo male.

Lo ABBATE conoscendo che gli era il demonio dice:

O Dio, soccorri a si grave spavento:
Costui mi pare un demonio infernale:
Lo ricognosco, falso maladetto!
Intendo andare inanzi a tuo dispetto.

El demonio sparisce, e lo abbate seguita il suo cammino e dice così meditando:

Chi non si strugge nel divino amore Egli è di pietra, o più che Neron crudo:

Vol. II.

Chi il gusta, incende l'alma, e'sensi e 'l core, Sempre saetta in quel divino scudo; Arde di carità e mai non muore, Freddo non sente il corpo a' diacci nudo, E chi nel sangue di Jesù si caccia Convien ch'arda d'amore o si disfaccia.

Camminando lo Abbate chiamato Panuzio, torna la istoria a certi contadini, l'uno dei quali chiamato RANDELLO dice all'altro, chiamato Beco: Beco, buon di; el ben trovato sia.

miananda.

Beco risponde:
E tu, Randello, quanto è presso a sera?

Randello risponde:

Secondo la mia poca fantasia

Non c'è però un ora di di intera. Saci tu quinci intorno una osteria,

Beco dice: Saci tu quinci intorno una osteria,
Da poter fare un po'di buona cera? 1

Randello dice:

Egli è qua il Buco appresso.

Beco dice:

Ha e' buon vino?

RANDELLO risponde:

Ben sai che si.

Beco dice: Beviamo un mezzettino.

Vanno all'oste, e Beco dice:

Buona sera, oste.

L' OSTE risponde: O, tôi, questo guadagno!<sup>2</sup>

BECO dice: Che vendi tu una mezzetta intera?

L' OSTE risponde :

Un Bolognin.

Beco dice: Come tu sei taccagno:

Dacci pur sempre mai nella visiera.

RANDELLO dice:

Vuone tu sei quattrin?

L' OSTE risponde: Noi siam nel gagno: 3

Dua soldi l' ho venduto tutta sera.

<sup>1</sup> Far buona cera, Mangiar lautamente; anco i Francesi faire bonne ehère. <sup>2</sup> Tôi, togli, prendi Questo guadagno! Come oggi si dice: questo buon bottegajo! Detto scherzevolmente, come se con lui non ci fosse da far buon

8 Noi siam nel gagno, forse si può intendere: Eccoci in quistione, eccoci a

contrastare. Nella Versilia è viva la parola Gagno per Litigio, Contrasto.

Beco dice: Orsu, che diavol fia? noi farem male:
Daccene una mezzetta avale avale.

Beco bee e dice:

O gli è buono, compare: hai tu del pane?

RANDELLO risponde:

Io n'ho nel carnaiuolo un ghiandellino. 
Beco dice: Dammene, che ti nasca un vermocane.

RANDELLO gli dà del pane e dice:

Tône, che diavol fia? fanne a miccino.

Beco mentre che mangia dice:

Che è del tuo oste? 2

Randello *risponde*: Io vi voglio ir domane; E' fa disegno imbolarmi un fiorino; Ma prima che mel cavi della tasca

Io vo'che innanzi un vermocan gli nasca.

Beco dice: Et anche il mio mi vuol far conto addosso;

Quando l'ho intorno pare un maragone; <sup>3</sup>
Ma tal si crede piluccarmi l'osso
Ch'io pelo a lui le penne e poi il groppone;
Quando gli son d'intorno, io fo del grosso <sup>3</sup>
E mostro non sapere far di ragione.

RANDELLO dice:

Quando e' fa il conto, che torna a tuo danno?

Beco risponde:

Fogliel rifar, se ben durassi un anno.

RANDELLO dice: E' son tutti alla fin poi d'un sapore:
Fatti pur, Beco, la parte in su l'aia: 
Se si tenessi, chi ruba, il migliore,
Credi ch'io n'ho del suo parecchi staia.

Beco dice: Io ho un oste, che non è il peggiore, E sempre dove io vo' meco s' appaia: Ma tanto va al pagliaio d' intorno <sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carnaiolo, Carniera; vestito corto con grau tasca dietro le spalle. Un ghiandellino, Un pezzettino; pezzetto piccolo quanto una piccola ghianda.
<sup>2</sup> Oste, così i contadini chiamano il padrone del podere che lavorano.

Maragone, Marangone, uccello che vive di pesci, e che si aggira sempre intorno ai laghi ed ai fiumi; e qui per traslato significa Chi si pone attorno a qualcuno.

\* Io fo del grosso, io fo da balordo, figuro di non intendere, e di non saper far di conto.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Futti pur, Beco, la parte in sull' aia. Prima di partire il grano col padrone, e quando il grano è sempre nell'aia fatti la parte, pigliane, rubane quel tanto che tu credi di ragione.

<sup>6</sup> Pagliaio, Massa di grano in paglia, bica. E tanto il padrone vigila il pagliaio, che qualche volta non perde l'opera sua, chè io non posso rubare.

Che qualche volta invan non spende il giorno.

Randello dice: Io ti voglio insegnare un colpo netto
Che tu lo ingannerai senza fatica:
Mostra d'andar la sera avaccio a letto,
E col crivel pian pian corri alla bica.

Beco dice: Se mi giugnessi?

RANDELLO risponde: Non aver sospetto.

Che non si desterebbe con l'ortica: Metti pur, Beco, della lolla intorno <sup>1</sup> Chè non se n'avvedessi l'altro giorno.

E' colpi netti so io fare al tino: Ascolta, Beco, io ti voglio insegnare.

BEGO dice: Diavol, che tu gli rubi infino il vino? RANDELLO: Non ci poss'io a questo modo stare,

Se io gli dovessi el di torre un lupino; <sup>2</sup> Ciò ch' io gli do io vo' seco ammezzare; E' tengo il zaffo <sup>3</sup> in mano, e poi pian piano Io pingo drento, e cavo fuor la mano.

Beco dice: Randello, io ho un oste maladetto
Che non che il vin, le bigonce misura.

RANDELLO dice:

O diavolo, hai tu si poco intelletto Che a trovare una scusa abbi paura? Digli, in questo anno il granello è ristretto, <sup>b</sup> Vedete come egli ha la buccia dura; E perchè un canto in pagamento prenda Digli: io ho fame, io voglio ire a merenda. <sup>5</sup>

Beco dice: Della vinaccia che ne fai, Randello? Randello risponde:

Diavol, che tu nol sappi! io tel dirò: Corro per l'acqua, e fòvvi su il vinello,

1 Lolla , Loppa, veste del grano.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Se io gri dovessi, ec. Non so se sia da intendere così: sul suo podere non ci posso campare; se gli dovessi tutti i giorni pigliar una cosa da nulla, non potre i andare avanti; bisogna che io ammezzi, che pigli anche la inetà di quello che gli dò. Così il padrone viene ad avere la quarta parte dei prodotti. Anc' oggi seherzando si dice che i contadini quando invitano il padrone a partire il monte delle biade, e gli dicono che vada a pigliare la sua metà, lo dicono per fare una restrizione mentale e per avvertirlo così che essi si pigliano metà della sua metà.

<sup>3</sup> Zaffo, turacciolo.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il granello è ristretto, l'acino, il chicco dell' uva ha poco umore. <sup>5</sup> E perché un canto, ec. Pigliare un canto in pagamento, significa fuggirsi di nascosto; onde si intenda: E per andartene, tu devi dire che hai fame e che vai a far merenda.

E mai vedesti come buon lo fo: El color ch' io gli porto è acquerello, Perchè al mio vino il miglior sempre do.

Beco dice: E' ci pelano in modo con lo scrivere 'Che chi non ruba, oggidi non può vivere.

RANDELLO dice:

E' voglion l' uova, e' capponi, e 'l malanno.

BECO dice:

Che Dio dia lor, che non ne resti cica!<sup>2</sup> O s'i' gli avessi a mio domino un anno!

RANDELLO dice:

Che diavol farestu?

Beco risponde: Vuoi che io tel dica?

Non si percuote alle gualtiere un panno

Nè tanto punge al trassinar l'ortica, <sup>3</sup> Quanto io farei di lor proprio un macello.

RANDELLO dice:

Farestil tu?

BECO risponde: Io lo farei, Randello.

Basta che gli hanno in dosso il mantel rosso ' E di noi fanno strazio e vitupero; S' io potessi, Randel, com' io non posso, Io farei loro un di mutar pensiero.

RANDELLO dice:

E' ci hanno in modo piluccato l'osso Che il pane è per lor bianco e per noi nero. Beco, egli è notte, or su, paga l'ostiere, Ecco la parte mia, fagli il dovere.

Beco chiama l'oste e dice:

Oste, tè e'tuo quattrini, e'son ben troppi; Io me l'arei beuto introrun sorso. <sup>5</sup>

L'oste risponde:

Dè, dagli qua.

BECO dice:

Or to', e va' che azzoppi, Chè m' era meglio all'acqua dar di morso.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E' ci pelano in modo collo scrivere, Co' loro conti, col loro registrare traggon da noi tutto quello che si può trarre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Che non ne resti cica, che non ne resti briciolo, il seme, la razza. <sup>3</sup> Al trassinar, al maneggiarla.

Basta che, ec., basta che portino il mantel rosso, che sien signori.

<sup>8</sup> Io me l'arei beuto, ec., cioè il vino che tu c'hai dato per questi danari io me lo sarei bevuto in un sorso, tant'era poco.

Randello si parte e dice.

Noi n'andrem, Beco, come dua gualoppi: 1 Se Tonio lo sapessi!

Beco dice:

E fare' l'orso: 2 Orsù, Randello, a Dio.

RANDELLO:

Beco, va sano: A rivederci a Prato o a San Casciano.

Ora vengono dua Angeli, e portano la comunione a Santo

Onofrio, e uno dice:

Benigno padre, il ciel per tuo conforto
Ti manda il cibo dello eterno amore;
Presto verrai con gaudio al divin porto,
Chè troppo piace a Dio un fedel core.
Questo cibo riduce in vita un morto,
Questo distrugge ogni infernal dolore;
Prendi, padre diletto, il santo frutto
Dove il Signor del ciel si gusta tutto.

Santo Onofrio inginocchiato innanzi che si comunichi dice:

Sono io degno, Signor, di tanta altezza? Son io degno gustar quel che mi regge? Son io degno veder tanta grandeza? Son io degno, Jesù, della tua legge? Son io degno fruir la tua dolcezza? Son io degno chiamarmi di tua gregge? Debb'io por la mia bocca a quel tesoro Dove contempla ogni angelico coro?

Mentre Santo Onofrio si comunica, gli ANGELI cantano questa lauda: Al bel convito eletto

Al bel convito eletto Con inni e dolci canti, Venite tutti quanti A fruir con effetto

Questo divin pastor santo e perfetto.

Dunque con somma pace in questa mensa Posate con disio, E pensate che Dio E' suoi frutti dispensa

<sup>2</sup> Difficile a capirsi, tanto più che fare' può esser prima o terza persona. Forse vuol dire: se Tonio lo sapesse, lo risapesse, io farei lo stupito, l'indiano.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Noi n' andrem, Beco, come dua gualoppi, Noi anderem via a tutta furia, galoppando. E di traslati simili a questi se n' odono spesso sulla bocca de' contadini. Gualoppo, voce antica per Galoppo.

A chi sol di lui pensa, Lassando il mondo, el vizio e 'l van diletto. Comunicato che è Santo Onofrio, gli Angeli si partono, e LUI

dice questa stanza contemplativa:

Passi, dolce Jesù, drento al costato La lancia che passò tua carne pura: Quel chiovo, Jesù mio, grosso e spuntato Trapassi col martello ogni giuntura: Fammi di questa mirra esser cibato, E pommi teco nella sepultura: Dammi, dolce Jesù, lo aceto e 'l fele Che mi parrà più dolce assai che 'l mele.

Torna la istoria a Santo PANUZIO che vedendo da lungi Santo Onofrio peloso e parendogli una fiera salvatica dice:

Che fiera è quella che io vedo lontano Pilosa, negra, scura, orrida e brutta?
E' non è lupo e non è corpo umano,
La faccia par pel gran calor destrutta.
Voglio accostarmi a lui, secreto e piano
E contemplar la sua statura tutta:
Spesso negli animal pieta si truova,
E giudicar non può l' uom che non pruova.

SAN PANUZIO accostandosi a Santo Onofrio dice:

Egli è uom, s' io non erro, alla statura; Sol a vederlo io triemo, adiaccio e ardo, Non vidi a' giorni mici simil figura: Omè ch' io triemo, quanto più lo guardo.

Santo Onofrio risponde e dice:

Non aver, figliuol mio, tanta paura Chè il tuo venire a me non sarà tardo: Io servo a quel Signor nel qual tu credi, E son corpo mortal, come qui vedi.

Santo Panuzio chiede perdono a Santo Onofrio e dice:

Padre, merzè del mio fallir bestiale:

L'orrida faccia tua mi tolse el lume:

In fronte mi paresti un animale,

Tal ch'io fe'di sospiri un largo fiume.

Santo Onofrio risponde:

Per servire al mio Dio celestïale Mutato ha il corpo il suo mortal costume. Ben sessanta anni o più che il corpo domo, Nè mai altro che te vidi alcuno uomo.

SAN PANUZIO lo domanda e dice:

Chi v'ha, padre, nutrito in tanto stento?

SANTO ONOFRIO risponde:

El hosco e l'erbe e la divina grazia.
Sempre chi gusta Dio vive contento,
Però che fugge ogni mortal disgrazia.
Come tu vedi, io son destrutto e spento,
E sol Jesù e null'altro, mi sazia;
Atti condotto in questo loco Dio:

Perchè tu dia riposo al corpo mio. San Panuzio *dice*:

Io ho tanta dolcezza nel mio core Ch' io non so s' io mi sogno o s' io son desto.

SANTO ONOFRIO:

Figliuol, chi arde nel divino amore Ogni divin tesor gli è manifesto.

SAN PANUZIO ringrazia Dio e dice:

Laude ti rendo, o benigno pastore, Chè io non credetti mai venire a questo.

Santo Onofrio prega Dio che gli mandi qualche cibo da poter confortare san Panuzio e dice:

Signore, al servo tuo porgi conforto Che pel lungo camino è quasi morto.

Vengon QUATTRO ANGELI e portano in mano duo pani e una guastara di vino cantando questa lauda:

Al frutto del Signore
Con amorosa fronte
Salite, al divin monte,
E con fervente amore
Gustate con dolcezza il suo sapore.

Questo bel frutto di dolcezza pieno Pasce la mortal gregge,

E l'uom che si corregge Ardendo mai vien meno,

Per la virtu del suo divin liquore. Questo per noi fu posto in sulla croce,

Arrostito nel fuoco: In quello orrendo loco, Chiamando ad alta voce, V'aperse per dolcezza il petto e 'l core. Adunque ognun che gusta con disio Questo bel cibo nostro, Idio gli ha in terra mostro Che l'uom che teme Dio Vive contento, e poi salvato muore.

Gli angeli pongono in sulla mensa il pane e'l vino, e partonsi; e vedendo SAN PANUZIO il pane e non avendo veduto chi lo portassi, fortemente maravigliandosi dice:

Che vuol dir, padre mio, si dolce mensa,

E questo pan si glorioso e bello?

SANTO ONOFRIO risponde:

Egli è Giesù ch' e' suoi frutti dispensa, Che dà la impronta a ogni bel suggello.

SAN PANUZIO dice:

· Questa luce divina è tanto immensa Che stolto è chi da lei si fa ribello.

SANTO ONOFRIO:

Or oltre, in carità mangiando alquanto Prendi di questo cibo ornato e santo.

Mentre che san Panuzio mangia, SANTO ONOFRIO mostra la miseria del mondo dicendo:

L'uom s'affatica non morir morendo, E alla morte come un vento corre: Di peccar non si cura in terra, avendo L'eterno frutto in sempiterno a corre. Del medico del corpo va caendo, Dal vizio non si vuole ingrato torre: Miseria de'mortal, quel sol si cura El cui riposo è una sepultura.

Santo Onofrio sentendosi mancare dice:

Io mi sento, figliuol, tutto mancare; Idio mi chiama alla divina alfezza.

SAN PANUZIO dice:

Oïmè, padre, vuommi tu lassare? Oïmè che il cor mi si divide e spezza!

SANTO ONOFRIO dice:

Questo mondo, figliuolo, è proprio un mare Dove chi più ne strigne men n'apprezza; Venuto è il tempo, poi che piace a Dio, Dare alla terra il fragil corpo mio.

Santo Onofrio innanzi che muoia s'inginocchia, e chiede perdono a Dio de' suoi peccati:

Merzè, dolce Jesù, che io mi conosco

Averti offeso in mille modi in terra:
Venni con la tua grazia in questo bosco
Dove il tuo santo amor si chiude e serra;
Mutasti in dolce mele il crudo tosco,
Sempre scacciando del demon la guerra;
Ma io di tanti don fu' sempre ingrato;
Dunque merze, Jesu, del mio peccato.

Sant' Onofrio cade in terra morto, e santo Panuzio dice:

Omè, benigno padre, sei tu morto? Omè quanta dolcezza è il viver bene! Omè ch'i'ho perduto ogni conforto! Omè che ritto il corpo non si tiene! Omè quando sarà mia nave in porto? Omè chi darà pace alle mie pene? Omè, dolce pastor, ben m'hai privato Senza cagion, di si felice stato.

Mentre che san Panuzio si lamenta della morte di santo Onofrio, vengono duo leoni a fare la sepoltura a santo Onofrio; e vedendoli SAN PANUZIO e temendo che non lo voglino mangiare, dice:

> lo veggo duo leon venire in fretta A ritrovarmi: che vorrà dir questo? Forse che in cielo il buon servo m' aspetta: Almen, dolce Jesu, fa che fia presto. Io sento nel mio cuore una saetta

Che m' ha dal sonno in questo punto desto: Se tu vuoi ch' e' leon mi dien la morte Fammi, dolce Jesu, costante e forte.

E' lioni vengono e fanno la fossa a santo Onofrio, la qual cosa vedendo, san Panuzio maravigliandosi dice così:

> O mirabile Dio, guarda gran cosa! Costor la fossa al morto corpo fanno, Sta molte volte la virtù nascosa, E'più dotti del mondo men ne sanno: In ogni luogo si può côr la rosa, Pur che si tagli per buon verso il panno. Guarda con quanto amor tragon costoro La terra, per servire al signor loro!

Fatta la fossa, e' dua leoni pigliano quel corpo morto uno da capo e l' altro da piedi, e sotterranlo in quella fossa; e SANTO PANUZIO aiutando loro dice così:

Prendete esemplo, o voi che siete in vita,

Per seguitar le pompe e 'l van tesoro!
A lacrimar questo santo uom v' invita,
Chè non s' acquista il ciel per forza d' oro:
Ogni pompa mortal presto è finita,
E scoppia, come al fuoco un verde alloro.
Non vi fidate in cosa transitoria,
Chè presto manca ogni mondana gloria.

Finito di sotterrare santo Onofrio, SANTO PANUZIO si volta

al popolo e ammaestrandolo dice:

Chi vuol trovare Jesu, venga al diserto Lassando il mondo e 'l suo vizio bestiale: Quando il corpo da' vermi fia coperto Ciascuno indarno piangera il suo male. El morir nostro, ognun lo vede, è certo; Non vi fidate, ciechi, al capezzale; Che molte volte un fior, benchè sia verde, In pochi giorni ogni bellezza perde.

O voi che siate al divin verbo intenti, Onofrio a tutti il viver retto insegna; Vostri bei munister, vostri conventi Il ciel di lor superbia oggi ne sdegna. Quando sarete poi di vita spenti Vedrete quel che fa la vita degna: Non giova refettor, non giova chiostri, Ma salmi, orazioni e paternostri.

Or io vi lascio con la pace mia; Sol vi ricordo che la morte corre. Colui che 'l ciel fruir pensa o disia Voglia la sua speranza in Dio sol porre. Questa vita mortal passa e va via: Al tempo si vuol sempre il frutto corre; Onofrio santo in ciel priega per tutti Che Dio ci pasca de' suoi santi frutti.

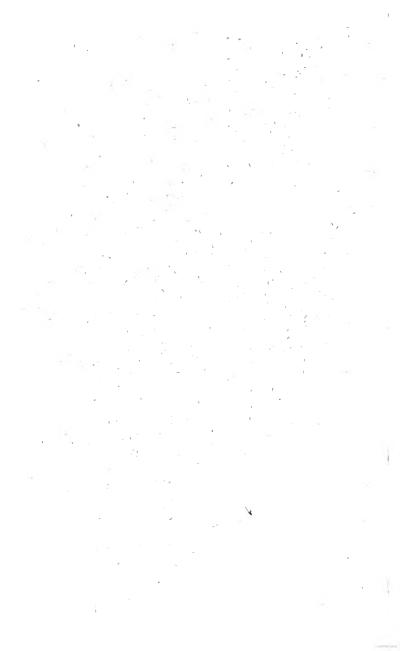

## RAPPRESENTAZIONE

DI

## SANTA ORSOLA

DI M. CASTELLANO DE CASTELLANI.

Il Batinus sotto il nome del Castellani ricorda la seguente edizione che formava parte del vol. V. ora perduto, della Raccolta magliabechiana di Rappresentazioni del sec. XV:

— La Rappresentatione di S. Orsola composta per M. Castellano di Pierozzo Castellani adi 1 Maggio 1509. In-4 di 10 c.

Ma egli non sa provare l'identità di questa Rappresentazione del Castellani con quella di simil titolo e anonima che più oltre registra, e che è quella da noi riprodotta. La quale noi crediamo essere del Castellani perchè vi si trovano del versi interi che si rinvengono nella Rappresentazione di S. Onofrio che indubitatamente è di cotesto autore.

Questa stessa edizione è registrata nel Catalogo Pieri, Pisa, Nistri, 1859, a pag. 42.

- · Le altre edizioni notate dal Batines sono le seguenti;
- Rappresentatione di Santa Orsola vergine et martyre. Fece stampare maestro Francescho Benuenuto sta dal canto de Bischari. Adi; v, di Marzo MDXVI. In-4 di 10 c. con 1 fig. sotto il titolo.
  - In Firenze l'Anno 1554 Del mese di Marzo. In-4, di 10 c. con 9 fig.
  - Firenze, appresso alla Badia, 4561. In-4, di 8 c. con fig.
  - In Siena, l'Anno 1581. In-4 di 9 c. e una bianca in fine, con 2 fig.
- In Firenze appresso Giouanni Baleni, l'Anno 1589. In-4 di 8 c. con fig.
  - In Siena, alla Loggia del Papa, 1608. In-4; simile alla precedente.
- Di nuouo riuista da Francesco d'Anibale da Ciuitella. In Siena, alla Loggia del Papa, 1621. In-4; simile alla preced.
- Nuouamente data in luce per Andrea Sabioncini. Stampata in Siena alla Loggia del Papa, 1608. Et ristampata in Oruieto. In-4 di 10 c. con 2 fig. piccole e una gr.
- Si citano ancora le segg. ediz. in 4: Ad istanza di Francesco di Giovanni Benvenuto, 1544 Pistoia per il Fortunati s. a. (Pinelli, nº 2571) Firenze, ad istanza di Jacopo Chiti, 1572 (Allacci). Senza nota (Hibbert, nº 6465).
- Inoltre è stata ristampata nella Appendice alla Storia del Teatro italiano di P. EMILIANI GIUDICI. Milano, Guigoni, pag. 475, e Firenze, Successori Le Monnier, 1869.

È noto come il racconto da cui è tratta la Rappresentazione presente, sia ritenuto ormai generalmente per favoloso, e fondato sopra un equivoco, sia che si tratti di Orsola e Undecimilla, vergini, sia che si tratti di Orsola e XI M. V., cioè: undici martiri vergini.

La prima di queste ipotesi è accettata dal Mauny (Essai sur les légendes, ecc. pag. 214), che così si esprime; « L' histoire de Sainte Ursole et des onze mille Vierges dont on montre les innombrables reliques rangées dans la sacristie d'une des églises de Cologne, doit son origine à l'expression des vieux calendriers, Vrsula et Undecimella VV. MM., c'est-à-dire Sainte Ursole et Sainte Undecimelle, vierges et martyres. Des lecteurs ignorants ont, comme on voit, singulièrement multiplié cette dernière sainte. (Cf. Brady, Clavis Calendaria, t. 2, p. 334.)

Alcuni libri od opuscoli in cui la leggenda di Orsola è riprodotta, si trovano indicati nel Dictionn. des légendes, col. 936. Si aggiunga la redazione che si trova nel Roman de Brut, 1, 284 e segg.

Il sig. Bastia alla Leggenda di Orsola inserita dal cav. Zambrini nella Collezione di Leggende inedite scritte nel buon secolo della lingua toscana, vol. I. 206, fa seguire le osservazioni, che qui riferiamo. Dopo aver parlato delle differenze fra la leggenda inedita, quella che si trova nel Varagine e quella degli Atti del Surio, cesì prosegue:

« Si direbbe che da tre diverse fonti derivino le tre narrazioni; è certo almeno che la nostra è assai più dissimile dalla narrazione di Jacopo e dall'altra del Surio, che queste due fra di loro. Accenna il Baronio che le avventure di Orsola e delle compagne vennero raccontate assai diversamente da molti: Accidit in his quidem, ut deperdita vera germanaque earum virginum historia, quisque ut libuit, sive quæ suo ingenio commentatus fuerit, sive-qua ab aliis levi quodam vulgi rumore accepit, scriptura monumentis commendarit, non sine magno veritatis detrimento, cum gravissimam historiam, commentitiam pene reddiderint (Not. in Mart. rom. 21 oct.) Gli atti del Surio si trovano, come questi dice: in pervetustis mss. codicibus, incerto quidem sed docto auctore, eoque non sane recenti sed antiquo. Secondo quegli atti, il padre di Orsola aveva nome Deonoto; ed ella nacque in Britanniæ partibus. Tutt' altra origine che quella riferita dal nostro autore assegnano al nome di Orsola : Hæc itaque, quia exemplo David immanem ursum, scilicet diabolum, quandoque suffocatura erat, a parentibus illi in baptismate præsagum nomen inditum est. (De probatis SS. hist. t. 5. p. 902. an. 1574.) Affermano poi che le condizioni imposte da Orsola pel suo matrimonio, furono che l'amante si rendesse cristiano, e inviasse a lei dieci vergini nobilissime, e mille donzelle per ciascuna : comparatisque ad numerum nostrum trieribus undennis, triennii nobis ad dedicationem virginitatis nostræ dentur induciæ. (Ibid., p. 903), Arrivate le vergini, sono esercitate da Orsola in giuochi di mare, e indotte a farsi cristiane. Ma varcati i tre anni, e l'amante incitando Orsola a tenergli la promessa, ella e le sue compagne volendo pur conservare la loro verginità, montano sulle navi (Ibid., p. 904), e sono spinte, conforme dicono gli Atti, nel porto di Tile; ma secondo Jacopo, ad portum Gallie qui Cyella dicitur (Legendæ Sanctorum, (cart. 205). A ogni modo, le vergini non ci si fermano lungo tempo: adverso flumine subremigantes, ad insignem illam Germania metropolim Coloniam, tandem pervenerunt. Di qui conduconsi a Basilea, poi a Roma, e quindi di nuovo in Colonia, Quand'ecco gli Unni, che correvano la Gallia, l'Italia e la Germania, assediano la città, e mettono a morte le compagne di Orsola. A questa, che dal re degli Unni è trovata di maravigliosa bellezza, si promettono vita e onori, purchè lo tolga a marito. Consolare, dilecta, le dice il nuovo e feroce amante, et gaude sorte tua, et noli dolere de morte tuarum virginum, quia digna habita es, quæ me totius Europæ victorem, quem etiam romanum tremit imperium ( merearis habere maritum. Ella ricusa, e il re la uccide. Appresso ciò, allontanandosi gli Unni, son raccolti i corpi delle vergini, e onorati in Colonia come di sante. (De prob. SS, hist., t. 5, p. 905.) Fin qui gli Atti: e seguono parlando di Cordula, che fu una di esse. Ne parla ancora Jacopo da Varagine, che per questo racconto degli Unni si tiene ai medesimi Atti. Ma altrove se ne scosta, come là dove dice che Orsola chiede soltanto mille vergini, e chè essa pellegrinando con loro, ne aduna altre di molte parti, tra le quali la regina di Costantinopoli e la regina di Sicilia : si scosta eziandio da quegli Atti in più altri punti. Ma Jacopo dopo aver detto che le vergini furono martirizzate nel 238, fa conoscere che le cose riferite nella sua leggenda. non le ha riferite per proprio conto; giacche subito osserva che allora non era regina di Sicilia ne di Costantinopoli: Sicilia enim tunc non erat regnum nec Costantinopolis, cum his fuisse dicatur cum virginibus has reginas. Verius creditur, quod diu post Costantinum imperatorem, cum Hunni et Goti seviebant, tale sit martyrium celebratum: tempore scilicet Martiani imperatoris, qui regnavit anno Domini 452. (Legendæ Sanctorum, cart. 206.) È vero però che con questo, egli non mostra aver dubbio sulle altre parti del racconto. Non mostrò dubitarne nemmeno il Surio: anzi a provare la verità dei casi e del martirio di Orsola, conforme sono negli Atti, addusse alcune parole: quæ in antiquo sane manuscripto codice habentur; secondo le quali, un certo Clemazio, vir consularis, ammonito da Dio, si reca in Colonia, e vi edifica una chiesa a onore di quelle vergini. Ma ciò, quand'anche sia vero, non può essere una prova delle vicende di Orsola: è una prova, un effetto della tradizione, che, giusta le stesse parole così decisive pel Surio, s' inferiva ad un fatto aut verum aut veri simillimum (De prob. SS. hist., t. 5, p. 908-909), non vero assolutamente senza controversia. Nè seppe il Surio che il martirologio d'Ustardo compilato per ordine di Carlo il Calvo, poneva in Colonia ai 21 di ottobre il martirio di Marta e di Saula cum aliis pluribus; e che altre antiche scritture in cui si tocca di Orsola, tacciono il numero positivo delle sue compagne. Lo tace ancora il moderno martirologio romano, mentre prima affermava essere state undici mila le Vergini martiri (V. Pagi, Crit., an. 383, n. 6), Giovanni Interian de Ayala e il suo compendiatore ricordano quell'opinione, che non undici mila, ma undici solamente fossero le compagne di Orsola; e che l'equivoco nascesse dall'antica iscrizione XIMMVV, la quale non si doveva spiegare per undici mila vergini, ma per undici martiri vergini (Istruzioni al piltor cristiano: ristretto ec. fatto da Luigi Cittadella, 1854, lib. 8, cap. 3). Comunque sia di tal cosa, hanno

troppo del romanzo le avventure di Orsola e delle compagne, nel modo narrato dalla nostra leggenda, da Jacopo, dagli Atti del Surio e da altri. Trovò il Baronio in un Codice vaticano il Commentario De rebus Britannicis, che il vescovo Ganfrido compose, avendo, com'egli attesta, sott'occhio gli antichi monumenti di quella nazione. Racconta Gaufrido che Massimo, usurpatore dell'autorità imperiale contro Graziano, passò con molti Britanni nelle Gallie, e li mise ad abitare dove stavano prima gli Armorici; e che per accrescere e perpetuare il nuovo stabilimento, persuase il re de' Britanni a mandarvi undici mila fanciulle, e fra queste Orsola, figliuola del medesimo re. Ma le navi che le portavano, sono gettate dai venti sul lido germanico, di dove i Pitti e gli Unni, amici di Graziano, infestavano il mare. Costoro prendono le fanciulle; e perchè le volevano disonorare, elle si accidono da sè stesse. I loro corpi sono poi ricondotti in Colonia. Così Gaufrido (ap. Baron., ann. 583, n. 3). E benchè il Baronio veda in questa narrazione alcune cose che non si possono approvare, le riceve però obviis manibus, com'egli dice, perchè confortate da molto probabili congetture (Ibid., n. 4); e sogginnge: Quæ tamen in tanta caligine rerum ex multis veritati consentientia esse noscuntur, cum resnuenda nobis erunt? (Not. in Mart. Rom. 21 oct.) E vero, che, secondo alcuni scrittori, il tiranno Massimo condusse dalla Brettagna nell'Armorica una colonia assai númerosa di giovani, ma il Pagi, citando altri scrittori, vuol che questa emigrazione non accadesse al tempo di Massimo e di Graziano, ma a quasi un secolo dopo, per l'invasione de Sassoni (Critic., an. 585, n. 7: an. 460, n. 9-10). Per uguale motivo e al tempo stesso la riporta il Thierry, osservando che gli abitanti dell'Armorica riconobbero antichi fratelli nei nuovi arrivati (Storia della conquista dell' Inghilt. fatta dai Normanni, lib. 1): e ciò, secondo che noi pensiamo, non tanto per la loro comune origine, quanto per le comunicazioni durate sempre tra loro, come si rileva dal Thierry stesso. Ond'è che anche prima della seconda metà del quinto secolo, e innanzi di quel passaggio, altri forse n'erano stati. Ma non sappiam nulla di certo: e benchè si provasse che rimasero nelle Gallie i Britanni ch' erano veramente nell'armata di Massimo (V. Muratori, an. 583), non sarebbero provati i casi di Orsola e delle compagne, esposti da Gaufrido: e non sarebbero nemmen provati, benchè li avesse, per dir così, riuniti alla certa e storica emigrazione degli stessi Britanni, quando, come s' è detto, furon cacciati dai Sassoni. Forse rignardo ad Orsola, non si può dire più di quello che il Pagi: Martyrium S. Ursulæ et sociarum certum, sed harum numerus incertus, pluraque ad eam historiam pertinentia prorsus fabulosa. (Critic. an. 585, n. 6). Pur giova sperare che i Bollandisti, quando daranno le Vite de' Santi che la Chiesa commemora ai 21 di ottobre, indicherannó quali tra le molte e contrarie avventure attribuite a Sant'Orsola. riescono indubitate. »

## L' ANGELO annunzia:

O Verbo eterno, immaculato e santo, O Redentor dell' umana natura, Spira nell'intelletto e ingegno tanto Che d'Orsola clemente, onesta e pura Noi possiam recitar con dolce canto, Della sua gran prudenzia oltra misura, Come vedrete, se starete attenti: Che Dio vi facci del suo amor ferventi.

El RE di Bertagna padre di santa Orsola, dice:

Sta su, Currado, e per mia parte truova Quanti dottor tu sai d'astrologia, Ch' i' ho disposto al tutto di far pruova Che chiarir possa la mia fantasia, E vo' veder se alcun pianeta appruova El nascimento della figlia mia: Or oltre.

CORRADO risponde: E' sarà fatto.

El RE'dice: Va pur presto.

Che vo'io dir?

CORRADO: Torno io?

El RE dice : Non, basta questo.

Corrado truova i Dottori di astrologia, e dice loro: Per parte del mio Re famoso e degno Io son mandato, o padri reverendi, Che ognun venire a lui facci disegno; Io dico, presto, perchè ognun m'intendi.

Uno de' Dottori risponde per tutti e dice :

Va, che ci basta a l'ubbidire un segno, Ne fa bisogno più parole spendi. Chè chi è lento a servire al signore Pensa quel che de' far d' un servidore.

Uno Dottore agli altri dice:

Trovate l'astrolabio e 'l libro rosso E le stelle, e la spera, e 'l taccuino; E chi non vuol parer uom vile e grosso Parli con chi non sa spesso in latino. L'aver tal volta un bel vestire indosso Fa che l'uom è tenuto un uom divino; Che giova aver voltato libri e carte, Se l'uom non ha con la dottrina l'arte? E' Dottori giungono dinanzi al Re di Bertagna, e il RE dice:

Per mille volte e' ben venuti siate, O esimii Dottor prudenti e degni; I'vo' saper se segno alcun trovate Che il nascimento di mia figlia insegni.

Uno de' Dottori risponde:

Serenissimo Re, non dubitate, Chè, quanto porteranno e' nostri ingegni, Ogni cosa farassi appunto e bene, Chè si vedra donde tal cosa viene.

Uno Dottore, disputando, dice agli altri cosi:
Si placet vobis dicere, dicatis
In quo consistit modus, ars et via.

L'ALTRO risponde, e dice:

Ut bene veritatem comprendatis Parmi Mercurio suo pianeto sia.

UN ALTRO DOTTORE, dice loro:
Si recte in signo hoc speculatis
Credo che gran prudenza in costei sia.

UN ALTRO DOTTORE dice:

Deh! non facciam fra noi più in bus e in basse <sup>1</sup> Che 'I ver di questa cosa è presso all' asse.

Seguita il medesimo Dottore:

Ben disse Marco Tullio Cicerone
Nel primo testo che chiosò il Vannino,
Che sare' me' studiare in un cappone
E in un perfetto e vantaggiato vino,
Chè almeno l' uom troveria la cagione:
E questo par che appruovi el Magnolino;
Chè questo astrologare è cosa sciocca,
E possiam dir quel che ci viene a bocca.

E' Dottori tornano al Re, e uno di loro per tutti dice:

Noi non troviam, signor, segno perfetto
El qual ci mostri interamente il vero.

Il RE adirato, dice:

Dunque tanto studiare a che effetto? Vostra dottrina io non la stimo un zero; Andatevi con Dio, ch' io vi prometto

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nou facciam ec. Non slatiniamo più, non sputiamo più cuiussi per ingannare i gonzi.

Che un giorno vi faro mutar pensiero. Costoro in su'cujussi sempre stanno, E quanto studian più, men poi ne sanno.

El RE d'Inghilterra dice di volere mandare al Re di Berta gna, imbasciadore, e chiama Cornelio e dicegli che vadu a chiedere Orsola per darla al suo figliuolo:

Sta su, Cornelio mio, ch' i' ho disposto Di mandarti in Bertagna con prestezza, Chè, benchè sia quel Re da noi discosto, Pur non si può celar sua gentilezza; Onde per questo io m' he nel cor proposto. Mosso sol da' costumi e gran bellezza D' una sua figlia graziosa e bella, E vo'che al mio figliuol sia data quella. Et però tu farai questa imbasciata, Senza altro dimorar, per parte mia, Ch' io vo' che quella al mio figliuol sia data, E se non lo farà, mia signoria Presto sarà contra di lui armata, E so che mal contento poi ne sia, Chè a fuoco e fiamma io metterò il contado Se non vorrà far meco parentado.

E lui farò morire e la sua gente, Nè speri, se nol fa, trovar mercede; Vedrammi più feroce che un serpente Se questa grazia lui non mi concede. Un giusto sdegno turba assai la mente Quando uno aver ragion dal suo si vede; Ma prima fa che innanzi a me ritorni Che gli dia nel pensare almen tre giorni.

Lo Imbasciadore chiama lo Scalco e dice:

Truova su, Scalco, veste ed ornamenti Ed oro e perle e giole e drappi assai, E copia di scudieri e di sergenti, Lattizii, pance, ermellini e vai, Rubin, balasci, ¹ e copia di pendenti, E ogni cosa in punto metterai, E sopra tutto con prestezza spaccia Chè la voglia e 'l disio mi sprona e caccia.

<sup>1</sup> Lattizii, Pelli d'animale da latte. Pance, Le pelli della pancia degli animali. Balascio, specie di pietra preziosa.

Lo Scalco risponde:

Noi abbiamo ogni cosa preparato: Quando vi piace prendete il viaggio.

Lo Imbasciadore si parte, e mentre si vuot partire, dice:
Andiam, chè 'l servo al suo signor è grato
Quanto più mette sua vita in oltraggio;
E chi vuol veramente essere amato
Non serva sol quando è fiorito il maggio,
Perchè si suol comunemente dire:
Che nel bel tempo ognun si sa servire.

Lo IMBASCIADORE essendo presso, dice cosi:

Noi abbiam fatto già tanto cammino, Che mi par di veder la terra appresso; Io ho tanto il piacer d'esser vicino Ch'io non mi curo perche io sia defesso; Par che sia dato per fatal distino Che a ognuno sia questo desio permesso Di non si riposare in pace una ora Se l'uom non e d'ogni tormento fuora.

Lo IMBASCIADORE giunto innanzi al Re di Bertagna, dice:

Quel Macon che ci fe' venire in terra,
Salvi e mantenga tua real corona;
El nostro eccelso Re dell' Inghilterra,
La cui gran fama tutto il mondo introna,
E perche la virtù che in te si serra
Per l' universo e in ogni parte suona,
E specialmente della tua figliuola
Unica di virtù nel mondo sola;

E perche, sappi, egli ha disposto al tutto Che tu la dia per donna al suo figliuolo, E se tu nol farai, arso e destrutto Vedrai il tuo regno con pena e con duolo: Vedrallo a fuoco e fiamma in pianto e lutto, E poi che tu sarai restato solo E' ti fara morir con molto strazio, Che il ciel sara di sua vendetta sazio.

E, perchè meglio a questo caso pensi, Tre giorni ti vo' dare alla risposta; Pensare il fin d'ogni cosa conviensi, Chè non si può pentir l'uom a sua posta.

<sup>1</sup> Corrisponde al proverbio oggi in uso: al bel tempo ognun sa ire.

Lo Imbasciadore séguita ancora questi dua versi, e dice: Fa or che 'l caso molto ben compensi

E guarda se dal giusto e' si discosta.

El RE di Bertagna tutto turbato, risponde allo Imbasciadore del RE d'Inghilterra, e dice:

> Andatevi con Dio, non più parlare; Chè detto vi sarà quel ch' io vo' fare.

El RE di Bertagna piangendo, dice cosi:

O padre sventurato, che farai?
Padre, dove n' andrà ogni tuo bene?
Se questo parentadó tu non fai,
Morire al tutto, padre, ti conviene.
E, se la tua figliuola ancor gli dai,
Sempre la vita tua resterà in pene.
Amor mi sprona e la paura e 'l senso,
E vengo a morte sol quand' io ci penso.
Figliuola mia, meglio sarebbe stato

Per noi, di non t'aver veduta mai! Chi ti consiglia, padre sventurato? Pensa pur che risposta tu darai.

La Madre di Orsola piangendo, dice:

É questo il parto che io ho si bramato? Dolce marito mio, come farai? Soccorri presto, non sai tu ch' io moro? Darem noi ad un can tanto tesoro?

El RE piangendo, risponde:

Lassami, donna mia, morire in pace,
Chè questa doglia mi conduce a morte.

La MADRE allora dice:

Se di mandarla, signor mio, ti piace, Non creder che mai viva in questa corte.

El RE, cioè il padre di Orsola, come disperato, piangendo dice: Omè, fortuna, quanto sei fallace,
O rio destino, o maladetta sorte!
Sia maladetta al mesa a il di chi i racqui

Sia maledetto el mese e 'l di ch' i' nacqui, E l' ora e 'l punto che a me stesso piacqui.

La Madre per dolore getta via la corona, e dice:

Io non vo' più questa regal corona; Io mi vo' rivestir d' un altro ammanto: E se questa figliuola m' abbandona Io vo' finir questa mia vita in pianto; Tanto è il dolor che nel mio cor rintrona, Ch' i' farei per pietà Neron un santo, E tanta è l'aspra doglia che m'assale, Che ben non è che pareggi el mio male.

Mentre che il Re e la Regina così si lamentano, Orsola giugne, e trovando el padre e la madre così addolorati, e la corona per terra, tutta supefattà dice:

Che vuol dir, madre mia, tanto lamento? Che rappresenta la corona in terra? Che vuol dir, padre, si crudel tormento? Sarebbec' egli o tradimento o guerra? Oimè! questo mi par tanto spavento Che ogni mio senso pel dolor si serra. Dimmelo, padre, e non temer, chè Dio Ci scamperà d'ogni tormento rio.

La Madre, piangendo, risponde a Orsola, e dice:

Quanto era meglio, o figliuola diletta, Quel tempo che nel ventre ti portai Ch'io fussi stata dalla morte stretta E non t'avessi generata mai! Almeno io non sarei stata suggetta A sopportar tanti tormenti e guai. Per tua cagione sappi, figlia mia, Che tolta ci sarà la signoria:

Però che c' è venuto imbasciadore
Dal gran Re d'Inghilterra e sua potenzia
E dice che per forza o per amore
Vuol che tu sia dinanzi a sua presenzia,
E mostra per coprir suo falso onore
D'avere inteso di tua gran prudenzia,
E vuol che sposa sia del suo figliuolo:
E questa è la cagion di tanto duolo.

Orsola consolando la madre e il padre, dice: È questa, madre, la doglia e 'I tormento

Che vi fa tanta pena sopportare?
Credete voi che 'l mio Jesù sia spento?
E che voglia e' sua servi abbandonare?
Io vo'che questa gente venghi drento
E vo' fare un convito preparare,
E la risposta, o caro padre mio,
Se ti piacessi, i'la vorre' fare io.

Risponde il Padre a Orsola:

Io non ho altro ben, nè altra pace

Che te, figliuola, ed altro non ispero, E son contento far quel che ti piace, E a te lascio la cura e il pensiero; Ma guarda che 'l disio non sia fallace, Chè rare volte l'uom conosce il vero.

ORSOLA risponde, e dice:

Statti di buona voglia, o padre caro, Ch' io spero in Dio che ci darà riparo.

ORSOLA a' servi sua dice:

Andate, servi, a quello imbasciadore E da parte del Re lo inviterete.

Orsola voltandosi agli altri servi, dice cosi:

E voi per fargli, come dislo, onore
Un bel convito in punto metterete.

El Servo, giunto allo Imbasciadore, invitandolo a desinare, dice:

A voi mi manda il nostro gran signore, Come ne' versi mia intenderete, Che a desinar con esso lui vegniate.

Lo IMBASCIADORE risponde:

È egli in punto?

El Servo risponde:

Si, non indugiate.

Lo Imbasciadore giugne, e il RE dice cosi:

Vo' siate e' ben venuti tutti quanti;

Gran piacere ha di voi tutto il mio regno.

El RE dice a' servi:

Però vo' che si facci balli e canti E che ognun mostri d'allegreza segno. Prendete, servi, di costor gli ammanti, E ordinate con prudenza e ingegno: Date l'acqua alle mani e con presteza, Usate sopra tutto gentileza.

Oriola, mentre sono a tavola, orando al Crocifisso, dice:

O Padre immenso, o luce senza affanno,
O vero protettor del corpo mio,
Albergo santo ove i beati stanno
Felici a contemplarti, o sommo Dio,
Padre, tu vedi il mio futuro danno,
E quanto è falso questo mondo e rio,

Illumina, Signor, la mente e l'alma, Si ch'io possa acquistar del ciel la palma.

Fatta la orazione, apparisce uno Angelo a santa Orsola, e dice così: Esaudito è nel ciel tuo priego santo,

Da quel Signor che ti conserva in terra; Vedrai tornare in allegreza il pianto E pace senza affanno e senza guerra; Vedrai vestir del tuo sacrato ammanto Colui che or di pieta le porte serra: Parla pur quel che 'l cor ti sprona e dice, Chè Dio fe' sempre il servo suo felice.

Orsola si parte dalla orazione, e giunta dinanzi allo Imbasciadore dice:

> Salute e pace e sempiterno amore Sia di ciascun che a questa mensa siede, E, se fatto non v'ha il mio padre onore Quale a tanto signor far si richiede, Piacciavi di accettar suo grato core, E la sua immaculata e vera fede; E perchè la risposta a me s'è data, Farete al signor mio questa imbasciata:

Direte che contenta al tutto sono
D'esser sua sposa, e così il padre mio;
Ma prima vo'che mi conceda un dono,
Questo è sol ch'egli adori il nostro Dio;
E perchè io ho per voto alcun perdono
A satisfar col cuore umile e pio,
Vorrei che mi mandassi in compagnia
Donzelle assai per la persona mia.

Et poi che io aro Roma visitata Al sepolcro di Cristo voglio andare; E si prometto in questa mia tornata A quanto io ho promesso satisfare, E di posarmi con la mia brigata E 'l santo matrimonio consumare: E al Re queste gioje poi darete, E 'l mio diletto sposo abbraccerete.

Lo Imbasciadore maravigliandosi della bellezza e prudenzia di Orsola, dice:

O sacra, immensa, anzi divina insegna, O stirpe gloriosa, alta e regale, O mirabil virtu, quanto sei degna! Questa è cosa divina e non mortale! Dappoi che in te tanta prudenzia regna, Io vo' dir che tu sia celestiale, Sicche adorarti io m'ho disposto in terra, Salute, gloria e onor dell' Inghilterra.

Orsola lo fa rizzare dicendo:

A Dio e' santi del superno coro.

Lo IMBASCIADORE rizzandosi dice:

Oimè, tanta dolcezza donde viene? Io non so se vi è in ciel più bel tesoro.

Orsola gli risponde dicendo:

Se tu potessi Dio comprender bene, Il quale in terra confesso e adoro, Allor vedresti e intenderesti bene Che ogni grazia da Dio in terra viene.

Lo IMBASCIADORE dimanda licenzia, e dice:

Noi prenderem da tutti voi licenza, Chè ogn' ora ci par mille a far ritorno. Raccomandiànci alla magnificenza Qui del tuo padre e d'ognun ch'è d'intorno, Benchè ci dolga far da voi partenza Pur ci sprona il signor, e caccia 'l giorno.

El Padre di Orsola dice loro:

Fate di salutar per parte mia Per mille volte la sua signoria.

Lo Imbasciadore del Re d'Inghilterra si parte, e mentre che lui cammina, dice così:

Vedesti voi giammai donzella al mondo Che fussi specchio di tanta bellezza? Ben ti puo', signor mio, chiamar giocondo, Che questa avanza in terra ogni ricchezza. Quanti ne mette il pigliar donna al fondo, Perchè l' è più ventura che saviezza! E chi s' abbatte in questo mondo hene Ringrazii Dio, chè rare volte avviene.

Tornato lo IMBASCIATORE in Inghilterra, dice al Re:
Noi siam, sacra corona, ritornati;
El regno tuo si può chiamar felice,
Perchè per adorarla siamo stati,

E certo è molto più che non si dice. Se tu vedessi e' sua costumi ornati Diresti che nel mondo è sol felice, Modesta nel parlare, e co' be' lumi Farebbe andare i monti e stare i fiumi.

Ed è contenta per suo sposo avere Il tuo figliuol, nè cosa gli è più grata: Ma, perchè sappi a pieno il suo volere, Sappi che l'è cristiana e battezzata. E però chiede che ti sia in piacere Di battezzarti con la tua brigata; E se questo farai, contenta fia Di far quanto vorrà tua signoria.

E perchè l'ha dua voti a satisfare, L'uno è a Roma, e dopo quello ancora Al sepolcro di Cristo vuole andare; E com' ell' è di questi voti fuora, Si vuol nel regno tuo poi riposare E dal suo sposo mai partirsi un' ora: Molte donzelle per sua guardia chiede; Questo è l'anel ch' ella mi diè per fede.

El RE d'Inghilterra dice di volere andare a vedere Orsola:

Or oltre, io voglio il suo voler si facci; Però, figliuol, tien questo anello in dito; E, perchè presto ogni cosa si spacci, Io ho disposto di pigliar partito. E' par che d'allegrezza io mi disfacci, E ch' ogni affanno sia da me fuggito; Però fate ordinar molte donzelle Savie, discrete, graziose e belle.

Poi ordinate drappi, perle ed oro E pietre prezïose e gioie assai; E io in persona voglio andar con loro. E tu, dolce figliuol, meco verrai. Trovate carriaggi e gran tesoro.

El Re volendosi partire l'ascia la signoria, e dice: E tu, Astolfo, il regno guarderai; Sicchè fa d'esser savio ed abbi ingegno, Chè non è poco mantenere un regno.

Un Angelo apparisce a sant' Orsola, e dice:
Sappi che in punto il tuo sposo s'è messo,

E 'l suo padre vien seco e la sua corte, E sarà presto alla tua terra appresso Senza periglio alcun della tua morte; Vien sol per osservar quel c'ha promesso; Sicchè fa il padre tuo constante e forte. Confortal pur che di nulla non tema; Chè questa fia di lui gloria suprema.

Orsola va al padre suo e dice come il Re d'Inghilterra viene a trovarla: Sappiate, padre mio, come per via È il gran Re d'Inghilterra e la sua gente; Non bisogna temer sua signoria, Però che Dio gli ha tocco già la mente.

El RE dubitando dice:

Oime!, figliuola, qualche cosa fia! Questa è gran cosa che 'l Re siá presente, Guarda che 'l popol di me poi non rida, Chè non s' inganna se non chi si fida.

E mettesi in punto per andare incontro al Re d'Inghilterra, e dice:

Mettete, servi, con prestezza in punto,
Chè non è tempo più da stare a bada.

Un CORRIERE giugne, e dice:

Sacra corona, io sono in furia giunto, Perchè il Re d'Inghilterra è per la strada.

El RE ordina di partirsi e di andare incontro al Re d'Inghilterra, e dubitando di questa venuta, fra sè medesimo dice: Oimè, ch'io sento il cuor di doglia punto

Oimè, ch' io sento il cuor di doglia punto E parmi che 'l cervello a spasso vada! Andiam via tutti incontro alla Corona, Ch' io intendo che non resti qui persona.

El RE di Bertagna dice al Re d' Inghilterra:

Ben venga il mio signor, pace e sostegno E refrigerio d'ogni nostro bene; Bene stia la salute del mio regno Λ cui grazie immortal dar si conviene.

Orsola dice al re d' Inghilterra:

Illustrissimo Re, famoso e degno, Questa è l'ancilla che a' tua piè ne viene Sol per mostrarti il gaudio del suo cuore, Come ancilla fedele al suo signore.  $El\ {
m Re}\ d'\ Inghilterra\ maravigliandosi\ di\ tanta\ bellezza\ dice$  :

È questo il mio tesoro e la mia pace; Ben ti puoi, figliuol mio, chiamar contento; Guarda se questo don, figliuol, ti piace, Chè sol nel contemplarla io ne spavento.

Lo Sposo al padre suo dice:

Io son di tanto ben, padre, capace Che consumarmi di dolcezza sento. Ben sia trovata, o sposa mia diletta, Luce d' ogni virtù chiara e perfetta.

El RE di Bertagna dice al Re d'Inghilterra:
Andiam via tutti, che Dio sia laudato,

Ch' ogni affanno mortal riposo vuole, Chè chi non è al camminare usato Questa fatica pur lo grava e duole.

El RE d'Inghilterra dice :

Egli è tanto il piacer che 'l ciel m' ha dato Nel contemplar si radiante sole Che quanto più lo guardo o miro fiso Non so s' io sono in terra o in paradiso.

Giunto che è il Re d'Inghilterra al palazzo, fa motto ad Orsola e dice così:

Io ho disposto poi che giunto sono A salvamento con la gente mia, D' aver per le tue man, figliuola, un dono: Questo è che battezzato al tutto io sia, Io chieggio d' ogni fallo a Dio perdono; E questa gente che è in mia compagnia Ognuno vo' che battezzi con tue mani, Essendo tutti a Dio fedel cristiani.

ORSOLA maravigliandosi si volta a Dio, e dice:

O sempiterno Dio, quanta doleeza Sente il mio cor del beneficio grande! O infelice colui che 'l mondo appreza, Nè mai si sazia delle sue vivande. Che giova al mondo tesoro o riccheza, Se al vento ogni piacer la morte spande? Passan nostre potenze e nostre pompe, La morte al fine ogni cosa interrompe.

Orsola battezzandogli dice:

Io vi battezzo per virtù del Padre,

Del Figliuol poi e lo Spirito Santo; E prego te, diletta e santa Madre, Che gli rivesti del tuo sacro ammanto. Chi vuol vestirsi di virtu leggiadre Volti sempre a Maria la voce e 'l canto, Perch' ella è fonte e mar di ciascun bene, Donde ogni grazia in questo mondo viene.

El Padre di Orsola dice a' suoi servi che faccino mettere un bando, e dice così:

Presto su, servi miei, mettete un bando Per tutto el regno, che ognun festa faccia, E che ognun venghi le trombe sonando, Ch' i' non ebbi a' mia di maggior bonaccia. Vo' che ognun venga Jesu ringraziando Che da' suo servi ogni tormento scaccia; Fate che ognun col cuore umile e pio Venghi a laudar devotamente Dio.

Viene un BANDITORE e truova la trombetta, e mette il bando e dice:

Bandir per tutto il regno e comandare Oggi si fa per parte del signore, Che ognun festa e trionfo debba fare, Voltando sempre a Dio la mente e 'l core; E chi vuol nel suo regno dimorare, Vuol che s' infiammi del divino amore, E che ognun venga con trionfi e canti A ringraziare Dio di tutti i santi.

Tutti quelli che sono battezzati dicono questa lauda:

Viva Dio che mai non erra,

La Bertagna e l'Inghilterra.

Viva Dio che mori in croce Per salvar l'umana gente. Ognun sia pronto e veloce A levare al ciel la mente. Viva Dio, padre clemente, Che punisce ognun che erra.

Viva quel che è somma pace, Sommo gaudio e sommo bene; Viva Dio, Signor verace, Per cui el mondo si mantiene. Chi col cuore a Jesù viene Mai non sente pena o guerra.
Poi che Dio ci ha liberati
Dal demon crudele e rio,
Poi che noi siam battezzati
Ti preghiam, clemente Dio,
Che mantenghi con desio
Questó regno e l' Inghilterra.

Mentre che il re di Bertagna, padre di Orsola, si riposa, vengono dua, e uno di loro dice di volersi fare frate, e l'altro lo svolge, e dice così:

Voglianci noi, compagno mio, far frati E lassar questo mondo a chi lo vuole?

El Compagno risponde:

Or che tu t' hai tutti e' danar giocati Però lo stare al mondo si ti duole.

El PRIMO dice:

Non vedi tu che gli è pien di peccati Nè mai riposo aver di lui si suole?

El SECONDO risponde:

De, non mi torre il capo, ladroncello; Frate si fa chi ha poco cervello.

El Primo dice: Tu non debbi dir questo al confessoro, Ch' io so che ti daria la penitenzia.

El secondo risponde:

Non mi far dir tutti i difetti loro, Ch'io non ci posso aver più pazienzia.

El PRIMO dice:

E' tengon pure il corpo in gran martoro, In digiuni, in vigilie e in penitenzia.

El SECONDO risponde:

Si, quando in coro o ginocchioni stanno; Ma in refettorio ognun è saccomanno.

El Primo dice: E' vanno pur con molta divozione
Col capo basso, disprezzando il mondo.

El SECONDO risponde:

Si, ma a mensa ognun è compagnone, Ognun ritrova alla scodella il fondo.

El PRIMO dice:

E' predican la pace e l'unione, E metton la discordia nel profondo. El SECONDO risponde:

Cotesta è quella che tra' frati regna, Chè di truffar l' un l'altro ognun s' ingegna.

El Primo dice: E' fanno pur digiuni e disciplina, E usan solo una carpita addosso.

El SECONDO risponde:

Tu non gli vedi intorno alla cucina Come gli scuffian bene un cappon grosso.

El PRIMO dice:

E' dicon pur l'uffizio ogni mattina, Ne mai senza licenzia alcun s' è mosso.

Risponde el SECONDO:

Sai tu perchè gli stanno in orazione? Per mantener di fuor la devozione.

El Primo dice: Io so che, se non fussi el mondo rio, Che si farebbe frate molta gente.

Risponde el Secondo:

Tu vuoi pur ch'io ti dica il pensier mio?

Come uno è frate, allor allor si pente.

El Primo compagno pur seguendo dice:

Se non fussi piacer servire a Dio,
Ognuno n'uscirebbe prestamente.

El SECONDO risponde:

Sai tu perche e' vi stanno e' nuovi pesci? Per non esser tenuti fra' riesci.

El Primo dice: Volendo io pur questa vita provare Dove ti par la regola migliore?

El SECONDO risponde:

Alla Certosa si suol trionfare, E favisi erbolati da signore.

El PRIMO dice:

Io vo' digiuni e penitenzia fare Ed osservar quel che dirà el priore.

El Secondo risponde:

E questa è tutta la mia fantasia : Trova uno che ti facci compagnia. ¹

Orsola dice di volere andare a Roma, e dice cosi:

Tempo è, signori e padri mici diletti,
Che verso Roma el mio viaggio prendi,

<sup>1</sup> Questo dialogo intorno a' frati è con poche varianti quell' istesso che si legge nella Rappresentazione di S. Onofrio.

Che par tal volta che 'I demon permetti Che il tempo passi, perchè in van si spendi.

El RE d'Inghilterra, suocero di Orsola, dice di volere andare seco:

Io vo'che in compagnia teco m'accetti, Se già farmi morir tu non intendi, Chè s'io fussi di te, figliuola, privo Star non potrei tre giorni appena vivo.

ORSOLA risponde:

Volete voi, signore, in tanti affanni Nutrir la vita in si lungo cammino? Voi sete pur gravato assai negli anni, E'l luogo ancor non è però vicino.

El RE d' Inghilterra risponde a Orsola, e dice:

Dio per ristorar gli antichi danni
Si fe' nel mondo servo e peregrino;
Ed io che sono in tanti vizii stato
Non farò penitenzia del peccato?

Sèguita el RE d'Inghilterra:

Però disposto io m' ho venire al tutto.

E voltandosi al figliuolo dice:

E tu, a guardia del mio regno resti; Tempo è da far a Dio qualche buon frutto; Prima che 'l corpo mio di terra vesti.

El Padre di Orsola dice:

Noi rimarrem soletti in pianti e in lutto,
Dolenti, lacrimosi, afflitti e mesti;
Ma perche il Re di venir si contenta,
Pietosa al tutto al suo voler diventa.

La MADRE di Orsola dice:

Che farò io in questa vita breve Priva di te, dolce speranza mia?

Lo Sposo piangendo dice:

Ed io che mi consumo più che neve, Non verrò teco, sposa, in compagnia? Questa partita mi sarà sì greve Ch' io penso pur qual vita la mia fia.

ORSOLA al suo sposo dice:

Fa, sposo mio, quel che 'l tuo padre dice, Chè guai a quel che al suo voler disdice. Io ti ricordo, o dolce sposo mio, L' amor della tua madre e del tuo regno. El PADRE di Orsola piangendo, dice cosi:

Così ci benedica in cielo Iddio, E facci noi della sua grazia degno.

ORSOLA dice al padre:

Padre clemente, grazïoso e pio, Se pur questo partir ti fussi a sdegno, Non guardar, padre, a quel che il mio cuor vuole.

El PADRE risponde:

lo son contento, benchè al senso duole.

El Padre seguita piangendo:

Oime, figliuola, che dolor sento io!
Oime, ch' io sento ogni senso mancare!
O dolce refrigerio al corpo mio,
Debbo io però senza te qui restare?
O pietoso, clemente e giusto Dio,
Non volere e' tuo servi abbandonare!
Io non ho altro ben', nè altro aspetto;
Nelle tue braccia, Signor, la commetto.

La Madre ancora piangendo si volge ad abbracciare la sua

figliuola, e a lei in questo modo dice:

Ed io che t' ho tanto tempo allevata, Che debbo fare in questa tua partita?
Dove resta tua madre sconsolata,
Salute e pace e guida di mia vita?
O madre sopra ogni altra tribulata!
Oimè! questa è troppo crudel ferita!
Se non che noi siam pur dal tempo afflitti,
Noi non restavam mai si derelitti.

El Padre di Orsola dice al Re d' Inghilterra:

Prima che vostra signoria si muova, Io vi commetto e dono ogni mio bene; Colui c' ha de' figliuol, l' amor sol pruova, Ed io lo so che mi ritruovo in pene.

El RE d'Inghilterra dice al padre di Orsola:

Pensa che questo non mi è cosa nuova, Chè ancora a me questo caso intervienè: Preghiam pur el Signor che tutto vede Che gli preservi nella santa fede.

El Figliuolo piangendo risponde, e dice;

Prima che voi partiate, o padre caro, Io vi vo' pur nelle mie braccia stretto. Voi mi lassate, padre, in pianto amaro, Privato al tutto d'ogni mio diletto. O riposo mondan, quanto sei raro! Ecco che al regno io me n'andrò soletto.

El RE d'Inghilterra al figliuolo dice cosi:

Contenta pur, figliuolo, el voler mio, E vivi sempre col timor di Dio.

ORSOLA domanda licenzia, e partesi:

Noi prenderem da tutti voi licenzia, Che Dio sia quel che ci conduca a porto; E se voi non sarete alla presenzia, Datevi, padre mio, vero conforto, Ch'io farò prieghi alla divina essenzia Che, poi al mondo ognun di noi fia morto, Riceva ognun di noi nel sommo coro, Dove mai si senti pena o martoro.

El Figliuolo del Re d'Inghilterra chiede licenzia al padre di Orsola, e dice:

> Tempo è, signor, che 'l mio viaggio prendi E ch' io osservi el precetto paterno. Tu sei prudente, e 'l caso ben comprendi; Manca ogni cosa ove non è 'l governo.

El PADRE di Orsola risponde:

Poi che da me partir, figliuolo, intendi, Io priego quel Signor ch' è sempiterno Che ti conceda la sua grazia in terra, Acciocchè salvo torni in Inghilterra.

ORSOLA mentre vanno dice cosi:

Dolce sorelle e compagne dilette, Andiam cantando dello amor divino, E se di carità sarem perfette, E' non c' increscera punto el cammino: "Presto vedrem dove san Piero stette E cercherem di Roma ogni confino, Vedrem que' corpi gloriosi e santi; Siechè ognun meco di dolcezza canti.

Mentre che camminano dicono questa lauda:

Laudiam con tutto il cuore
Giesù clemente e pio;
Diciangli: o Signor mio,
Riguarda il peccatore.
O felice e gioconda

Madre più che altra e bella, Anima pura e monda, Contempla in questa stella: Pensa ch' ella è sol quella Fonte, tesoro, e pace Di quel Signor verace Che pagò el nostro errore.

Contempliam que' profeti, Que' patriarchi santi, Que' confessor discreti, E' màrtir tutti quanti. Or su, coi cuor zelanti Diciamo insieme: osanna, Dolce e suave manna;

Ardi la mente e 'l cuore.

El figliuolo del Re d'Inghilterra si torna in Inghilterra, e la Madre non vedendo el suo marito dice:

> Oïmè, figliol mio, che vuol dir questo, Dov'è il-mio refrigerio e'l mio conforto? Tu non rispondi, oimè, dimmelo presto; Sarebbe mai a tradimento morto?

El Figliuolo conforta la madre e dice:

Presto tal caso ti fia manifesto: Nessun ci ha fatto, o cara madre, torto.

La MADRE risponde:

Perchè non me lo di'? qual cosa fia?

El FIGLIUOLO dice:

No, madre, non ti dar maninconia.

Seguita il FIGLIUOLO:

Sappi che 'l padre, le donzelle ed io Ci siam con gli altri a Jesù battezzati, E quel sol confessiam per nostro Dio; A lui-ci siam con tutto il cuor donati. El tuo caro marito e padre mio Avendo e' sensi al suo Jesù infiammati Con Orsola mia sposa a Roma è ora, Ed in Ierusalem vuole ire ancora.

E me ha rimandato, perche cura Abbi del regno e della tua persona. Però ti esorto con la mente pura A battezzarti, e seguir la Corona; Chi ben nel mondo si regge o misura, Jesù la eterna vita in ciel gli dona, Sicche io t'invito a Dio, madre diletta, Che in sulla croce il peccatore aspetta.

La Madre piangendo risponde, e dice:

Oimè, marito mio, vedrotti io mai? Oimè, questo dolore il cuor mi passa! Oimè, questo è il conforto che or mi dai? O speranza mortal, come trapassa! Oimè, che so io or come tu stai? La vecchiezza ogni forza al tutto abbassa. Come il lassasti mai, figliuol, partire Per far tua madre per dolor morire?

El Figliuolo conforta la madre dicendo cosi:

Madre, non dubitar; perocchè Dio Dona sempre a chi l'ama ogni forteza; Egli è giusto signor, clemente e pio, E il pianto fa tornare in allegreza. Mettiam pur, madre, in lui tutto il disio Se noi vogliam gustar la sua dolceza, Perchè chi si batteza al divin sole Più grazie gli è donate che non vuole.

La MADRE dice al figliuolo di volersi battezare:

Oimè ch' io sento, figliuol, consumarmi; O amor di Jesù quanto è vivace! Io ho disposto al tutto battezzarmi Per le tue man, figliuol, poi che a Dio piace. Io vo' di Cristo vera ancilla farmi E sopportare ogni tormento in pace.

El Figliuolo battezzando la madre dice:

Come questa acqua ti battezza e monda, Così Dio nel tuo cor sue grazie infonda.

Uno Angelo apparisce a papa Ciriaco, e dice:

O Ciriaco, sappi come drento
Alla tua terra molta gente viene;
D'andare incontro a lor sarai contento
E onorarli come si conviene.
Orsola v'è, che è di molto ornamento,
Chè per sua sposa Dio l'ha presa e tiene:
A te con loro el martirio fia dato,
Si che renunzia a chi tu vuoi il papato.

Papa Ciriaco, stupefatto di questa apparizione, maravigliandosi dice: Son io desto o pur dormo, o che vuol dire?

Is son to desto o pur dormo, o che vuol de Io mi sento tremar la carne e l'ossa. Che gente è quella che dee qui venire? E' par che alzare gli occhi più non possa. S' io debbo, Gesù mio, per te morire, Facciasi pur quando tu vuoi la fossa, Chè la morte e la vita è in te, Signore; Pur ch' una volta io muoia per tuo amore.

Uno Corriere dice al papa:

Sappi, Pastor di Cristo reverendo, Come drento alla terra è gente assai; Hanno bordoni in man, se ben comprendo; Più bella gente io non viddi già mai.

El PAPA risponde dicendo:

Gir loro incontro col mio clero intendo, Chè sara quel che poco fa pensai: Però andiam, che Dio ne sia laudato, Ch'i'sento il cuor di lui tutto infiammato.

Orsola vedendo la croce del papa dice:

Che vuol dir quella croce e tanto clero?
Fermianci, chè sarà el pastor di Dio.

El RE d' Inghilterra dice :

Certo, figliuola mia, tu dirai el vero; Voltianci a lui col cuore umile e pio.

Orsola si getta ginocchioni dinanzi al papa, e dice:

O reggimento del divino impero, Ora è contento ogni nostro disio; O Vicario di Cristo in terra eletto, Rimetti a questa gregge ogni difetto.

El PAPA gli fa rizzare e dipoi vanno al tempio:

State su ritti, che Dio sia laudato.
Andiamo al tempio tutti in compagnia.
Come hai tu questo armento mai guidato
E convertito tanta signoria?
O felice, giocondo, e lieto stato,
Vergine santa, immaculata e pia,
Ben t' ha Jesu sopra ogni coro eletta,
Fonte d'ogni virtu chiara e perfetta.

El PATA orando dice:

O padre immenso, o sempiterno Dio,

Vol. II.

O sommo protettor di nostra vita, Esaudi e' giusti prieghi, o Signor mio, E fa l'alma con teco in cielo unita; Libera noi d'ogni peccato rio, Luce, potenzia e verità infinita: E della gregge tua, o padre immenso, Accetta el corpo per tributo e censo.

El PAPA dice di volere andare con Orsola:

Se ti piacesse, o sposa del Signore, Io ho disposto al sepolcro venire.

ORSOLA risponde:

Essendo di Jesù vero pastore, Chi potria, santo padre, contradire?

Uno CARDINALE adirato dice:

Siete voi tanto cieco, o pien d'errore Che voi vogliate drieto a costoro ire?

El PAPA risponde:

Se piace a Dio, io debbo star contento, E sopportare in pace ogni tormento.

El Papa renunzia il papato, e dice:

Io vi lasso per papa el cardinale Ameos nominato, e vo' che sia.

Uno CARDINALE dice:

O santo padre, voi fate un gran male; Chi vi fa oggi far tanta pazzia?

El PAPA risponde:

Ouando un non teme, il minacciar non vale A chi ha ferma la sua fantasia. Or oltre, andianne.

Un altro CARDINALE dice:

Ed io venire intendo. Un altro CARDINALE dice:

Ed io ancora, o padre reverendo.

Uno CARDINALE dice a gli altri poi che il papa è partito: Guardate un po' quel che la pazzia fa! Chi diria mai che questo fussi, ed è? Ouando a uno il cervello a spasso va Difficile è che mai ritorni in sè.

Un altro CARDINALE ridendosi di lui dice:

Io penso pure come costui andrà, E come e' possa mai tanto ire a piè.

Uno CARDINALE risponde:

Lasciatelo ir, chè va per ismarrito;

Vecchio senza cervello e rimbambito.

Essendo in Roma due pagani, uno chiamato Massimiano e l'altro Africano, feciono pensiero di fare morire Orsola; e Africano dice:

> Io ti vo dire, dolce Massimiano: Tu vedi quanta gente costei ha drieto? Questo mi pare un caso molto strano, E male è ne'pericoli star cheto; L'uom dopo el fatto s'affatica in vano; Sol nel principio giova esser discreto.

Massimiano risponde:

O African, tu che sei dotto e saggio, Piglia partito in questo lor viaggio.

Africano dice: A me mi par che a Iulio nostro mandi
Qualche corrier che vada con presteza,
Però che spesso avvien ne' casi grandi,
Che un tradimento ogni disegno speza;
Scrivi che al messagger senza altri bandi
E' gli sia ordinato una caveza,¹
E ordina che muoia questa gente:
E sopra tutto scrivi da prudente.

Massimiano a uno corriere dice:

Or su, presto, corrier, metti in assetto
El corno, la bolgetta e la lanterna,
E se in tre di ritorni, io ti prometto

Che un mese potrai stare alla taverna.

El Corriere risponde:

Tu non debbi sapere il mio defetto, E come la mia vita si governa: Se la nebbia a buon' ora non incanto, <sup>2</sup> Io non saprei dove voltarmi un canto.

MASSIMIANO al corriere dice:

Orsù, ecco un fiorin, benchè sia troppo, E verso Uria tu prenderai il viaggio.

El CORRIERE risponde:

Ho io a ire di passo, o di galoppo? Io fo nell' andar pian sempre vantaggio.

1 E'gli sia, ec. E' sia fatto impiccare.

<sup>2</sup> Se la nebbia ec. Incantar la nebbia, vale Mangiar e bere la mattina per tempo. Il corriere dice, che se non gli danno de'denari per mangiare, non saprebbe ove andare, non sarebbe capace di mettersi in cammino.

Massimiano dice:

Io dissi ben che noi faremo il zoppo; <sup>1</sup> Costui are' bisogno d' un buon maggio. <sup>2</sup>

El Corriere risponde:

Non ti basta che in un mese vi sia?

MASSIMIANO dice:

Va presto, col malan che Dio ti dia.

Uno Angelo apparisce al figliuolo del Re d'Inghilterra, e dice cosi: Figliuolo, e' piace al tuo elemente Dio

Che ritorni a veder la tua brigata,
Però chiama tua madre, e con disio
Verso Colonia tu l'arai guidata,
E adempiendo appieno il voler mio
La sposa tua ne sarà consolata:
Sicchè chiama tua madre e poi cammina,
Chè così piace alla bontà divina.

El Figliuolo dice alla madre:

Pigliam, madre diletta, il cammin presto, E camminiamo a più felice stato.

La Madre dice al figliuolo:

Oïmè! figliuol mio, che vuol dir questo? Forse che 'l mio marito sia malato!

El Figliuolo risponde:

No, madre, andiam, chè ti fia manifesto Quel che tu hai con tutto il cuor bramato, E vedrai la mia sposa e 'l mio conforto.

La MADRE dice:

Orsu andiam, che Dio ci guidi a porto.

Mentre che costoro camminano, il corriere mandato da Massimiano giunge a Iulio; e letta la lettera, Iulio dice:

Fate presto impiccar questo ghiottone, El qual veniva per far tradimento.

El CORRIERE risponde:

Odi bel dir ch' io facci collezione! Perchè vuo' tu ch' io dia de' calci al vento?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Io dissi ben ec. Lo dissi io che noi non faremo a tempo, non arriveremo a tempo.
<sup>2</sup> Maggio, forse per Majo, legno; e allora verrebbe a dire: Costui avrebbe bisogno d'un bel legno, ossia d'una bella legnatura.

Giunge il Manigoldo e pone il capestro al collo del corriere, e dice: Vienne pur meco, brutto ribaldone;

Io n' ho impiccati de' tuo par' ben cento.

El Corriere dice:

Io vorrei pur saper quel ch'io fe' mai.

El Manigoldo risponde:

Vienne pur meco, che or l'intenderai.

El Corriere piangendo dice:

Io sono ito tal volta alla taverna Come si fa, quando el bisogno viene; E'si suol dir che si va in vita eterna,¹ Ma per me s'apparecchia amare pene.

El Manicoldo dice:

Posa giù la bolgetta e la lanterna,
Ch' io vo veder come tu salti bene.

El Corriere dice:

Or ti dico io ch' io mi sarò satollo, Poi ch' i' mi trovo col capestro al collo.

Iulio mette in punto la sua gente, & dice:

Mettete, gente mia, presto in assetto Ronche, rotelle, spuntoni e celate, Ed a Colonia in qualche stran boschetto Vo'che le gente mie stien tutte armate, Ch'e'm'è per nuovo modo stato detto Come debbon passar molte brigate, Nimici della fede e della terra.

Uno Soldato dice:

Noi siamo in punto sempre a far lor guerra.

Iulio partendosi dice:

Io vo'che a membro a membro sien tagliati, E che senza pieta sangue si faccia; Quanto più sien percossi e lacerati Tanto più lieto mi vedrete in faccia. Vo'che alle fiere e'corpi lor sien dati, Sicchè ognun dietro a me segua la traccia, Ch'io mi sento arricciar serpenti adosso, Chè pel furor seder punto non posso.

El Papa manifesta la morte a Orsola e al Re d'Inghilterra, e dice: Sposa di Cristo, e voi, sacra Corona, Sappiate come Dio ci vuole al cielo,

<sup>1</sup> Vedi vol. I, pag. 224.

E non de' rimaner di noi persona; Ognun morra per Dio con sommo zelo; Ma questa morte a noi fia tanto buona, Che mai più sentiremo affanni o gelo: Sappiate ben, come a Colonia andremo, Quivi senza pietà morti saremo.

Orsola maravigliandosi dice:

Che vuol dir questo! oimè, Vergine pura? Almen fuss' io a quel sepolero stata!

El RE d'Inghilterra dice:

O lasso me! ch' io temo e ho paura Che l' anima non sia ancor purgata.

ORSOLA confortandolo dice:

Non aver, signor mio, di ciò paura Chè la misericordia è preparata; E che più grato e più perfetto amore Che quando il servo muor pel suo signore?

ORSOLA vede il suo sposo, e dice:

Che vuol dir questa gente che si vede? E' sarà forse 'l mio sposo diletto? Certo egli è desso. O immaculata fede! O amor di Gesù quanto è perfetto! O felice colui che in te sol crede! Omè, che m' arde di dolcezza il petto! Ouell' altra forse la sua madre fia.

El RE d'Inghilterra conoscendo la sua donna dice a Orsola:

Ben sai che si, ch' ell' è la donna mia.

El Figliuolo del Re, giunto dinanzi al padre dice:

O caro padre mio, ben sia trovato; E tu, sposa, conforto del mio cuore; Quanto son io, o padre, consolato! Oimè ch' i' ardo del tuo santo amore! I' ho pur oggi il mio padre abracciato! Tu sei pur vivo, o dolce mio signore!

El Padre piangendo risponde:

Figliuol mio, non dir più, però ch'io sento Consumar di dolcezza il mio cuor drento.

In questo istante LA DONNA se gli getta al collo, e piangendo dice: Ed io, marito e rifrigerio mio,

Non ti terrò nelle mie braccia alquanto? Non mi conosci tu? non sai tu ch' io Son quella che lassasti in tanto pianto? El RE ringraziando dice:

Sempre sia tu laudato, o sommo Dio, Che 'l dolor convertisci in gaudio tanto. Oimè, che tra la donna e'l mio figliuolo Il corpo resta per dolcezza solo!

ORSOLA abbraccia la madre dello sposo, e dice:

È questa la tua madre, o sposo caro? Io la vo'pur nelle mie braccia un poco.

La MADRE dello sposo piangendo dice:

Ora è il mio cuor, diletta sposa, chiaro; Chi non si scalderebbe a tanto fuoco? Venga pur ora ogni tormento amaro, Poi che condotta sono in questo loco; Meritamente al ciel tua fama vola, Sposa del mio figliuolo, unica e sola.

ORSOLA fra sè medesima dice:

Così fussi ora qui quel vecchierello, E quella madre che mi dette el latte! Egli è forse sepolto in qualche avello; Chi sa se le lor carne son disfatte! Quel che si sia, io ho speranza in quello Che l'alme nostre ha dell'inferno tratte, Se vivi o morti in questo mondo sono, Che gli aran da Gesù vero perdono.

El PAPA gli conforta, e dice:

Cari figliuoli miei, poi che arrivati Noi siamo al fin di nostra estrema vita, Tempo è d'esser per Dio veri soldati, Dappoi che al cielo il Redentor c'invita. Passan nostri trionfi e nostri stati, Come fa l'erba in sul prato fiorita, Però che al fin dopo infinite pene Tardi o per tempo alla morte si viene.

ORSOLA alle suc donzelle dice:

Care donzelle mie, tutte v'invito A questa eccelsa e trionfante gloria; Stolt' è quel che non sa pigliar partito, Quando gli è certo dello aver vittoria. Per acquistare un tesoro infinito, Dove non giunse mai ingegno o memoria, Chi sarà quella che a si degna morte, Non diventi per Dio costante e forte?

Io vi ricordo che la morte corre E con la falce in ogni parte taglia; Vogliam tutte a Jesù la mente porre, E volentieri andare alla battaglia.

Una Donzella dice:

Chi mi vorrà del ciel la gloria tôrre, E' converrà altro che spada o maglia.

ORSOLA a tutti dice:

Con lo stendardo della croce andiamo, E vo' che salmi ed orazion diciamo.

ORSOLA con tutte orando dice:

O Padre immenso, o luce sempiterna, O gloria di ciascun che 'l mondo sprezza, O pace santa a chi ben si governa, Porto di carità pien di dolcezza! Madre che fusti e sarai sempre eterna, Concedi a' servi tuoi tanta fortezza, Che quando e' sien fra quella turba atroce, Contemplino el Signor che morì in croce.

Finita la orazione, vanno insieme dicendo: Laudate pueri dominum; e mentre che così camminano, giungono e' Pagani dicendo:

> Alla morte, alla morte, o gente ria, Taglia, percuoti, martella, fracassa.

Una Donzella dice:

O Jesu Cristo, oime, Vergine pia! Oime, quel colpo l'anima trapassa!

Un' altra Donzella dice:

Oimè, Jesù mio, che domin fia? Chi è quel che inver me la spada abassa?

Uno Pagano dice:

Ahi ribalda, noi t'abbiam pur giunta; Menagli d'un fendente, o d'una punta.

Morte tutte le donzelle e il Re d'Inghilterra e tutti gli altri, solo Sant' Orsola era rimasa viva, onde veggendola IULIO si bella, subito di lei innamorato dice così:

> Vedesti voi giammai forma si bella? Questa non è per certo cosa umana, E non risplende in ciel tanto una stella: La mente già d'amor diventa insana; Se costei da Jesù si fa ribella,

E alla voglia mia non sia villana, Io la terrò per la persona mia, Dandogli ancor più bella compagnia.

Orsola dice al tiranno adirata:

Confonditi, tiranno ingrato e rio, Privo d'ingegno, ragione e intelletto: Aspetta pur che ti castighi Dio, O velenoso mostro al ciel dispetto. Guarda chi mi richiede il corpo mio! Un che all'inferno è in sempiterno eletto. Lupo, drago, leon, fiera selvaggia, Guarda che soora a te l'ira non caggia.

El TIRANNO adirato dice:

Chi diavol mi tien mai a tanta ingiuria? Che maladetto sia chi mi sostiene. Quanto più contro a me costei s' infuria Tanto più sente il cuore amare pene. Se ti par di donzelle aver penuria, O se per altro questa doglia viene, Chiedi ciò chè tu vuoi, chè sempre mai Parato a' tuo comandi mi vedrai.

Oriola risp.: Se tu sapessi come io ne son vago Di questa tua promessa e falsi inganni! Perfido, maladetto e falso drago, Ritorna a ristorar gli antichi danni.

El Tiranno, mosso da ira, gli dà d'una saetta nel petto dicendo: Tu non mi credi s'io non te ne pago : Guarda chi mi dà oggi tanti affanni! Poi che tu m'hai condotto a questa sorte,

Con le mie proprie man ti vo' dar morte. Orsola essendo ferita, orando a Dio dice:

Or t'ho io, Jesù mio, dato ogni cosa: Sol mi restava a dar la propria vita. Dè, ricevi, Signor, questa tua sposa, Con la tua gregge ch'è nel ciel salita. Signor, fa questa morte glorïosa Quando l'anima fia di qui partita; El padre e la mia madre a te commendo, E lo spirito mio, Jesù, ti rendo.

Morta Sant' Orsola, una delle Vergini chiamata CORDULA, si era fuggita, onde ravvedutasi, torna al tiranno dicendo: Che ho io fatto, misera meschina? Oimè, ch' io ho fuggito el mio tesoro!
Io ho lasciato la bontà divina
Per non sentire al corpo mio martoro.
Orsola è in ciel sopra ogni cor regina;
Ed io soletta son qui fra costoro.
Certo non sarà ver che Jesù mio
Io lasci, per servire al mondo rio.

CORDULA dice a Iulio:

Io son, ribaldo, ancor di quella setta Che per Jesù sono ite al santo regno. La spada del Signor non taglia in fretta: Ire allo inferno tu puoi far disegno, Gente perversa, iniqua e maladetta A cui il bene operar fu sempre a sdegno.

Iulio comanda che gli sia dato d'uno coltello, e dice:
Chi diavolo avria mai più pazienza?
Dategli d'un coltello in mia presenza.

Morta Cordula e tutti gli altri, uno Servo va al padre di Orsola e dice:

> Sappi, signor, come a Colonia è morta Orsola tua figliuola e la sua gente, E d'Inghilterra il re gli fa la scorta: Iulio tiranno l'ha fatta dolente.

El Padre piangendo dice:

Oime, Jesu mio, chi mi conforta? O cruda, dispietata e cieca mente! Come hai tu consentito in tanta asprezza, Privarmi al tutto d'ogni mia dolcezza?

Seguita il Padre:

Pietà, pietà de' miseri parenti, Pietà, che pel dolor mi scoppia il cuore. Occhi piangete, si che ognun vi senti; Morte crudel, ripara al mio dolore. Omè, figliuola, noi siam si dolenti, Ch' ogni mio senso pel dolor si muore; Io scoppio, io ardo, i' mi divoro, io moro, Poi ch' i' son privo del mio bel tesoro.

La Madre piangendo dice:

O madre afflitta, o madre sconsolata! O madre senza pace al mondo sola; O madre sopra ogni altra tribulata! O madre, dove è or la tua figliuola?
O madre, almen foss' io con seco stata!
O madre, ogni tua speme al vento vola!
O madre, sendo priva d'ogni bene,
Vivere in pianti sempre ti conviene.

El Padre di sant' Orsola dice di volere andare a stare in uno deserto:

Voglio che in un diserto ce n' andiano, E lasciam queste pompe e questo stato. Chi dice che felici al mondo siàno Contemplici ora, e troverassi errato. O mondo cieco, quanto sei tu vano! Chi facesti tu mai lieto e beato? Chi felice si crede stare al mondo, La morte viene e si lo tira al fondo.

El Padre di sant' Orsola lassa la signoria a Valerio suo nipote:

Io ti lasso, Valerio, la corona. Governa e reggi con prudenza e ingegno; Pensa pur sempre che la morte suona, Nè felice non fa lo stato o il regno; Se la vita sarà perfetta e buona, Allor sarai d'ogni eccellenzia degno; Serva iustizia, e punisci chi erra, E pensa che tu fusti e sarai terra.

Ora dice al mondo:

O mondo traditor, fatti con Dio, Ch' io non vo' tue lusinghe e falsi inganni; Tu sei cieco, infelice, ingrato e rio, Tu sei pien di miserie e pien d'affanni. Tutti v' invito a seguitare Dio, E ristorare i nostri antichi danni, E quel che io vi dirò tenete a mente: Mai non acquista il ciel chi non si pente.

Pigliate esempio dalla mia figliuola, Che è ita a ritrovar lo eterno bene; Non indugiate, chè la morte vola: Tardi o per tempo a lei s' arriva e viene. Orsola di virtù nel mondo sola Pregar pe' tuo figliuoli e' mi conviene; Guardagli da moria, e questa terra Fa che non senta mai fame nè guerra. Detta questa stanza, s'apre il paradiso, e Sant' Orsola apparisce fuor del paradiso, e priega Dio Padre così dicendo:

Padre dolce, clemente, umile e pio, Esaudi e' preghi del mio padre in terra; E poi che gli ha lassato el mondo rio, Fallo vittorïoso a tanta guerra; Ancor ti vo'pregar, pietoso Dio, Per quella carità che in te si serra, Che ogni grazia, Giesù, data gli sia A chi sarà della mia compagnia.

Dio Padre risponde dicendo:

Sia fatto sempre il tuo volere a pieno, E la tua volontà sia esaudita; A'tuoi servi fedel mai verrò meno, Mentre l'alma sarà con teco unita; Farò l'oscuro tempo far sereno, A chi ti seguirà nell'altra vita, E Pisa e' tuo figliuoli, e chi v'è drento Non sentirà moria, fame, nè stento.

SANT' ORSOLA al padre suo dice:

Esaudita è nel ciel, padre diletto, La tua domanda, dal Signor che regge, Perchè chi serve a lui con puro effetto, Convien che sia della sua santa gregge; Quel sia nel ciel sopra ogni coro eletto, Che ben la vita sua sempre corregge. Sicchè, figliuol diletti e popol mio, Lassate il mondo e seguitate Dio.

Detta questa stanza, Sant'Orsola ritorna in paradiso, e il nipote del Re piglia la signoria; e è finita la festa.

#### RAPPRESENTAZIONE

DI

## TEOFILO.

Una ediz. s. n. del sec. XV si conservava nel vol. V, ora perduto, della collezione magliabechiana di Rappresentazioni. Abbiamo perciò dovuto seguire l'ediz. così registrata del Batines, Bibliogr., p. 42:

Rappresentatione di Theophilo che sidecte al diauolo — Finita la Festa di Theofilo. s. n. ma del sec. XV. In-4 di 6 c. con 2 fig. sul front.

Il Batines non riferisce oltre questa, se non un'altra ediz di Firenze ad istanza di Francesco Benvenuto, 1517. in-4, citata nel Cat. Pinelli nº 2577. L'ALLACCI non conobbe questa Rappresentazione, e dal poco numero di stampe che ebbe, si può argomentare che non trovasse favore nel pubblico. Forse ne fu causa la sua rozzezza, che il lettore facilmente riscontrerà.

A riprodurla ci confortò la nota curiosità della leggenda di Teofilo. Della quale la più antica redazione che si conosca è in lingua greca, attribuita ad un EUTICHIANO discepolo di Teofilo stesso: il qual Teofilo sarebbe stato nel 538 vicedomino della Chiesa di Adana in Cilicia.

Due testi di questa redazione greca, fra loro divergenti in alcuni particolari, sono stati stampati in nota alle Œuvres de Rutebeuf, II, 352-57, da Lodovico de Sinner, sopra codd. parigini e viennesi. E ad Eutichiano attinse forse anco Simone Metafraste, riprodotto poi in latino da Genziano Envero. la cui versione si rinviene nelle raccolte del Lippomano (vol. V.) e del Surio (vol. I).

Questa leggenda non tardò a diffondersi anche nell'Occidente, e la vediamo menzionata nelle Cronache di Sigherto (VI sec.) e di Alberico della fire fontane (VI sec.) e di n Fulberto carnotense. Una traduzione latina fu fatta da Paolo Diacono della Chiesa napoletana, dedicandola ad un re Carlo; tuttavia non sembra, come vollero alcuni, che questo Paolo sia il Warnefrido e codesto Carlo il magno o il calvo, bensì piuttosto il grasso o lo stolto. Questa versione di Paolo che combina col testo greco vindobonense, è riferita dai Bollandisti (vol. I, pag. 483-6, 4 febbr.)

Nel sec. X, la celebre Roswith compose un cantico De Theophili foedere (opp. 132-45, e Webbe Dasent, pag. 81) tenendosi sulle orme di

VOL. II.

PADLO; sol che fa il suo eroe di Sicilia anziche di Cilicia, forse per errore dei copisti anteriori o posteriori. E da PADLO pur anche deriva il poema di Marropo (sec. XI) che si legge presso i Bollandisti (487-91) e nelle opere di Idelberto (1507-15), La favola, come ebbe a notare il Sommer (De Theophili cum diabolo fædere, Berolini, MDCCCX LIV) comincia già ad alterarsi nel sec. XII, presso Hartmann, il quale narra, Teofilo aver servito al diavolo per acquistar ricchezza e gloria, non soltanto per ricuperare l'ufficio di vicedomino, del quale era stato ingiustamente privato, come portava la primitiva lezione: e di più, al patrocinio di Maria si sostituisce quello di Dio stesso. Tali discrepanze, osserva il citato autore, non sappiamo se debban riferirsi al poeta o alla tradizione popolare che già avesse cominciato ad alterare la leggenda.

Nel sec. XIII, ritroviamo la leggenda di Teofilo nello Speculum histor. di Vincenzo Bellovacense (I. XXI. c. 69), ma sulle orme di Paolo. Indi abbiamo i seguenti poeti; 1º Gauthier de Coinsy che, secondo il Sommer, si attiene più che a Paolo a Marbono, e il cui poemetto fu stampato dal Maillet (Le Miracle de T. publ. pour la prèm. fois d'après un ms. de la Bibl. de Rennes; Rennes, 1838) e poi dal Jubinal (in Euvres de Rutebeuf, vol. II. 269-327): 2º Rutebeuf, del quale è da cercare il mistero nelle Opere sue stampate dal Tubinal (Paris, Pannier, 1839, vol. II, 79-105): 5º un anonimo in tedesco antico che, scrisse 522 versi su questo argomento, pubblicati da Sommer: e 4º, Bruno Schornbecke sassone che inserì nel 1276 in un carme in lode di Maria la nostra leggenda. Di tutti questi poeti, il Sommer dà saggi, e paragona le somiglianze e le dissimiglianze.

Del sec. XIV, é un poemetto neerlandico pubblicato a Gand dal Blom-MARRY nel 1836: Theophilus, gedicht der XIV eeuw, gevolgd door drie andere gedichten van het selfde tydyak, uitgegeven door Ph. B.

Nè alle sin qui ricordate si riducono le testimonianze della grande popolarità che ebbe questa leggenda presso tutte le nazioni cristiane nell'età media. Per gli scrittori latini che ne fanno menzione o che la riprodussero, sono da consultare i Bollandisti, p. 482-3, Jubinal, op. cit., II, 261, e il Catal. des mss. des Départem., I, 129, 135; II, 510: pei francesi, Jubi-NAL, 263-5, 327-31, MICHEL ET MONTMERQUE, Théâtre franç. au moyen-âge, 136, P. Paris, Mss. franc. III, 225; IV, 70, e il Catal, des mss. des Départem., II, 787: pei tedeschi Mone, Anzeiger f. Kunde d. d. mittelalt., 1834, 273-6, e Grimm, D. Mythol., 669; per l'Anglosassone, anglonormanno, irlandese, svedese e danese è da veder ciò che notò il Webbe Dasent, Theophilus in Icelandic, Low German and other tongues; from mss. in the royal library Stockolm, London, Pickering, 1854. La leggenda spagnuola di Benceo (Milagr. XXIV) trovasi in Sanchez, Poes. castellanas anter, al s. xv. pag. 231: e, in spagnuolo si trova anche narrata nei Custigos del Rey Don Sancho e nel Libro de los Enxemplos, nº CXCII (vedi GAYANGOS, Escritores en prosa anter. al s. xv. pag. 215, 493).

La pittura e la scultura medievale si impadronirono di questo argomento, attissimo ad esprimere la facilità di ceder alle tentazioni del nemico e la misericordia di Dio; e vedi in questo proposito Jubinal, 265-9 e Douher, Dictionn. des Légendes, col. 1511. La leggenda ebbe anche forma drammatica; nel 1384 un Mistero su Teofilo fu rappresentato ad Aunay (v. Ducande ad Ludus Christi), nel 1559 al Mans. Abbiamo già accennato al Miracolo di Rutebeuf, del quale una traduzione trovasi in Michel et Montmerqué Th. franç. au m. a., p. 156, e in Douhet, Dict. des Mystères, col. 935. Bruns nel 98 (Romantische u. andere gedichte in altplattdeutsche sprache) e nel 1849 Ettweller pubblicarono il dramma in antico basso tedesco (Theophilus, der Faustus des Mittelalters; Schauspiel aus dem vierzehten jahrhund. in niederdeutschen sprache, Quedlinburg und Leipzig, Basse). Un dramma in antico tedesco si trova nella pubblicazione del Webbe Dasent sopra ricordata, e insieme con un altro fu riprodotto dall'Hoffmann von Fallersleben nell'opuscolo: Theophilus, niederdeutsches Schauspiel in zwei fortsetzungen aus einer Stockholmer und einer Helmstüdter handschrift, mit anmerkungen, Hannover Rumpler, 1854.

In Italiano la leggenda si trova nel Libro dei Miracoli della Madonna, cap. XXXII.

Quanto alla autenticità della Leggenda, è probabile ch'essa non troverebbe difensori al di d'oggi: e circa alla santità di Teofilo ecco che cosa dice il Somer, op. cit., p. 45: « Sanctorum in numerum quando relatus sit Theophilus et a quo nescio, videtur autem ex illo tempore gratior fuisse et sacerdotibus ea fabula et popularibus. Paulus diaconus de Theophilo, nondum de Sancto Theophilo scripsit, at Simeon Metaphrastes, teste Bollando, sancti Theophili panitentiam quarto die febr. retulit. Eodem die Theophili memoriam quotannis celebrari affirmant Canisius alique (A. SS. 483), in Marthyrologio vere germanico diem 13 octob., in Auctuario manuscripto Carthusia Bruxellensis ad Usuardum, 14 ejusdem Theophilo sacratum esse contenditur. »

Da taluni fu paragonato Teofilo con Fausto, a causa del patto col diavolo, e anche perchè nelle ultime versioni della leggenda, essa si altera al modo che sopra accennammo; l'Ettmuller chiama addirittura Teofilo, il Fausto del Medio Evo, e un parallelo fra i due si trova in Ristelhuber, Faust dans l'histoire et dans la lègende, pag. 137. Anche il Von den Hacen (Gesammtabenteuer, III, p. CLXVI-XXX) parlando distesamente di questa leggenda e delle sue fonti, intitola il capitolo Theophilus und Faust-Sage.

Comincia la Festa di Teofilo, e prima lo ANGELO annunzia e dice:

A lode e gloria dell' eterno Dio
Che ci creò della gran madre antica,
State devoti, attenti e con desio
A veder quanto il diavol ci nimica
Cercando l' uom che è buon, di farlo rio,
Non recusando in ciò noia o fatica;

Voi vedrete oggi, stando umilemente, Che Dio perdona sempre a chi si pente.

El Vescovo chiama a sè messer Teofilo e dice:

Vien qua, Teofil, mio vicar prudente, Che tanto ai già l'offizio esercitato, Abbi misericordia sempre a mente, E fieti il peregrin raccomandato: Dispensa questa entrata diligente E dalla a chi per Dio t'ha dimandato: Che quello aremo all'ultimo desio Che n'arem dati a' poveri per Dio.

Messer Teofilo risponde al Vescovo:

Monsignor reverendo e padre santo, Giusta mia possa io farò il tuo volere; E se in qual cosa errassi dal mio canto Tu mi riprenderai, come è dovere. Io cerco trar gli afflitti del lor pianto, E conversar co' poveri ho piacere: Io farò forza far tua voglia sazia.

El Vescovo dice a messer Teofilo:

Or va', figliuol, che Dio ti dia la grazia.

Teofilo dice a' poveri e dispensa:

Poveri santi, all'umiltà chiamati, Prendete la limosina di Dio, E ogni giorno a ciò siate avisati Sempre venir per essa con desio.

Uno cieco dice:

Deh fà che noi ti siam raccomandati, Chè vedi come sta il compagno mio, Cieco, rattratto, e non ha chi'l conforti.

Teofilo dà la elimosina e dice:

Andate in pace, e Dio vi facci forti.

Teofilo torna a sedere, e il diavolo va a uno secretario del Vescovo e dice:

> Merzè, messer, per Dio, porgimi aiuto D'un po'di pan, ch'i'son tutto affamato.

El SECRETARIO dice:

Andate là al vicario.

El DIAVOLO dice:

E' l' ha venduto,

E dice che siàn tardi, e che l'ha dato.

El SECRETARIO dice:

Tu non dei dire il vero; à'l tu veduto? E'non ti debbe avere accomiatato.

El DIAVOLO dice:

Io vidi un uom che un sacco portò via E die' danari; e lui ci cacciò via.

El secretario dice al diavolo e ad un altro compagno che era quivi:

Torna doman, come ti si richiede,
Chè tu n' arai da me: cosi prometto.
O colli torti, o miser chi vi crede,
Che è proprio un uccellin preso all' archetto!
A un santo che mangi non ho fede,
Poi che'l vicario ha fatto tal difetto:
I' ho car di trovarlo in tale errore,
E voglio andare a dirlo a monsignore.

El SECRETARIO va al Vescovo e dice:

O monsignore, o padre reverendo, Io vengo a conferirti un caso strano: Teofil le limosin va vendendo, E raguna danari, e nol sappiano.

El Vescovo risponde al secretario per nome chiamato messer Currado:

Omè, secretar mio, ch'è quel ch'i' intendo!

Messer Currado secretario dice:

Io l'ho veduto e tocco oggi con mano. Sì che provedi a tutto, Monsignore, E cava te d'infamia, e lui d'errore.

Risponde el Vescovo:

Perchè da tutti egli è si buon tenuto Io non vo' star con lui a disputare, Chè a dirne male io non sarei creduto, Ma manderò per lui, ch' i' 'l vo' privare: E se dirà perchè el m' è paruto, E' se lo potrà ben da sè pensare. Chiama il Vicar, Donato, qui n' un tratto.

Donato cherico risponde:

Ciò che comandi, o Monsignor, sie fatto.

Donato va al Vicario e dice:

O messer lo vicario, io son mandato Da Monsignore il qual vi fa chiamare Che presto a lui vi siate appresentato, Chè vi vuol per gran cose favellare.

El VICARIO risponde:

Or andiam via, che Dio ne sia laudato; Se'l caso importa, e'non è tempo a stare, E Dio che sa d'ogni cosa il migliore Gli metta qualche buon partito in core.

El Vicario e'l cherico vanno al Vescovo, e il Vescovo dice:

O Teofilo mio buono e pregiato, 

I' ho nuovo vicario oggi creato,

E vo' che a questo tu resti contento.

Messer Teofilo risponde:

Egli è più tempo i'l' ho desiderato, E volentieri a tal cosa consento.

El Vescovo dice:

Or tu, messer Currado nuovo eletto, Fa l'offizio pietoso, giusto e retto.

Messer Currado nuovo Vicario dice:

Bench' io sia rozzo ignoto e negligente, E non sia degno di cotanto onore, Pur tu sai ch' io fui sempre ubidiente E servoti con fede e grande amore; Cosi farò l' offizio diligente: E s' io errassi, e tu, superïore, Mi mosterrai quel che ti sia capace.

El Vescovo risponde:

Seguita: e tu, Teofil, porta in pace.

El Vicario va a sedere, e Teofilo dice:

Per quel che Monsignor m'abbi privato Io non lo so, e non lo vo' cercare. Credo che gli ha buon fin considerato E per questa cagion l'avuto a fare. Eterno Dio, sempre sia tu laudato Che vedi el tutto inanzi al cominciare; Non cerco fare d'ôr mia mente sazia, Ma salvar l'alma e star nella tua grazia.

<sup>1</sup> Qui nelle stampe manca un verso.

El diavolo va a Teofilo e dice:

Tu sia, messer Teolil, ben trovato, Io mi vengo con teco a condolere: Io non so la cagion che sia privato E ònne auto molto dispiacere: Tu sei per la città molto infamato, E che tu non facevi il tuo dovere. Io ti conosco, e mai non l'ho creduto E duolmi assai l'offizio tuo perduto.

Messer Teofilo risponde al diavolo e dice:

Io son del vecchio offizio mio privato, Si come egli è piaciuto a Monsignore, Ch' à fatto un altro; i' non glie l' ò negato, Anzi l' ho caro con poco dolore.

El DIAVOLO dice:

Se non c'è altro, certo gli à errato A non aver riguardo al vostro onore, Chè, portandovi ben, come m'è mostro, Non vi dovea mai tôr l'officio vostro.

Messer Teofilo risponde:

Questo m'è stato un singular piacere E già più tempo i'l'ò desiderato.

El DIAVOLO dice a Teofilo:

Io cercherei l'officio riavere Per dimostrar ch'io non avessi errato.

Teofilo licenza el diavolo e dice:

Io mi voglio ire in più luoghi a dolere Ch' i' son da Monsignor stato ingannato. Vatti con Dio, ch' i' ho fermo il pensiero Di far quel che tu di', ch' hai detto il vero.

El diavolo si parte e TEOFILO dice da sè:

Ve' che si sa per tutto i' sia privato, E crede ognuno i' abbi fatto errore! E cosi son, meschin, vituperato Che non c'è modo a raquistar l'onore. Forse, si fia; aspetta; i'l' ho pensato; D'andare a Manovello incantatere E dire a lui quel che m'è intervenuto E'l torto fatto, e dimandarli aiuto.

Teofilo va a Manovello e dice:

O Manovello, io son pericolato

E oggi il tuo aiuto mi bisogna. Monsignor dell' officio m' ha privato Ond' io ricevo assai danno e vergogna, E non ho mai in cosa alcuna errato, Ma gli à creduto a qualche ria menzogna. Piacciati aoperar per tal partito Con l'arte tua, ch'io sia restituito.

Manovello risponde:

Teofilo mio car, tu sei cristiano; Io son ebreo e contrario a tua fede: E l'un con l'altro bene noi non stiano, E far nulla per te non si richiede: Ciò ch' io facessi, io operrei invano: El diavolo a' cristian sa' che non crede. Io non vorrei cominciare un piato, E da te e da lor restar beffato.

Teofilo dice allo ebreo:

Io ti prometto e giuro, Manovello, Che, se di questo caso son servito, Io patirò ogni pena e flagello, E sempre manterrò questo partito.

Lo ebreo dice:

Tu sai ch' io t' amo e tengo per fratello; Io vo'far si che tu sia ubbidito. Or vienne meco, e non mutar governo, A ritrovare Lucifer dell' inferno.

Lo cbreo e Teofilo vanno in una croce di via, e lo EBREO dice: Cosa che vegga o senta, non temere,

E non ti far il segno della croce, Chè ci farò venire un gran messere Superbo e fiero e con terribil voce, Il quale, a chiunque vien sotto sue schiere, È benigno e umano, e mai non nuoce.

Teofilo allo ebreo dice:

Seguita, Manovel: non dubitare Ch' io tema quel che mi de' consolare.

Lo EBREO fa un cerchio, poi incanta e dice: O Belzebù, gran principe d'inferno, Con Cerner, Malataca e Calcabrino E Lastaroc e tutto il tuo governo;

Venite tutti quanti al mio dimino.

Uscite presto fuor del fuoco eterno Per aiutar chi segue 'l mio cammino; E non venir con vista troppo scura, Chè non facessi al mio sozio paura.

Vengono e' diavoli, e rizzano una sedia, e BELZEBÙ a sedere dice: Che cerchi, che comandi, o Manovello?

Ch' i' son venuto qui per ubbidire, E ho menato tutto el mio drappello Disposto e fermo el tuo voler seguire. Tu sai ch' io t' amo assai più che fratello, E ho di grazia e' miei amici servire.

Lo EBREO dice a Teofilo:

Non dubitar, vien meco a chieder grazia A colui che farà tua mente sazia.

Lo ebreo e Teofilo vanno al diavolo, e inginocchiàti l' EBREO dice:

Messer, costui mi s' è raccomandato Che ha bisogno di aiuto e di potere, E per questa cagion l' ho qui menato Chè voi facciate tutto il suo volere. Egli è da Monsignor stato ingiuriato, Tolto l' offizio e fatto dispiacere; Aiuta il servo nuovo, chè è ragione, Se vuoi fermarlo alla tua devozione.

El DIAVOLO dice al giudeo:

Di nulla non si può costui atare
Che adora Cristo ch'è mio gran nimico:
Ma se lo vuole in tutto rinnegare,
E esser mio vassallo, com'io dico,
Il farò più che prima dominare,
E fia il nimico misero e mendico.
Più che 'l Vescovo arà dominazione;
Però fatti dir chiar la sua intenzione.

Lo EBREO dice a Teofilo:

O tu rinniega, o noi ci andiam con Dio, Chè altrimenti e'non ti vuol servire.

TEOFILO bacia c' piè del diavolo e dice:

Io niego Cristo, falso, iniquo e rio, E adoro e confesso te per sire.

El DIAVOLO dice a Teofilo:

Rinniega anche la madre, al pensier mio,

E la trinità insieme dèi fuggire.

Teofilo risponde al diavolo:

Io niego lei e chi segue suo amanto, El padre, el figlio e lo spirito santo.

El DIAVOLO dice a Teofilo:

Voi, cristiani, a' bisogni mi chiamate
E io vi do aiuto umile e piano;
Quando siete serviti, mi lassate,
E Cristo è sempre al perdonarvi umano.
Ma, per cagion che voi non m' inganniate,
Fammi qui-una scritta di tua mano
E che rinneghi Cristo aspro e protervo,
E confessiti e chiami esser mio servo.

Teofilo fa la scritta e dice:

Perchè tu empia a pien tutto il mio prego, Ecco ch'i' scriverrò senza intervallo. Vedi che al tuo voler tutto mi piego: Di mia man lo strumento io vo' assettallo. « Cristo e la madre e la trinità niego E son di Belzebù servo e vassallo. » Mancat'egli altro? dillo, e fia fornito: E te' la carta, e fa ch' io sia servito.

El DIAVOLO dice:

Poi che tu ài ogni cosa assettata, Si come uom savio, pratico e intendente, E ài Cristo e la madre rinnegata, E ài fatto la scritta diligente, Doman ti fia felice la giornata, E vedrai chiaro allor ch'i't' arò a mente. Prima che passin le ventiquatro ore, Sarai in trionfo, gloria e grande onore.

E' diavoli spariscono, e'l GIUDEO dice a Teofilo:

Tu hai inteso Lucifero, e veduto Quanto egli ha caro farti ogni piacere; Vatti con Dio; tu sarai provveduto Per tutto di domane, e non temere.

Teofilo risponde:

Vedi ch'io feci ciò che gli ha voluto, E mill'anni mi par doman vedere; S'io son servito come noi stimiàno, Io gli sarò per sempre partigiano. Teofilo va a casa, e Belzebù dice a un diavolo chiamato Farfalletto:

Va' presto, Farfalletto, al vescovado; Correndo a Monsignor, lo fa' dormire. Di', da parte di Dio, che nel suo grado Teofil presto de' restituire, E vituperi e cacci quel Currado Che a torto l'accusò senza fallire.

FARFALLETTO risponde a Belzebů:

Lassa far me, chè s' io lo giungo in sogno, Io farò che 'l farà tutto il bisogno.

FARFALLETTO dice al Vescovo che dorme:

O tu che sei dello gregge il pastore E dei le pecorelle conservare, Dice Dio che a Teofil facci onore, Currado mentitor vituperare, Però che gli è contrito e di buon core E facea l'arte ben del dispensare, E mai non fece in vita alcun difetto: Fatti con Dio, e fa' quel ch'i' t' ho detto.

El diavolo sparisce, e'l Vescovo si desta e dice:

Presto, levate su, chi m'è da lato? Ch'i'ho sentito uno angiol parlare. Disse che tu, Currado, m'hai ingannato E fatto a torto Teofil privare, Ch'è stato a tutta dua un gran peccato; Oltre, va'via, Teofilo a chiamare.

Uno CHERICO risponde al Vescovo:

O monsignor mio car di buon talento, Tosto sia fatto il tuo comandamento.

El CHERICO va a Teofilo e dice:

Messer Teofil mio, padre gradito, Venite prestamente a Monsignore Che nello offizio v'à restituito, E ha che ve lo tolse gran dolore.

Messer Teofilo risponde al cherico:

Chi piglia troppo in fretta un suo partito Si truova spesse volte in grande errore; Io non cercavo aver più vicariato: Pur quel che n'è cagion ne sia laudato. Come perdona sempre al peccatore, Quando e' ritorna a far el suo dovuto Sempre l'accetta in sua grazia et amore; Idio vi salvi, e guardi da' peccati; E ringrazianvi, e siate licenziati.

FINE DEL VOLUME SECONDO.



•

# INDICE DEL VOLUME SECONDO.

| APPRESENTAZIONE | di Sant' Ignazio                            | 4 -   |     |
|-----------------|---------------------------------------------|-------|-----|
| »               | di Sant' Antonio                            | 33 -  |     |
| ))              | di San Panunzio, di Feo Belcari             | 65 +  | 6.5 |
| "               | di Santa Barbara                            | 74    |     |
| »               | di San Grisante e Daria                     | 93    |     |
| »               | di Santa Margherita                         | 123   |     |
| »               | di Barlaam e Josafat, di Bernardo Pulci.    | 141 7 |     |
| »               | di Costantino imperatore, San Silvestro     | 1     |     |
|                 | papa e Sant' Elena                          | 187   |     |
| n               | di San Giovanni e Paulo, del Magn. Lo-      |       | ,   |
|                 | renzo de' Medici                            | 235   | 7:  |
| D               | di Santa Eufrasia, di Messer Castellano Ca- | 7     | 1   |
|                 | stellani                                    | 269   |     |
| »               | di Santa Teodora                            | 323 . |     |
| »               | dei Sette dormienti                         | 348_4 | - 6 |
| n               | di Sant'Onofrio, di Messer Castellano Ca-   | -     |     |
|                 | stellani                                    | 384   |     |
| 1)              | di Sant'Orsola, di Messer Castellano Ca-    |       |     |
|                 | stellani                                    | 409 × | . { |
| ))              | di Teofilo                                  | 445   |     |

V. . . . . . . . .

### Aggiunte e correzioni.

| Pag. | lin.  |                                                                                                                                                                                      |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58   | 28    | lo ci ho capponi, pollastre e pippioni leggasi pippioni                                                                                                                              |
| 62   | 34    | E la sua fama sanza fin è cupa. » E la sua fame                                                                                                                                      |
| 65   | 27    | Confrontisi la prima parte della Leggenda di San Panuzio con quella<br>ebraica Il Compagno del Paradiso, in Levi, Cristiani e ebrei<br>nel Medio Evo, pag. 388, Firenze, Le Monnier. |
| 199  | 13    | Al venir non ti sia grave e molesto, for se El venir                                                                                                                                 |
| 206  | 24    | Aprir, signor, leggasi Apri, signor,                                                                                                                                                 |
| 229  | 25    | Partosi " Partesi                                                                                                                                                                    |
| 235  | 8     | è stata da noi esemplata " e stata ec.                                                                                                                                               |
| 305  | 7     | Io debbo, Jesu, mio mirar si fiso " Io debbo Jesu mio ec.                                                                                                                            |
| 346  | 32    | COLUI, probabilmente è da correggere COLEI.                                                                                                                                          |
| 389  | 27    | Tutti mando all'erbetta e'mia briganti. Forse va posto virgola dopo                                                                                                                  |
|      |       | erbetta, interpretando: io uccido tutti, o miei briganti.                                                                                                                            |
| 391  | 22    | Siate costanti a fare l'obbedienza, leggasi a far                                                                                                                                    |
| • i  | n not | a ammazzarlo. » ammazzarli.                                                                                                                                                          |
| 399  | 21    | E mostro non sapere far di ragione. » saper                                                                                                                                          |
| 446  | 2     | dopo posteriori aggiungi: del resto in un sermone del XIII sec. la                                                                                                                   |
|      |       | scena è posta a Roma nella chiesa della Rotonda: ved. Lécov                                                                                                                          |
|      |       | DE LA MARCHE, La Chaire franç. au moy. age, pag. 178.                                                                                                                                |
| 447  | 16    | Aggiungi: E ha fornito argomento al Teofilo Commedia spirituale                                                                                                                      |
|      |       | di Benedetto Flori, accademico Rozzo detto il dilettevole                                                                                                                            |

(Siena, 1625).

1 (20 102 for)



. 

### Nel medesimo formato.

| La Letteratura Green, dalle sue origini fino alla caduta di             |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Costantinopoli, e Studio sopra Pltagora, di Silvestro Cen-              |
| tofanti. — Un volume Lire ital. 4                                       |
| La Nunziatura di Francia del cardinale Guido Ben-                       |
| tivoglio, Lettere scritte a Scipione Borghese, cardinal nipote e        |
| segretario di Stato di Paolo V; tratte dagli originali e pubblicate per |
| cura di Luigi De Steffani. — Volume 4º ed ultimo                        |
|                                                                         |
| Poesie edite ed inedite di Giullo Carcano Volume                        |
| secondo. — Il Libro di Dio, Carme. — Poesie varie. — Valentino          |
| Visconti Spartaco Ardoino Re d'Italia, Tragedie 4                       |
| Canti di Roma Antica di T. B. Macaulay, e Poesie sulla                  |
| Schlavitu, e Frammenti di E. W. Longfellow, tradotti in                 |
| versi italiani da Louisa Grace-Bartolini. — Un volume 2. 50             |
|                                                                         |
| Autobiografia di un Padre di Famiglia, del Prof. Giu-                   |
| seppe Levi da Vercelli. — Un volume                                     |
| Storia della finanza italiana dal 1864 al 1868, lettere                 |
| di Ruggiero Bonghi al Senatore G. Saracco. — Un volume 3                |
| Scritti editi e postumi di Carlo Bini, reintegrati sui                  |
| manoscritti originali e notevolmente accresciuti per cura di G. L. Pie- |
| roni. — Un voluine                                                      |
|                                                                         |
| Fausto, tragedia di Wolfango Goethe, tradotta da Andrea Maffei.         |
| Edizione compiuta. — Due volumi                                         |
| Teorica della Religione e dello Stato, e sue speciali alti-             |
| nenze con Roma e le Nazioni cattoliche, per T. Mamiani Un vol. 4        |
| La vita militare. Bozzetti di Edmondo De Amicis, Uffiziale del-         |
| l'Especite III volume                                                   |
| l' Esercito, — Un volume                                                |
| Rime e Prose originali e tradotte di Louisa Grace-                      |
| Bartolini, raccolte per cura di Francesco Bartolini. — Un vol. 4°       |
| Dell' Unificazione della Lingua in Italia, Libri tre del                |
| Prof. Pier-Vincenzo Pasquini. — Un volume                               |
| Introduzione alla Filosofia della Storia, Lezioni di                    |
| A Vera recoult a supplients can Il approveniene dell'Antore de Def      |
| A. Vera, raccolte e pubblicate con l'approvazione dell'Autore da Raf-   |
| faele Mariano. — Un volume                                              |
| Shakspeare e Goethe, Otello La Tempesta Arminio e                       |
| Dorotea. Traduzioni di Andrea Maffei. — Un volume                       |
| Novelle vecchie e nuove, di Francesco Dall'Ongaro. Seconda              |
| edizione. — Un volume                                                   |
| Proposed di Francesco Dell'Openno Un volume                             |
| Racconti di Francesco Dall'Ongaro. — Un volume 4                        |
| Storla degli Esseni. Lezione di Elia Benamozegh. — Un vol. 4            |
| Le Vite parallele di Plutarco, volgarizzate da Marcello Adriani         |
| il Giovane, tratte da un Codice autografo inedito della Corsiniana,     |
| riscontrate col Testo Greco ed annotate da Francesco Cerroti e da       |
| Giuseppe Cugnoni. — Sci volumi                                          |
| Della Pena di Morte, Discorsi due di Niccolò Tommaseo. — Un             |
| walking and morte, Discorsi due di Niccolo Tommaseo. — Un               |
| volume ,                                                                |
| La primogenita di Galileo Galilei, rivelata dalle sue Let-              |
| tere edite e inedite, per cura di Carlo Arduini Un volume 4             |

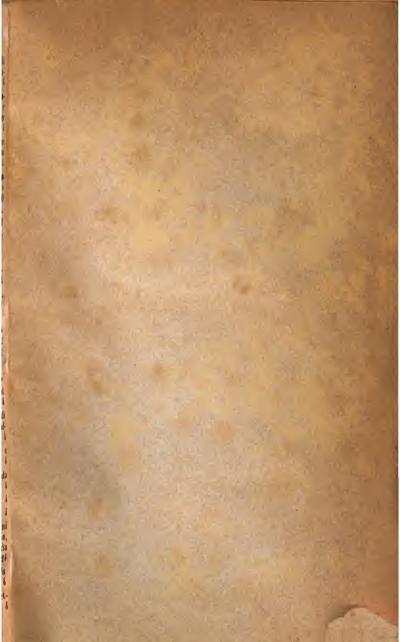



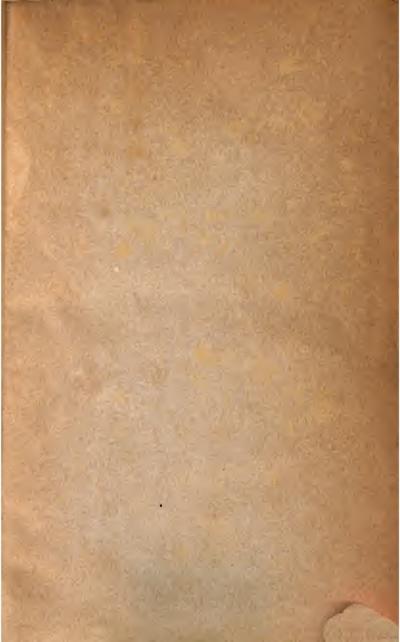





